



### LA COMMEDIA

## DI DANTE ALLIGHIERI

# Pac simile della scrittura di Ugo Fescolo:

Loriginale de queste senette-trovase attaccate dutro al sue Hitratto dipento da Bhistrucco e possedate dal dep Hedsen burney de Londra

Tolian ho fronte, outi inescrati intenti; Grim falso, emunte guance, ardito aspetto; Labbri tumidi arquei, al rifo Lenei; Capo chino, bel collo, irsuto petto: Nombra efave; vesur semplice eleko; Batai i paju, il ponsior, gli aus gli aucines: Prodigo sobrio; umano, ispido schiero; Awerso al mondo, arversi a me gli evenci; Allo speranze inurioulo e el timere; Allo speranze inurioulo e el timere; Il pudor mi fa vile, e prode l'ira: Canea ni parla la ragion; na il cero, Sicco di nzi e di virtà delira -Norte, tu ni devai fama e njoso :





Ugo Ferrolo:

Bill'in kendra da P. Rolandi 20 Berners Stred 1644. Leriginale tresasi presse il Sig Marras

### LA COMMEDIA

# DANTE ALLIGHIERI

ILLUSTRATA

DA UGO FOSCOLO.

Noruit deus esse videri Carmine complexus terras mare sidera manes

Tomo Quarto.

LONDRA.
PIETRO ROLANDI. 20 BERNER'S STREET.

1843

Foundo Dorgxix. 138"

968740

### CRONOLOGIA

### AVVENIMENTE

CONNESSI ALLA VITA, E ALLA COMMEDIA

### DANTE

AVVERATA SU GLI ANNALI D'ITALIA, E DOCUMENTATA CON CITAZIONI BALLE OPERE DEL POETA

Dante nasce nel mese di Maggio di Alighiero, Dell' avo, bisavo, e tritavolo dei poeta Caeciaguida, egli parla nel Paradiso.

A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza, a così dolce ostello Maria mi die', chiamata in alte grida; E nell' antico vostro Batisteo Insiene fui Cristiano, e Caceiaguida. Moronto fu mio frate, ed Elisco: Mia donna venne a me di Val di Pado, E quindi il soprannome tuo si feo:

Nell'anno stesso Manfredi, che reggeva Napoli e Sicilia, guerreggiando con Carlo d'Anjon in morto, e il sno esercito disfatto.

.... il eui ossame ancor s'aceoglie

A Ceperan, là dove fu bugiardo Ciascun Pugliese; e là da Tagliacozzo Ove senz' arme vinse il veechio Alardo 2. . . . . . . . . . . . E un di loro incominciò: Chiunque Tu sei, eosl andando volgi il viso: Pon mente, se di là mi vedesti unque. lo mi volsi ver lui, e guardail fiso : Biondo era, e bello, e di gentile aspetto; Ma l' un dei eigli un eolpo avea diviso, Quando io mi fui umilmente disdetto D' averlo visto mai, ei disse : Or vedi : E mostrommi una piaga a sommo il petto: Poi disse, sorridendo: lo son Manfredi Nipote di Costanza Imperatrice : Ond' io ti prego che, quando tu riedi, Vadi a mia bella figlia, genitrice Dell' onor di Cicilia e d' Aragona, E dica a lei il ver, s'altro si dice. Poseia eh' io ebbi rotta la persona Di duo punte mortali, io mi rendei Piangendo, a quei ehe volontier perdona. Orribil furon li peccati miei : Ma la bontà infinita ha si gran braccia,

Che prende ciò che si rivolve a lei.

Par. XV, v. 89-94 e 150-138.

<sup>3</sup> Inf. XXVIII, v. 15-18.

### CRONOLOGIA

3

Se il pastor di Cosenza, che alla caccia Di me fu messo, per Clemente, allora, Avesse in lio ben letta questa faccia, L' ossa del corpo mio sarieno aneora In co' del ponte, presso a Benevento Sotto la guardia della grave more. Or le bagna la pioggia e more il vento ',

Nell'anno stesso, secondo alcuni, Guido da Polenta s'insignori di Ravenna, e dieci anni dopo secondo altri; il che par più probabile, poiché Dante mori presso di lui dopo mezzo secolo, e più, e Guido sopravvisse al Poela.

(V. Discorso sul testo).

In quest'anno il Lodaringo, e il Catalano, due Frati godenti Bolognesi che Dante trova fra' gli ipocriti (Inf. XXIII) furono eletti per giudici arbitri fra le due fazioni in Firenze.

1268 Carlo d'Anjou acquista il Regno di Napoli, e fa mozzia in zare il capo a Corradino crede legittimo.

> Carlo venne in Italie, e per emenda Vittima fe' di Corradino.

(Purg. XX. 67-8).

1270 Fine delle Crociate per la morte di Luigi IX. re di Ria v Francia innanzi a Tunisi.

1272 Morte di Enrico III. re d'Inghilterra al quale suc-

Vedete il re della semplice vita Seder là solo, Arrigo d'Inghilterra; Questi ha nei rami suoi migliore useita. (Purg. VII. 150.)

Purg. III, 105-130.

#### CRONOLOGIA

Li si vedrà la superbia che asseta, Che fa lo Scotto e l'Inghilese folle SI, che non può soffrir dentro a sua meta. (Parad. XIX. 121.)

Odoardo in fatti fu gran conquistatore, e aggiunse a'suoi dominj il paese di Galles, e d'indi in qua rimase a' primogeniti dei re il titolo di Principi di Galles.

Nell'anno stesso Guido di Monforte accise nella Chicsa di Viterbo Enrico figlio di Riccardo re de'Romani, e nipote d'Enrico III. re d'Inghilterra,

Mostrocci un'ombra dall' un canto sola ,
Dicendo : Colui fesse in grembo a Dio
Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola
(Inf. XII. 118.)

Rodolfo riconoscinto Imperadore,

1274

EIA IX

(Concilo) — Muore San Bonaventura. (Par. XII. 127.) e san Tommaso d'Aquino, avvelenato per tradimento, come il poeta, cd altri credevano, da Carlo d'Anjon perché non andasse al Concilio di Lione.

Rispinse al Cicl Tommaso, per ammenda.
(Purg. XX. 69.

In questo anno Dante vide per la prima volta Bice figlia di Foleo Portinari :

> Tosto che nella vista mi percosse L'alta virtù che già m'avea trafitto Prima ch' io fuor di pucrizia fosse. (Purg. XXX, 40.)

« A'miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare. Ell'era in questa vita già stata tanto, che nel suo tempo il ciclo stellato era mosso verso la parte d'Oriente delle dodici parti I'una del grado; sieché quasi dal princípio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi al fine del mio. Ed apparvemi vestita di nobilissimo colore, umile, ed onesto, sanguigno: cinta, ed ornata alla guisa, che alla sua giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente che lo spirito della vita, il qual dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremar si fortemente, che appariva nelli menomi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce Deur fortior me: venient adminibiter miti.;

D'allora innanzi, dico, che amore signoreggiò l'anima mia, la quale fu si tosto a lui disposata, e cominciò a prender sopra a me tanta sicurtade, e tanta signoria per la virtù che gli dava la mia immaginazione, che mi convenia far tutti li suoi piaceri compiutamente, Egli mi comandava molte volte, che io cercassi per vedere questa angiola giovanissima, onde io, nella mia puerizia, molte volte l'andai eercando, e vedevola di sì nuovi, e laudevoli portamenti, che certo di lei si poteva dire quella parola del poeta Omero : Ella non pareva figliola d'uom mortale, ma di Dio. Ed avvegnaché la sua immagine, la quale continovamente stava, fosse baldanza d'amore a signoreggiarmi; - tuttavia era di sì nobile virtù, che nulla volta sofferse, che amore mi reggesse, senza il fedele consiglio della ragione, in quelle cose ove tal consiglio fosse utile a udire, »

(Vita Nuova).

Pier della Broccia fatto morire da Filippo III. di Francia di cui era secretario.

> Vidi conte Orso, e l'anima divisa Dal corpo suo per astio e per inveggia. Come dicea, non per colpa commisa. Pier della Broccia dico.

1975

Eta X

(Purg. VI 19.)

6

1276 Nasce Giotto Pittore.

Eta X1

Credette Cimabue nella pintura Tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, Si che la fama di colui oscura,

(Purg. XI. 94.)

Morte di Guido Guinicelli.

Son Guido Guinicelli, e già mi purgo Per ben dolermi. . . . . .

Quando jo udij nomar sè stesso il padre Mio, e degli altri mici miglior, che mai Rime d'amore usar dolci, e leggiadre. E senza udire e dir pensoso andai Lunga fiata, rimirando lui, Nè, per lo foco, in là più m'appressai. Poichè di riguardar pasciuto fui. Tutto mi offersi pronto al suo servigio. Con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me : Tu lasei tal vestigio Per quel eh' io odo, in me, e tanto chiaro Che Lete nol può torre, nè far bigio. Ma se le tue parole or ver giuraro, Dimmi, che è cagion, perchè dimostri Nel dire, e nel guardar d'avermi caro? E io a lui : Li dolci detti vostri. Che, quanto durerà l'uso moderno, Faranno cari ancora i loro inchiostri.

(Purg. XXVI, 92.)

Morte di Papa Adriano V. Scias, quod ego fui successor Petri.

> Un mese, e poco più provai io come Pesa il gran manto a chi dal fango il guarda. Che piuna sembran tutte l'altre some. La mia conversione, omè! fu tarda; Ma come fatto fui Roman Pastore,

Così scopersi la vita bugiarda.
Vidi che li non si quetava il core ,
Ne più salir poteasi in quella vita ;
Perchè di questa in me si accese amore.
Fino a quel punto misera e partita
Da Dio anima fui , del tutto avara ;
Or, come vedi, qui ne son punita.

lo m'era inginocchiato, e volea dire, Ma come io cominciai, ed ei s'accorse, Solo ascoltando, del mio riverire: Qual cagion, disse, in giù così ti torse? E io a lui : Per vostra diguitate Ma coscienza dritta mi rimorse. Drizza le gambe, e levati su, frate, Rispose: non erra: conservo sono

Teco, e cogli altri a una potestate.
(Purg. XIX. 99.)

1278 Morte di Ottocaro re di Boemia.

L'altro, che nella vista lui conforta,
Resse la terra dove l'acqua nasce,
Che Molta in Abbia, e Abbia in mar ne porta.
Ottachero ebbe nome, e nelle fasce
Fu meglio assai, che Vincislao suo figlio

Barbuto, cui lussuria, e ozio pascc. (Purg. Vtl. 97.)

1279 Primo anno del Regno di Dionisio II. in Portogallo.

1280 Morte d'Alberto Magno.

Eta XV

Questi, che m'è a destra più vicino, Frate e maestro funmi; ed esso Alberto È di Cologna, e io Thomas d'Aquino. (Par. X. 97.)

Morte di Papa Nicola III, di Casa Orsini.

Sappi ch' io fui vestito del gran manto;

#### CRONOLOGIA

E veramente fui figliuol dell' Orsa Cupido si, per avanzar gli Orsatti, Che su l'avere, e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti Che precedetter me simonezgiando.

8

(Inf. XIX. 69.)

Ricordano Malespiui, forse il primo che incominciò a registrare gli avvenimenti della città di Firenze, confinuò la sua cronaca fino a quest'anno, in cui mori; e quindi Giacchetto di Francesco Malespini, nipote di Ricordano, continnolla fino al 1286.

(Tirab. Stor. Lett. Vol. IV. p. 555).

Stando a Benvenuto da Imola, Dante verso quest' anno, c ne'susseguenti andò allo studio di Bologna, e di Padova. « Onum auctor iste in viridiori actate vacasset philosophiae naturali, et morali in Florentia, Bononia, et Padua - Auctor notaverat istum actum, quum esset juvenis Bononiae in studio. » E il Tiraboschi soggiunge « E vuolsi avvertire che benchè il Villani sia più antico, e perciò più autorevole di Benvenuto, questi però, essendo stato, come egli stesso ci dice, per dicci anni in Bologna, ed avendo ivi letta pubblicamente la commedia di Dante, doveva di ciò esser meglio istruito, che non il Villani, e il Boccaccio, Inoltre lo stesso Benvenuto ci narra altrove, che Dante conobbe in Bologna il miniatore Oderigi da Gubbio, Or questi cra già morto, come abbiamo provato, l'anno 1500, innanzi all'esitio di Dante, e convien dire perciò. che Dante prima del detto anno fosse stato in Bologua.»

(Stor. Lett. Vol. V, p. 477, 478).

Benvenuto interpretava la commedia in Bologna quasi un secolo dopo la morte dell'autore, e che poteva egli sapere allora di certo? Quanto il buon Imolese fidasse nella vanità delle tradizioni popolari, e di che novelle impinguasse il suo comento è notato nel Discorso sul Testo, pag. 391.

De' luoghi ove il poeta attendesse a'suoi primi studj, e de' maestri suoi tutti gli scrittori contemporanci suoi concittadini per più d'un secolo non fanno parola, ed ci non nomina se non Brunetto Latini in Firenze.

### VESPRO SICILIANO

1282 Eta XVII Se mala signoria che sempre accuora I popoli soggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar, Mora, Mora.

(Par. VIII. 73.)

E i Francesi rotti nello stesso anno intorno a Forlì dal Conte Guido da Montefeltro.

> La terra che fe' già la lunga prova , E di Franceschi sanguiuoso mucchio :

(Inf. XXVII. 45.)

1284 Rotta di Carlo d'Anjon, e sua prigionia, assalito da Ruggiero di Lauria ammiraglio di Pietro III d'Arragona.

L'altro che già uscì preso di nave Veggio vender sua figlia, c patteggiarue Come fanno i corsar dell'altre schiave. O avarizia, che puoi tu più farne, Poi ch'hai il sangue mio a te si tratto, Che non si cura della propria carne?

(Purg. XX. 79.)

Morte di Carlo I. re di Napoli.

Il poeta lo vede nel Purgatorio con Filippo Nasello figlio di Luigi IX. e padre di Filippo il Bello chiamato il mal di Francia. Carlo 1º. di Napoli gli era suocero. E quel Nasetto, che, stretto a consiglio Par con colio i che ha i henigno aspetto, Mori fuggendo, e disflorando il giglio: Guardate là come si batte il petto. L'altro vedete che ha fatto alla guancia Bella sua palma, sospirando, letto. Padre, e suocero son del mal di Francia: Samo la vita sua vizista, e lorda, E quindi vicine il duol che si li lancia.

(Purg. VII. 105, e Disc. sul Testo p. 104-559.)

Sonetto riconosciuto da Dante per la sua prima poc-

sa scritta nove anni dopo ch'ei vide, e s'innamorò di Beatrice.

« Questa mirabil donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga età, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto nauroso: e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel gran secolo, mi salutò virtuosamente, tanto ch'egli mi parve allora vedere tutti gli termini della beatudine. L'ora che il suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno. E perocchè quella fu la prima volta, che le sue parole si mossero per venire a' mici orecchi, presi tanta dolcezza, che come inchriato mi partii dalle genti, e ricorsi al solingo luogo d'una mia camera, e puosemi a pensare di questa cortesissima, E pensando di lei mi sopraggiunse un soave sonno, nel quale m'apparve una maravigliosa visione. Che a me parea vedere nella mia camera una nebula di color di fuoco, dentro della quale io discerneva una figura d'un signore di pauroso aspetto, a chi il guardasse : e pareami con tanta letizia, quanto a se, che mirabil eosa era : c nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea, se non poche; tra le quali jo intendea queste; Ego Dominus tuus. Nelle suc braccia mi parea vederc

una persona dormire nuda, salvo che involta mi parca in un drappo sanguigno leggiermente : la quale jo riguardando molto intentivamente, conobbi che cra la donna della salute, la qual m'avea il giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta : e nareami che mi dicesse queste parole : Vide Cor tuum. E quando egli era stato alquanto, parcami che disvegliasse questa che dormia, e tanto si sforzava per suo ingegno, ch'egli le facea mangiare questa cosa che in mano gli ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso eiò, poeo dimorava, che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo, si ricoglieva questa donna nelle sue braecia: e con essa mi parea, che se ne gisse verso il Cielo; onde io sostenea si grande angoseia, che il mio deboletto sonno non potè sostenere, anzi si ruppe, e fui disvegliato; ed immantinente cominciai a pensare, e trovai che l'ora nella quale m'era questa visione apparita, era stata la guarta della notte : siechè appare manifestamente, eh'ella fu la prima ora delle nove ultime ore della notte. Pensando io a ciò che m'era apparito, proposi di farlo sentire a molti, li quali erano famosi trovatori in quel tempo: e con ciò fosse cosa che jo avessi già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, proposi di fare un sonetto nel quale io salutassi tutti gli fedeli d'amore; e pregandogli che gindicassero la mia visione, serissi loro ciò che io aveva nel mio sonno veduto, e cominciai allora questo sonetto :

> A ciascun' alma presa, e gentil core, Nel cui cospetto viene il dir presente. In ciò che mi riscrivan suo parvente Salute in lor signor, cioè Amore. Già eran quasi ch'atterzate l'ore

Del tempo, ch' ogni stella è nel lucente, Quando m' apparve Amor subilamente Cui esseuria membrar mi dà orrore. Allegro ni sembrava Amor, temendo Mio core in mano, e nelle braecia avea Madonna, involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, e d'esto cera ordendo Lei paventosa umilmente pascea, Appresso gir lo re vedera piangendo.

(Vita nuova.)

Origine dell'amicizia di Dante con Guido Cavalcanti,

 A questo sonetto fu risposto da molti, e di diverse sentenzie, tra'quali fu risponditore quelli, cui io chiamo primo degli amici mici: disse allora un sonetto, il qual comincia:

Vedesti, al mio parere, ogni valore.

E questo fu quasi il principio dell'amistà tra me, e lui quand'egli seppe elte io era quegli che gli aveva ciò mandato. Il verace giudicio del detto sonetto non fu veduto allora per alenno, ma ora è manifesto alli più semplici. »

(Vita nuova)

1285 Morte di Papa Martino IV.

Eta XX

Ebbe la Santa Chiesa in le sue braceia : Dal Torso fu, e purga, per digiuno, L'anguille di Bolsena in la vernaceia,

(Purg. XXIV. 22.)

Morte di Filippo III. Nasello di Francia, e principio del Regno di Filippo il Bello, de'quali vedi all'anno precedente. Morte di Pietro III. d'Arragona deseritto co'suoi successori nel VII. 442. e seg. del Purg.

Quel che par sì membruto, e che s'accorda

Cantando con colui dal maschio naso.
D'ogni valor portò citat la corda:
E ser edopo lui fosse rimaso
Lo giovinetto. che retro a lui siede,
Bene andava i lavor di vaso in vaso:
Che non si puoto dir dell'altre rede:
lacomo, e Federigo hanno i reami:
Del retaggio miglior nessun possiede.
Rade volte risurge per li rami
L' umana probità i e questo vuole
Quei che la dà, perchè da lui si chiami

Enrico II. regna in Cipro.

E creder dee ciascun, che-già, per arra Di questo, Nicosia, e Famagosta Per la lor bestia si lamenti, e garra. (Par. XIX, versi ultimi.)

1287 Guido delle Colonne termina di scrivere la sua storia latina della guerra di Troja (Gherardo Vossio de His. lat. lib. 11. Cap. 60).

Dante lo nomina fra' rimatori Siciliani (Vul. Eloq. Lib. I. 42. pag. 21. ivi, Lib. II. 5. vedi Disc. sul Testo pag. 277.

1288 In quest'anno avvenne la morte di Ugolino, e de'suoi figliuoli in Pisa; e di Francesca figlia di Guido da Polenta in Rimini.

1389 Dante combatteva alla battaglia di Campaldino, dove quei d'Arezzo furono rotti dal popolo di Firenze. Onde nel Purgatorio V. 91. domanda a Buonconte che era stato in quella battaglia:

. . . . . . qual forza, o qual ventura Ti traviò si fuor di Campaldino, Che non si seppe mai tua sepoltura?

nel ciclo.

E dalle sue lettere autografe vedute dall' Arctino.

Questa battaglia racconta Dante in una sua episota,
e dice esservi stato a combattere, e disegua la forma
della battaglia. E per notizia della cosa sapere dobbiamo, che t'herti, Lamberti, Abati, e Intti gil altri
usciti di Firenze erano con li Arctini, e tutti gil usciti
d'Arczzo Gentituomini, e Popolani, e Guelfi, che in
quel tempo tutti erano seacciati, erano co' Fiorentini
in questa battaglia. E per questa cagione le parole
scritte in Palagio dienon : Sconțiti i Ghibellini a Certomondo, e non dienon : Sconțiti i Ghibellini a Certomondo, e non dienon : Sconțiti i Ghibellini a Certomondo, e non dienon : Sconțiti i Gui Arctini; acciocethe
quella parte degli Arctini, che fu col comune a vincere,
non si potesse dolere. Tornando dunque al nostro proposito, dico, che Dante virtuosamente si trovò a combattere per la Patria in questa battaglia.

(En Con. Vita di Dante).

Dante combatte nella guerra de Fiorentini contro a' Pisani, e ricorda la resa di Caprona.

E così vidi io già temer li fanti Che uscivan patteggiati di Caprona Veggendo sè tra nemici cotanti.

(Inf. XXI, 94.)

Prigionia del Marchese di Monferrato in Alessandria della Paglia per tradimento de'suoi sudditi.

> Quel che più basso tra costor s'atterra Guardaudo in suso è Guglielmo Marchese, Per cui Alessandria e la sua guerra Fa pianger Monferrato, e il Canavese. (Purg. VII. 155.)

Morte di Beatrice che il poeta dopo dicci anni rivede nel Paradiso terrestre l'anno 4500, discesa per guidarlo

in an Corde

Tanto eran gli occhi miei fisi e attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti; Ed essi quinci e quindi avean parete Di non caler; cosi lo santo riso A sè tracali con l'antica rete.

« Appresso ciò, per pochi di avvenne, elle in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermità: onde io continovamente soffersi per molti di amarissima pena, la quale mi eondusse a tanta debolezza, che mi eonvenia stare come coloro, li quali non si possono muovere. Io dieo che nel nono giorno, sentendom' io dolore quasi intolerabile, a me venne un pensiero, il quale era della mia donna. E quando ebbi pensato alquanto di lei, ed io ritornai pensando alla mia deboletta vita, e veggendo comme leggiero era il suo durare, aneorachè sano fossi, cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria, onde sospirando forte, dicea fra me medesimo. Di necessità convicne che la gentilissima Beatrice alcuna volta muoja, E però mi giunse un sì forte smarrimento, che jo chiusi gli oechi. e cominciai a travagliare, come frenctica persona, e ad immaginare in questo modo : Che nel cominciamento dello errare che fece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di Donne scapigliate, che mi diceano; tu pur morrai. E poi, dopo queste donne, m'apparvero certi visi di donne, diversi, ed orribili a vedere, li quali mi diceano : tu se' morto. Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello, ehe io non sapea dov'io mi fossi; e veder mi parea Donne andare scapigliate. piangendo per la via maravigliosamente triste, e pareami vedere lo sole oscurare sicchè le stelle si mostravano di colore che mi faceano giudicare, che piangessero : e grandissimi terremoti. E maravigliandomi in cotal fautasia, e paventando assai, inmaginai alcuno amico che mi venisse a dire : Or non sai? la tua mirabil donna è partita di questo secolo. Allora incominciai a piangere molto pictosamente, e non solamente piangea nella immaginazione, ma piangea cogli occhi bagnandoli di vere lacrime. Io immaginava di guardar verso il cielo, e parcami vedere moltitudine di Angeli, li quali tornassero in suso, ed avessero dinanzi di loro una nebnletta bianchissima : pareami che questi Angeli cantassero gloriosamente : e le parole del loro canto mi pareva udire che fosser queste : Osanna in excelsis : ed altro non mi pareva udire. Allora mi pareva che I cuore ov'era tanto amore, mi dicesse : Vero è, che morta giace la nostra donna; e per questo mi parca andare per vedere il corpo nel quale era stata quella nobilissima, e beata anima. E fu si forte la erronea fantasia. che mi mostrò questa donna morta, che parcami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con un bianco velo, e parcami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltà, che parca che dicesse : jo sono a vedere il principio della pace. In questa immaginazione mi ginnse tanta umiltà per veder lei, che io chiamava la morte, c dicca : Dolcissima Morte, vieni a me, e non m'esser villana, perocché tu dei essere gentile, in tal parte se' stata : or vieni a me, che molto ti desidero, e tu il vedi, che io porto già il tuo colore. E quand'io avea veduti compiere tutti i dolorosi mestieri, che alle corpora de' morti s'usano di fare, e' mi parea tornare nella mia camera : e quivi mi parea guardare verso il Cielo : e sì forte era la mia immaginazione, che piangendo cominciai a dire con vera voce : O anima bella, come è beato colui che ti vede! E dicend'io queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la morte che venisse a

me; una donna giovanc, e gentile la quale era lungo il mio letto, credendo che il mio piangere, e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia infermità, con gran paura cominció a piangere; onde altre donne che per la camera erano, s'accorsero di me, che io piangeva per lo pianto che vedeano fare a questa; onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinguissima sanguinità congiunta, elle si trassero verso me ner isvegliarmi, credendo che io sognassi, e diceanmi : non dormir più, e non ti sconfortare. E parlandonii così allora cessò la forte fantasia entro quel punto, che io volea dire : o Beatrice, benedetta sii tu; e già detto avea; o Beatrice; e riscotendomi apersi gli occhi, e vidi che io cra ingannato : e contuttochė io chiamassi questo nome, la mia voce era si rotta dal singulto del piangere, che queste donne non mi poterono intendere, secondo che io credo. Ed avvegnaché io mi svegliassi, e mi vergognassi molto; tuttavia per alcuno amnionimento d'amore mi rivolsi a loro. E quando mi videro cominciarono a dire : questi par morto, e a dir fra loro : procuriamo di confortarlo; onde molte parole mi diceano da confortarmi, e talora mi domandavano, di che io avessi avuto paura.

Appresso questa vana immaginazione avviene un di, che sedend'io pensoso in aleuna parte, io mi sentii cominiciare un tremito nel cuore, così come se io lossi stato presente a questa donna. Allora dico, che mi giunse una immaginazione d'amore, che mi parve vederlo venire da quella parte ove la mia donna stava: e pareami, che lietamente mi dicesse nel cuor mio: pensa di benedir lo di che io ti presi, poiché tu 'l dei fare; e certo mi pareva avere il cuor si lieto, che non mi parea, che e 'fosse 'l mio cuore, per la sua nuova condizione. E poco dopo queste parole, che 'l cuor mi

DANTE, 4.

disse colla lingua d'amore, io vidi venire verso me una gentildonna, la quale era di famosa beltà : e fu già molto donna di questo primo amico mio : e il nome di questa donna era Giovanna, salvo che per la sua beltà (secondo ch'altri crede) imposto l'era none Primavera, e così era chiamata. Ed appresso a lei guardando, vidi venire la mirabil Beatrice. Queste donne andarono presso me, così l'una appresso l'altra : e parve che amore mi parlasse nel cuore, e dicesse : Quella prima è nominala Primavera.

Poichè la gentilissima donna fu partita di questo secolo, rimase tutta la sopradetta città quasi vedova, dispogliata da ogni dignità, onde io ancora lacrimando in questa desolata città, scrissi a' Prencipi della terra alquanto della sua condizione, pigliando quello cominciamento di Jeremia : Ouomodo sola sedet, etc. E questo dico, acciocch'altri non si maravigli, perchè io l'abbia allegato di sopra, quasi come entrata nella nuova materia che appresso viene. Se alcuno volesse me riprender di ciò, che uon iscrivo qui le parole che seguitano a quelle allegate, scusomene, perochè lo intendimento mio nou fu dal principio, di serivere altro che per volgare; onde, conciossiacosaché le parole che seguitano a quelle, che sono allegate, sieno tutte Latine, sarebbe fuori del mio intendimento, s'io le scrivessi; e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico, a eni ciò scrivo, cioè, che io gli scrivessi solamente in volgare.

Poichè gli miei occhi ebbero per alquanto tempo laeriudato, e tanto affaticati crano, che io non poleva sfogare la mia tristizia; pensai di volerla sfogare con alquante parole dolorose, e però proposi di fare una canzone, nella quale piangendo ragionassi di lei, per cui tanto dolore era fatto distruggitore dell'anima mia. »

(Vita nuora, Estratti fra pag. 34-49).

In questo libretto non vedesi un sonetto che senz' altro fu seritto da Dante probabilmente in quell'anno.

> Un di si venne a me melanconia, E disse : voglio un poro stare teco; E parve a me che si menasse seco Polore, cdi ra per sua compagnia. Ed io le dissi : partiti, va via; Ed ella mi rispose, come un greo; E ragionando a grande agio meco Guardai, e vidi amore che venla. Vestito di novo di un drappo nero. En el suo capo portava un cappello, E certo lacrimava pur da vero: Ed io gli dissi che bai, cattivello? Ed ci rispose : io ho guai, e pensero; Che nostra donna muor. dolec fraello.

> > (Rime di D. Ed. Zatta p. 391.)

E a pag. 462. di quell' Ediz. è un sonetto di Guido Cavalcanti; e pare che gli fosse diretto a sviarlo dalla sua tristissima vita.

> lo vengo il giorno a te infinite volte; Etruvovi pensar troppo vilmente; Molto mi duod della gentiti tua mente E d'assai tue vertite che it son tolte. Solevati spiacer persone molte: Tiutto fuggivi la nojosa gente: Di me parlavi si coralemente, Che tutte le tue rime avea accoste. Or non mi ardisco, per la vil tua vita, Far dimostrana che 'I tuo dir mi piaccia: Nê'n guisa vegno a te, che tu mi veggi. Se'l presente sonetto spesso signi Lo spirito nojoso che ti caccia Si portirà dall'a anima smarrita.

1291 Nasce Cane della Scala nel mese di Marzo, del quale Età XXVI vedi Discorso sul Testo.

9

San Giovanni d'Acri ripigliato da Saracini con l'ajuto di-Cristiani Apostati.

Lo principe de' nuovi Farisei
Avendo guerra presso a Laterano
E non con Saracin , ne con Giudei ,
Che ciascun suo nemico era Cristiano
E nessuno era stato a vincer Acri,
Ne mercatante in terra di Soldano.

(Inf. XXVII. 85.)

Morte di Rodolfo Imperatore.

Colui che più siede alto, c fa sembianti D' aver negletto ciò che far dovea, E che non move bocca agli altrui canti, Ridolfo Imperator fu, che potea Sanar le piaghe che hanno Italia morta, Si che tardi per altro si ricrea.

(Purg. VII. 91. e seq.)

Morte di Alfonso III. d'Aragona ancor giovine, al quale succede Giacomo II. e Ferdinando IV. minaeciato profeticamente nel *Paradiso* C. XIX. 424. Raffronta l'Indice alle tre voci Alfonso, e la giunta.

Raffronta l'Indice alle tre voci Alfonso, e la giunta.

Dante ricorda l'anniversario della morte di Beatrice:

« In quel giorno, nel quale si compieva l'anno, che questa Donna era fatta delle cittadine di vita eterna, io mi sedeva in parte, nella quale ricordandomi di lei io disegnava uno Angelo sopra certe tavolette, e mentre io il disegnava, volsi gli occli, e vidi l'ungo me uomini, alli quali si 'conveniva di farc onore : e riguardavano quello che io facea: e secondoché mi fin detto poi, essi crano stati già alquanto anzi che io me n'accorgessi. Quando li vidi, mi levai; e salutando loro dissi: Altri era testé nueco, e perció pensava. Onde partiti costoro

ritornato alla mia opera, cioè del disegnare, facendo ciò nii venne un pensiero di dire parole per rima; quasi per annovale di lei; e scrivere a costoro, li quali erano venuti a me.

Era venuta nella mente mia Quella donna gentil, cui pinage Amore, Entro quel punto, che lo ano valore Vi trasse a riguardar quel chi o facia. Amor che nella mente la sentia S'era svegliato nel distrutto core: E diceva a' sospiri a matte fore; Per che ciassem dolente sen partia. Piangendo uscivan fuori del mio petto. Con una voce che sovente menta Le lagrime dogliose agli occhi tristi, Ma quegli, che m'uscian con maggior pena Venian dicendo 2 o nobile intelletto. Oggi fa l'amo, che nel Giel salisti;

Fra quest'anno 1291, e il 1294; dacché a mc questa data riesce incertissima, si amnogibi a Gemma Donati, e delle false induzioni, siccome altresi delle probabili congetture intorno alla sua infelicità, o felicità domestica nel sno matrimonio s'è disputato a lungo nel discorso sul Testo pag. 182, e seg.

(Vita nuova.)

1294 EG XXIX Celestino V. abdica il Pontificato, e Bonifazio VIII lo tiene per frodi.

> Guardai, e vidi l'ombra di colui, Che fece per viltate il gran rifiuto. (Inf. III. 59.)

. . . . . Se' tu già costi ritto Se' tu già costi ritto , Bonifazio?

#### CRONOLOGIA

99

Sei tu sì tosto di quell' aver sazio Per lo qual non temesti torre a inganno La bella Donna, e di poi farne strazio?

(Inf. XIX. 52.)

E Papa Bonifazio parlando nel XXVII. 405.

Lo Ciel poss' io serrare e disserrare Come tu sai : però son due le chiavi, Che il mio antecessor non ebbe care.

Morte di Guittone d'Arezzo, del quale un rimatore che interroga il poeta nel Purg. XXIV. 49. s' egli cra Dante, dice :

> Ma di' s' io veggio qui colui che fuore Trasse le nuove rime, cominciando, Donne che acete intelletto d' amore. E io a lui : lo mi son un che quando Amore spira, noto, e a quel modo Che detta dentro, vo significando, O Frate, issa vegg' io, disse egli, il nodo Che il notaio, e Guittone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch' io odo, lo veggio ben come le vostre penne Diretro al Dittator sen vanno strette, Che delle nostre certo non avvenne.

In quest'anno finisce la Vita nuova, e la manda a Brunetto Latini.

> Messer Brunetto, questa pulzeletta Con esso voi si vien la pasqua a fare; Non intendete pasqua da mangiare, Ch' ella nou maugia, anzi vuol esser letta. La sua sentenza non richiede fretta. Nè luogo di romor, nè da giullare: Anzi si vuol più volte lusingare : Prima che in intelletto altrui si metta. Se voi non la intendete in questa guisa

In vostra gente ha molti Frati Alberti. D' intender ciò che porto loro in mano. Color o me stringete senza risa; E se gli altri de' dubbj non son certi Ricorrete alla fine a Messer Giano.

(Rime di Dante, Ed. Zatta.)

Un poema ideato fino d'allora in via di visione a esaltare Beatrice si manifesta dalla conclusione di quel libretto ·

« Apparve a me una mirabil visione, nella quale io vidi eose, che mi fecero proporre di non dir più di questa benedetta, infino a tanto, ehe io non potessi più degnamente trattar di lei, e di venire a ciò, io studio quant' io posso, siccom' ella sa veracemente, Sicchè, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita per alquanti anni perseveri; spero di dire di lei quello, che mai non fu detto d'alcuna, »

(Vita nuova, ult.).

1993

EIA XXX

Carlo Martello re d'Ungheria passando per Firenze strinse amicizia con Dante, ch'era già illustre per le poesie d'amore Platonico; il che gli è ricordato da Carlo nel Paradiso VIII. 34.

> Noi ci volgiam co' Principi celesti D' un giro, d'un girare, e d' una sete. A'quali tu nel mondo già dicesti : Voi che intendendo il terzo Ciel morete: E sem sì pien d'amor, che, per piacerti, Non fia men dolce un poco di quiete.

Carlo Martello morì innanzi la fine di quell'anno, e però l'anima sua dice al Poeta :

> Assai mi amasti, e avesti bene onde; Chè, s'io fossi giù stato, io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde.

Ouella sinistra riva che si lava Di Rodano, poi ch' è misto con Sorga . Per suo Signore a tempo m' aspettava ; E quel corno d'Ausonia che s' imborga Di Bari, di Gaieta, e di Crotona Da ove Tronto, e Verde in mare sgorga. Fulgeami già in fronte la corona Di quella Terra che il Danubio riga, Poi che le ripe Tedesche abbandona. E la bella Trinacria che caliga Tra Pachino, e Peloro, sopra il Golfo Che riceve da Euro maggior briga, Non per Tifeo, ma per nascente solfo, Attesi avrebbe li suoi regi ancora Nati per me di Carlo, e di Ridolfo. (Par. Can. VIII. v. 55, e seq.)

Pietro figlio di Dante, e il Bocaccio affermano (Ed. Fior. vol. IV. Parad. c. IX.) che Clemenza moglie di Carlo Martello appena udi della morte del marito, ne mori di dolore. Raffronta i versi citati all'anno 1509, dove altri forse credono che Dante per bella Clemenza intendesse ·la figliuola di Carlo Martello moglie di Luigi X. re di Francia.

Federieo III. d'Aragona comincia a regnare in Sicilia.

> Vedrassi l'avarizia e la viltate Di quel che guarda l'Isola del foco Dove Anchise fini la lunga etatc

( Parad. XIX. 130, seg.)

Morte di Brunetto Latini.

.... Siete voi qui , ser Brunctto? E quegli : O figliuol mio , non ti dispiaccia Se Brunetto Latino un poco teco Ritorna indietro , e lascia andar la traccia. Io dissi lui : Quanto posso ven preco ; E se volete che con voi m' asseggia ,

Faròl, se piace a costui che vo seco. - .... Ei cominciò: Qual fortuna, o destino, Anzi l'ultimo di qua giù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino? Là su di sopra in la vita serena. Mi smarrii, gli risposi, in una valle Avanti che l' età mia fosse piena. - .... Ed egli a me : Se tu segui tua stella Non puoi fallire a glorioso porto. Se ben m'accorsi nella vita bella. E s' io non fossi sì per tempo morto Veggendo il Cielo a te così benigno Dato t' avrei all'opera conforto. -- ..... Se fosse pieno tutto il mio dimando. Risposi lui, voi non sareste ancora Dall'umana natura posto in bando : Chè in la mente m'è fitta, c or m'accuora La cara buona imagine paterna Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora M'insegnavate come l'uom s'eterna. . . . . . . . . . . . . Nè per tanto di men parlando vomui Con ser Brunetto, e dimando chi sono, Li suoi compagni più noti, e più sommi. Ed egli a mc : Saper d'alcuno è buono :

Nè per tanto di men parlando vomusi
Con ser Brunctto, e dimando chi suon.
Li suoi compagni più noti, e più sommi.
Ed egli a me: Saper d'alcuno è buono:
Degli altri fia laudabile il tacerci,
the il tempo saria corto a tanto suono - .....
Gent even cou la quale esser non deggio:
Sieti raccomandato il mio Tecono,
Nel quale io vivo ancora, e più nou cheggio.
(Mr. XV. 30)

Morte di Taddeo medico Fiorentino sopranominato l'Ipocratista : è celebre per le sterminate ricchezze adunate con l'arte sua. Volgarizzò l'Etica d'Aristotile. Non era ben veduto da Dante.

Non per lo mondo per cui mo' s'affanna Diretro a Ostiense e a Taddeo. (Parad, XII. 82.) e nel Convito pag. 86. « E temendo, che il Volgare non fosse stato posto per alcuno, che l'avesse laido fatto parere, come fece quegli che trasmutò il Latino dell'Etica (ciò fu Taddeo Ipoeratista) provvidi di ponere lui, fidandomi di me, più che d'un altro » — Convito p. 86.

Federigo disprezzato anaramente da Dante in tutte l' opere sue, per le ragioni esposte nel *Discorso sul Testo*, pag. 537. e seg. comincia in quest'anno a regnare in Sicilia; e Ferdinando IV. in Castiglia.

(Parad. XIX. e la giunta dopo la voce Alfonso nell'Indice).

Marco Polo ritorna da'suoi viaggi.

Verso la fine di quell'anno 1295, morì Forese Donati consanguineo di Gemma moglie di Dante, e carissimo a lui.

. . . . . Forese, da quel di
Nel qual mutasti mondo a miglior vita,
Cinque anni non son volti insino a qul.
La faccia tua ch'io lagrimai già morta

Mi dà di pianger mo non minor doglia.

(Purg. XXIII. 76, seg.)

(V. anche Discorso sul Testo pag. 187, e seg.)

1298 EG 222HI

Adolfo di Nassau guerreggiando per la dignità imperiale muore in battaglia, e regna il suo competitore Alberto I. che fu il secondo imperadore uscito di Casa d'Austria.

> O Alberto Tedesco che abbandoni Costei ch' e fati indomita, e se'avaggia, E dovresti inforcar li suoi aretoni: Giusto giudicio dalle stelle caggia Sorra il tuo sangue, e sia nuoro, e aperto Tal che il tuo successor temenza n'aggia : Che avete tu, e il tuo padre sofferto , Per cupidigia di costà distretti,

> > (Purg. VI. 97, e seg.)

1500 Eta XXXV Le parti de'Neri (i Gneff) e de'Bianehi (i Ghibellini) imperversano in Pistoja, e in Firenze. I Neri sotto il patrocinio di Bonifacio VIII. chiamano Carlo di Valois. Dante viene eletto uno de'primi, e professando di interporre il vigore delle leggi contro i sommotori della discordia evite, ottiene ehe i capi delle due parti siano nandati in esilio. S'oppose che la città fidasse nella mediazione di Carlo di Valois, e che gli fossero date armi, e danari (Discorso sul Testo 70.74.) A Guido Cavalcanti uno de'guidatori di Parte Bianea confinato in luogo di mal'aria, e infermo a morte, fu conceduto di tornasi in Firenze, il che fu apposto a Dante come fosse uscito già de'primi (Disc. sul Testo pag. 282. e seg.) Dante fu tenuto Ghibelio a stutissimo.

• Da questo Priorato naeque la cacciata sua, e tutte le cose avverse ehe egli ebbe nella vita, secondo lui nedesino serive in una sua Epistola, della quale le parole son queste: Tutti li mali, e tutti l'inconencienti miei dalli influsti comizi del mio Priorato bébero egione, e principio; del quale Priorato benché per prudenza io non fossi degno, nientedimeno per fede, e per elà non ne era integno; perocché dieci anni erano già passati dopo la battaglia di Campaditino, nella quale la parte Ghibellina lu quasi al tutto morta, e disfatta, dove mi trovai non fanciulo nell'armi, e dove ebbi temenza molta, e nella fine grandissima allegrezza per li vari casi di quella battaglia.

(Leonardo Aretino, Vita di D. p. X. Ed. Comin.)

Morte di Guido Cavalcanti, e di Cimabue Pittore. Nella settimana santa di quest'anno caduta in Aprile, Dante pone la data della sua visione ne' tre regni de' morti.

1501 I Bianchi cacciano i Neri da Pistoja, e prevalgono per

pochissimo tempo in Firenze, donde sono espulsi dai Neri ajutati apertamente da Carlo di Valois, e copertamente da Bonifacio VIII.

> lo gli risposi : Ciaeco, il tuo affanno Mi pesa sl, che a lagrimar m'invita : Ma dimmi, se tu sai, a che verranno Li cittadin della Città partita; S'alcun v'è giusto; e dinmi la cagione. Perebè l' ha tanta discordia assalita. Ed egli a me : Dopo lunga tenzone Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia Infra tre soli, e che l'altra sormonti Con la forza di tal che testè piaggia. Alto terrà lungo tempo le fronti Tenendo l' altra sotto gravi pesi, Come che di ciò pianga, e che ne adonti. Giusti son duo, e non vi sono intesi: Superbia, invidia, e avarizia sono Le tre faville che hanno i cori aceesi. Qui pose fine al lacrimabil suono.

> > (Inf. VI. 58.)

Dante, affine d'allonlanarlo di Firenze, fu mandato ambasciadore a Bonifacio VIII. a offerirgli la pace, e concordia de'Cittadini.

1502 8ta xxxvii

Mentre era a Roma fu calunniato di baratterie nel suo Priorato, e multato da un Tribunale sotto il reggimento dei Neri alla pena di ottocento lire, e a due anni d'esilio,

« Gli fu corso a Casa, e rubata ogni cosa, e dato il guasto alle sue possessioni, e dato bando alla persona per contumacia di non comparire, non per verità di alcun fallo commesso. — Legge fecero iniqua, e perversa la quale si guardava indietro ethe il Potestà di Firenze potesse, e dovesse conoscere i falli commessi per l'addictro nell' Lificio del Priorato con tutto che assoluzione fosse seguita. — Produssero una scrittura, la quale scrittura originale io ho veduta, però che ancor oggi è in palagio con altre scritture pubbliche, ma quanto a me ella mi pare forte sospetta, e credo certo ch' ella sia fittizia.

(Leon. Aret. pag. 13, 14).

Dopo tre mesi, e fu nel mese di Marzo, Dante non pagando la multa né venendo a scolparsi fu condannalo che dove mai fosse preso s'avesse ad ardere vivo. Delle feroci persecuzioni contro a' Ghibellini il poeta parla spesso nella Commedia, e le avvenute in quell' anno sono accennate nel Purgatorio, ove allnde a Fulcieri de Calboli:

Vende la carne loro essendo viva : Poscia li ancide, come antica belva : Molti di vita, e sè di pregio priva. Sanguinoso esee dalla trista selva : Lasciala tal, che di qui a mill'anni Nello stato primajo non si rinselva.

(Purg. XIV. 61, e seg.)

Dante s' unisce apertamente co Ghibellini di Intta Toscana. Sono traditi da Carlino de' Pazzi, che rende per danaro il Castello di Pian Trevigne in Val d'Arno a' Neri che regnavano in Firenze, e viveva ancora allorche Dante stava serivendo il poema, Ma lo colloca fra 'traditori della patria, facendo dire a un suo consanguineo, che benehè esso avesse ucciso a tradimento un loro parente, Inttavia allorche Carlino fosse arrivato avrebbe punizione maggiore come colpevole di maggiore perfidia. E perchè non mi metti in più sermoni , Sappi ch'io sono il Camieion de' Pazzi , E aspetto Carlin che mi seagioni.

(Inf. XXXII. 67.)

Gli esuli Toscani clessero un consiglio di dodici fra' quali era Dante; ma parendogli che provvedessero stoltamente alla guerra, se ne parti. Però il suo antenato Cacciaguida gli dice nel *Paradiso* XVII. 64.

> E quel che più ti graveal le spalle Sarà la compogni malvagia e scempia, Con la qual tu cadrai in questa valle: Che tutta ingrata, lutta matta, ed empia Si farà contra te: ma poco appresso Ella, uon tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità il suo processo Farà la prova; si che a te fia bello Averti fatto parte per te stesso.

Ricoverossi in Verona a Bartolomeo della Scala.

Lo primo tuo rifugio, e il primo ostello Sarà la cortesia del gran Lombardo, Che in su la Seala porta il santo uccello. Che avrà in te si benigno riguardo, Lhe del lare, e del chiedet tra voi due Fie primo quel che tra gli altri è più tardo. (Parad. XVII. 70.)

Queste date sono ordinate universalmente altrimenti. Pur chi n'avesse cura raffrontile al *Discorso* sul *Testo* pag. 161-166., e alle seguenti alle quali m'andrò riportando.

1505 Prigionia, e morte di Papa Bonifacio VIII. per la 814 XXXVIII violenza di Filippo il Bello. Veggio in Alagna entrar lo Fiordaliso E nel Vicario suo Cristo esser catto,

(Purg. XX. 86.) Dannato fra' Simoniaci (Inf. XIX. ed esecrato da San Pietro nel Paradiso, XXVII, 22.)

> Quegli che usurpa in terra il loco mio, Il loco mio, il loco mio, che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio, Fatto ha del cimiterio mio cloaca Del sangue e della puzza, onde il perverso Che cadde di quassú, laggiú si placa.

Benedetto XI. Papa imparziale fra i Ghibellini ed i Guelfi succede a Bonifacio VIII.

1504 Mentre che Dante era in Lombardia i Ghibellini
Toscani assaltano Firenze, e sono distatti, e mal fortunati ne loro combattimenti, perchè i Neri furono soccorsi da Morello Malaspina di Lunigiana.

Apri gli orecchi al mio annunzio, e odi : Pistoja in pria di Neri si dimagra, Poi Firenze rinnova genti, e modi. Tragge Marle vapor di Val di Magra, Ch' è di torbidi nuvoli involuto, E con tempesta impetosoa e agra Sopra campo Pisen fla combattuto; Ond' ei repente spezzer la nebbia Si che ogni Bianco ne sarà feruto : E detto l' ho, perchè doler ten debbia.

(Inf. Can. XXIV. V. 142)

Morte di Bartolomeo della Scala; al quale successe Alboino; e pare che allora Dante si partisse di Verona.

In quest' anno nasee Petrarca in Arczzo, dove il padre suo s'era rifuggito bandito nella stessa sentenza che aveva condannato Dante, e molti altri.

Morte di Benedetto XI, e interregno di quasi un anno,

1505 Eta XL Clemente V. di Guascogna assunto al Pontificato.

Da uno stromento autentico recitato da parecchi che

1306 Etā XLI

lo videro (Memorie per la vita di Dante pag. 96. Ediz. Zatta) appare che nel mese d'Agosto di quell'anno Dante era in Padova, e che vi stesse a dimora.

(Discorso sul Testo pag. 165-166).

Nell'anno dell'interregno della Sede Pontificia, un Cardinale mandato a procacciare maggiore predominio alla Chiesa sotto colore di pacificare le guerre civili in Toscana, essendo di animo Ghibellino favoriva gli esuli; onde quei che governavano in Firenze lo cacciarono dalla loro città con vilipendio, e percosse.

(G. Villani, Lib. VIII. 69. Compagni, libr. 1fI. pag. 56. e seg).

Il popolo Fiorentino protetto fino allora dalla Chiesa, fu assalito dalle armi de' Papi; e i Guelfi scomunicati, na Clemente V. ritorse quelle scomuniche contro agli esuli Ghibellini.

1507 EIA XEII Dante si ravvicina in Toscana. Il suo nome sta scritto con altri venti in uno stromento in forza di che i più agiati fra gli esuli si obbligarono di ristorare la casa degli Ubaldini di ogni spesa alla quale si avventurasse per vincere la prova di liberare Firenze dal governo de loro nemici. (Discorso sul Testo pag. 166, ove vedi riferito il documento originale tratto dagli Archiyi di Firenze.) L'impresa tornò vana, e Daute si ricoverò presso i Signori di Lunigiana. Un'ombra gli dice nel Purgadorio VIII. 418. e seg.

> Chiamato fui Currado Malaspina: Non son l'antico, ma di lui discesi: A'miei portai l'amor che qui raffina. O, dissi lui, per li vostri paesi

Giammai non fui : ma dove si dimora Per tutta Europa, ch'ci non sien palesi? La fama che la vostra casa onora, Grida i signori, e grida la contrada Sì che ne sa chi non vi fu ancora. E io vi giuro , s' io di sopra vada , Che vostra gente onrata non si sfregia Del pregio della borsa, e della spada. Uso, e natura si la privilegia, Che, perchè il capo reo lo mondo torca Sola va dritta, e il mal cammin dispregia. Ed egli : Or va , chè il sol non si ricorca Sette volte nel letto, che il Montone Con tutti e quattro i piè copre, e inforca, Che cotesta cortese opinione Ti fia chiavata in mezzo della testa Con maggior chiovi che d'altrui sermone: Se corso di giudicio non s'arresta.

Gli altri di quella Casa crano Ghibellini, da Morello in fuori che si scoperse amico de Guelli, e corse in loro ajuto come è notato all'anno 4304. Se Dante, com' è generale opinione, fosse raccolto da Morello, e se gli dedicasse una cantica è questione toccata nel Discorso sul Testo pag. 469-479. e altrove

In quest'anno Frate Dolcino scismatico fu pigliato con tutti i suoi seguaci in Novara stretto dalla fame, e dalla neve, e furono arsi a centinaja in varie città d'Italia.

Or di' a fra Dolein dunque che s' armi,
Tu che forse vedrai il sole in breve,
S' egli non vuol qui tosto seguitarmi,
Si di vivanda, che stretta di neve
Non rechi in vittoria al Noares,
Ch' altrimenti acquistar non saria lieve:
(Inf. Can. XVIII, F., 55 e sego)

DANTE. 4.

Alberto Tedesco Imperadore è ucciso da Giovanni suo nipote carnale, e a ció allude l' imprecazione pro-

Giusto giudizio dalle stelle caggia,

c tutto il passo recitato dianzi all'anno 1298.

Corso Donati consanguineo di Genma moglic di Dante, e fratello di Forese Donati (raffronta all'amo 1293.) dopo d'avere parteggiato come guidatore, e sommotore de Gueffi per lungo tempo, e procacciate le sciagure di Dante, e degli altri della fazione contraria, s'ammoglio alta figlia d'Ugoccione Signore di Pisa, e potentissimo Ghibellino in Toscana; onde venuto in sospetto di aspirare alla dittatura, tentò di fuggirsi di Firenze, e precipitato dal suo cavallo fu trucidato a furore di popolo.

> Forese, e dictro meco sen veniva Dicendo: Quando fia, ch' io ti rivegga? Non so, risposi io lui, quanto io mi viva : Ma già non fia il tornar mio tanto tosto, Ch' io non sia col voler prima alla riva. Però che il loco, u' fui a viver posto, Di giorno in giorno più di ben si spolpa, E a trista ruina par disposto. Or va, diss' ei, che quei, che più n'ha colpa, Veggio io a coda d'una bestia tratto, Verso la valle, ove mai non si scolpa. La bestia a ogni passo va più ratto, Crescendo sempre, infin ch'ella il percuote, E lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle ruote , (E drizzò gli occhi al Ciel) che a te fia chiaro Ciò, che il mio dir più diehiarar non puote.

> > (Purg. Can. XXIV. V. 74, e seg.)

Clemente V. per compiacere Filippo il Bello re di

Francia del quale era nato suddito, e aveva ottenuto il Pontificato per le sue pratiche, trasferì la Sede Papale in Avignone.

. . . . Verrá di più laida opra
Di ver ponente un Pastor senra legge
Tal che convien , che lui e me ricopra.
Nuovo lason sarà , di cui si legge
Ne' Macœbei; e come a que fu molle
Suo Re , cosl fia a lui chi Francia regge.
(Inf. Can. XIX. F. 98.2 e. seq.)

Morte di Carlo II. re di Napoli, e Roberto usurpa il trono a'suoi Nepoti figli di Carlo Martello, acquistandolo per via di pratiche, e danari dal Papa.

Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, M'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni Che ricever dovca la sua semenza.

Ma disse: Taci, e lascia volger gli anni, Si ch' io non posso dir, se non che pianto Giusto verrà diretro ai vostri danni.

(Parad. IX, principio.)

Intorno a re Roberto astutissimo usurpatore di molta parte d'Italia sotto colore di proteggere i Guelfi, F. Discorso sul Testo 59-61-103-549. e altrove. Dante lo accenna più spesso che non pare, perehè non lo nomina mai in alcuna delle opere sue. Onde pochi, se pur mai taluno, s'avvidero ehe gli minaecia un nuovo Vespro Siciliano.

(Parad. VIII. 73-73.) e oltre a parecehi altri passi notati per entro questa Edizione.

Onde Puglia, e Provenza già si duole. (Purg. VII. 126.)

Fertile costa d' alto monte pende Onde Perugia sente freddo, e caldo Da Porta Sole, e diretro le piange Per greve giogo Nocera cou Gualdo.

7

Due città soggette a re Roberto.

(Parad. XI. 45. seg ).

Enrico VII. di Luxembourg dopo l' interregno d' un anno  $\dot{e}$  nominato Imperadore.

1310 Eta XLV I Veneziani avendo occupato Ferrara sotto colore di liberarla dalle risse civili, e dalla tirannide, Clemente V. li dichiara sustrpatori del patrimonio ecclesiastico, e infami sino alla quarta generazione; scadutti d'ogni loro avere in tutti i porti di traffico, d'ogni credità nella loro patria, d'ogni diritto di far testamento; schiavi di buona preda in ogni terra abitata; e meritoria la guerra, la crudeltà, il tradimento a disperderue la posterità, e la memoria.

(Discorso sul Testo pag. 552).

Non fu nostra intenzion che a destra mano Dei nostri successor parte seltesse, Parte dall' tallar del popol Cristiano: Ne che la chiavi, che mi fur consesse Divenisser segnato di conditates el Che courta i hattera consistense: Ne chi io fossi figuru sigillo A privilegi vendati e nondoci, Ondi io sevan arrosso e disfavillo. In vesta disconta pia rapea: Si veggion di quassia, per tutti i pachi. O dites di Bio, perchè pur giaci! (Par. Can. XXVII. V. 46, e sey.)

Cane della Seala in età d'anni venti, e regnante ancora il suo fratello Alboino guerreggia contro a Guelli della Marca Trivigiana, e per via di patti violati occupa la Città di Vicenza; e poco dopo l'emulo suo Riceiardo da Camino Signor di Treviso fu ucciso, mentre giocava a tavole, da uu contadino di cui si valsero i Ghibellini, e i principi confinanti a torgli la signoria, non senza sospetto che la congiura fosse ordita da Cane della Scala.

Ma tosto fia che Padova al palude Cangerà l'acqua che Vicenza bagna, Per essere al dover le genti crude. E dove Sile a Cagnan s'accompagna Tal signoreggia, e va con la testa alta Che già per lui carpir si fa la ragna.

(Parad. 1X, 46)

Dal passo che sarà citato sotto l'anno 1316, e da popolari tradizioni, molti desunsero che il poeta abbia per molti anni vissuto nella corte degli Scaligeri, segnatamente sotto la Signoria di Cane, allorehé dopo la morte di suo fratello Alboino, avvenuta sul principio del 1312. Cane signoreggiò solo in Verona. Vedi nondimeno il Discorso sul Testo pag. 142-144. e seg. 175. 178. e altrove donde esee evidentemente come dall'anno 1307. allorchė Dante si ricoverò in Lunigiana, ove non si rimase per molto tempo, sino all'Aprile di quest'anno, i hoghi dove Dante visse a dimora sono incertissimi; e le sue fortune erano di eerto infelici. Che ei dopo il suo esiglio si umiliasse a sostenere la vita accettando. e anche implorando gli altrui beneficj lo manifestano le predizioni ch' egli ode dal sno antenato nel Paradiso XVII. 55. e seg.

> Tu lascerai ogni cosa diletta Più caramente, e questo è quello strale, Che l'arco dell'esilio pria sactta. Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui, e come è duro calle Lo scendere, e il salir per l'altrui scale.

L' ombra d'Oderisi nel Purg. XI. 154, gli predice com' ei per l' iniquità de' suoi concittadini farà esperienza dello stato dell'anima di chi piantasi su le vie ad accattare elemosina.

> Liberamente nel Campo di Siena Ogni vergogna deposta, s'affisse: E Il per trar l'amico suo di pena Che sostenca nella prigion di Carlo Si condusse a tremar per ogni vena: Più non dirò; e oscuro so che parlo: Ma poco tempo andrà che i tuoi vicini Faranno si, che tu potrai chiosarlo.

Certo in que'cinque o sei anni andò tapinando qua, e là per tutta l'Italia.

(Convito pag. 71).

• Per le parti quasi tutte, alle quali questa lingua si stende, perceptino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contro a mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno senza vela, e senza governo, portato a diversi porti, e foci, e liti dal vento secco, che vapora la dolorosa povertà : e sono apparito agli occhi a molti, che forse per alcuna fama in altra forma n'aveano immaginato; nel cospetto de' quali, non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera, si già fatta, come quella che fosse a fare. »

Arrigo VII. viene a coronarsi in Roma sotto fede datagli da Papa Clemente V., il quale poi lo tradi, che la Chiesa si congiungerebbe all'Impero a riformare l'Italia.

> Ma pria che il Guasco l'alto Arrigo inganni. (Par. XVII, 82.)

E tia Prefetto nel Foro divino
Allora tal, che palese, e coperto
Non anderà con lui per un cammino.

(Par. XXX. 142.)

La lettera scritta da Dante all' Imperadore termina: addi XVI. del mese di Aprile MCCCXI. nell'anno primo del coronamento d' Italia dello splendidissimo, ed orgalissimo Arrigo. Vedila in calce al Vol II.

1312

Eta XLVIII

Alfonso XI. comincia a regnare in Castiglia.

Vedrassi la lussuria, e il viver molle Di quel di Spagna.

( Parad. XIX. 124.)

Nasce Giovanni Bocaccio.

Morte di Arrigo VII. e molti dicono che fosse fatto avvelenare con un'Ostia in Chicsa, mentre ei partecipava al Sacramento dell'Eucaristia. Di che nondimeno il poeta non parc che abbia lasciato indizio. Vede bensi nel Paradiso un trono preparato a quell'Imperadore.

In quel gran seggio a che tu gli occhi tieni
Per la corona che gli v<sup>2</sup> es u posta,
Prima che tu a queste nozze ceni,
Sederà i Falma che fu già Augosta
Dell' alto Arrigo, che a drizzare Italia
Verrà in prima ch'ella sia disposta.
La cicca cupidigia che v<sup>2</sup> ammalia
Simili fatti vi ha al fantolino
Che muor di fame e cascia via la balia,

(Parad. XXX, 155, e sep.)

Disperando dell'Italia per la morte dell'Imperadore, Dante intraprende l'opera sua del *Convito* a spianarsi il ritorno dall'esilio, ma poi la tralascia.

(Discorso sul Testo pag. 229. e seg.).

Si ricovera presso Guido di Polenta in Ravenna.
(Discorso sul Testo pag. 501).

Alla fine di quell' anno morì anche Clemente V., e il poeta lo danna a stare con Bonifacio VIII. nell' Inferno tra' Pontefici simoniaci.

#### CRONOLOGIA

40

1316

Eta LI

Ma poco poi sarà da Dio sofferto Nel santo Uficio; ch'e' sarà detruso Là dove Simon mago è per suo merto, E farà quel d'Alagna esser più giuso. (Par. XXX. Fine.)

1314 Lodovico il Bavaro succede ad Arrigo VII.

Li si vedrà il duol che sopra Senna Induce, falseggiando la moneta, Quei che morrà di colpo di cotenna. (Parud. XIX, 118.) (P. Indice alla fine della giunta, alla voce Monso.)

Cane della Scala rompe i Guelfi della Marca Trevigiana, e i Padovani condotti da Giacopo di Carrara.

> E ciò non pensa la turba presente, Che Tagliamento, e Adice richiude, Nè per esser battuta ancor si pente. { Parad. 1X. 45, e seg.}

1313 Clemenza figlia di Carlo Martello va moglie di Ela L Luigi X. succeduto a Filippo il Bello.

(Raffronta all'anno 1295. e i versi citati all'anno 1509.)

Le discordie accanite de Cardinali dopo la morte di Clemente V. lasciarono la Sede Pontificia vacante per quasi due anni, finche innanzi la fine del 1316. venne pur fatto a' Francesi di vedere consecrato in Lione un altro Papa della loro nazione. Trovo che le due sette accanite de Cardinali l'elessero arbitro a nominare un Papa, e ch'ei s'elesse sè, ed era quel Giovanni XXII. di Caorso escrato si suesso da Dante.

> Del sangue nostro Caorsini, e Guaschi S' apparecchian di bere.

(Parad. XXVII. 58.)

Giovanni XXII. fu sfacciatissimo, avarissimo, ed astutissimo, fra quanti fecero bottega de' Sacramenti, e della religione (Mur. ann. d' Ital. an. 1534.) E nell' Inferno XI. 49. seg. ove il poeta allude alle bolge del cerchio inferiore, ei chiama Caorsa quella de' Simoniaci, quantunque tutti gl'interpreti, o per non potere, o per non attentarsi di veder chiaramente, lo spiegano bolgia degli usuraj.

> E però lo minor giron suggella Del segno suo e Sodoma e Caorsa.

Dante pubblicò allora una lettera citata dal vecchio Villani a' Principi, e a' Cardinali, perchè eleggessero Papa Italiano. (Vedila in calce al volume secondo, se pure la è traduzione genuina.)

Fra il lungo tempo della morte di Clemente V. alla elezione di Giovanni XXII. la fazione de' Guelfi era stata depressa, e la Ghibellina rianimata in Italia. Firenze, e molte città popolari si fecero più clementi ai loro esuli:

Dante udi un nuovo bando della sentenza capitale, perchè sdegnò di lasciarsi ribenedirc. come colpevole, e riaverc i suoi beni, e rispose:

In literis vestris, et reverentia debita et affectione receptis, quam repatriatio mea cure sit vobis ex animo, grata mente, ac diligenti animaversione concept; etenim tanto me districtius obligattis, quanto rarius exules invenire amicoa contingit. Ad illorum vero significata respondeo; et (si non eatenus qualiter forsan pusillanimitus appetere aliquorum) ut sub examine vestri consilii ante judicium ventiletur, affectuse deposco. Ecce igitur quod per literas vestri, meique Nepolis, nec non aliorum quamplurium amicorum significatum est mihi, per ordinamentum nuper factum Florentie super absolutione bannitorum; quod si solvere vellem certam pecunie quantitatem, vellemque pati notam oblationis, et absolvi possem, et redire ad pre-

In quo quidem duo ridenda, et male preconsiliata sunt, pater. Dico male preconsiliata per illos, qui talia expreserunt; nam vestre litere discretius, et consultius clausulate nihil de talibus continebant. Est ne ista revocatio gloriosa, qua D. Alla, revocatur ad patriam per tribstrium fere perpessus exilium? hec ne meruit innocentia manifesta quibuslibet? hec sudor, et labor continuatus in studio? absit a viro Philosophie domestico temeraria terreni cortis humilitas, ut more cujusdam cioli, et aliorum infamium, quasi cincitus, ipuse e patiaturo offerri.

Absit a viro predicante justitiam, ut perpessus injuriam inferentibus, velut bene merentibus pecuniam suam solvat. Non est hec via redeundi ad patriam, pater mi: sed si alia per vos aut deinde per alios invenietur que fame. d. que onori non devopet, illam non lentis passibus acceptabo. Quod si per nullan talem Florentia introitur, nunquam Florentiam introibo. Quid ni? nonne solis astrorunque specula ubique conspiciam? nonne duktismas verlates potero speculari ubique onspiciam? nonne duktismas verlates potero speculari ubique sub celo, ni prius inglorium, imo ignominosum populo Florentineque civitati me reddam? Onippe nec panis deficie.

Nell'interregno della Sede Papale, e segnatamente nel 4516. Cane della Seala s'acempio sotto Brescia a costringerla di ristorare i suoi Ghibellini alle pubbliche dignità. In quell'anno Guercello da Camino spegiato da 'Guetid della signoria di Treviso, si impadroniva di Feltre cacciandone un Vescovo; si ammogliava a una nipote di Cane della Scala, e gli si faceva, (come pur vanno le parentele fra principi) alleato, congiunto, e suddito a un tempo. E tutto che Feltre non soggiaresse al dominio dello Scaligero se non motto dopo,

tuttavia quel patto politico di famiglia bastava a suggerire a Dante di innestare nel primo canto della Commedia il verso;

E sua nazion sarà tra Feltro, e Feltro.

I Ghibellini inforno a Montceltro in Romagua, i quali sonmossi con tutta la loro setta aderivano eon le speranze, e con le loro armi agli assalti di quel giovane guerriero contro la Chiesa, Iasciano determinare i limiti di quella parte d'Italia dove i suoi seguaei predominavano.

I capi delle città ghibelline in Toscana assunsero più ardire in quell'anno, decapitarono i partigiani della Chiesa francese, e di Roberto di Napoli, e s'attirarono congiure, e sommosse che li cacciarono a un tratto da' loro stati. In quell' anno Spinetta Malaspina Marchese di Lunigiana, e Ugociono della Faggiuola, Ghibellino solenne di quell'età, e Signore di Pisa, e i loro seguaci rotti due volte in battaglia, due volte andarono a rifuzio in Verona.

(Discorso sul Testo pag. 179. e seg.).

Allora, e non prima d'allora, Dante andó da Ravenna alla Corte di Cane, n'è vi rimase per lungo tempo. N'e gli aneddoti apocrifi ch' ei dovesse partirne per la sua malignità sono degni di fede storica. (Disc. sul Testo pag. 447.) Partecipò in Verona delle magnifienze, e de' beneficj di che quel signore era gencrosissimo a tutti, e più agli uomini dotti; e lo lodava esultando ch' egli farebbe predoninare la parte Ghibellina, e libercrebbe l' Italia dalle prostituzioni, dalla avidità, e dalla frode della Chièca Papale.

Questi la caccerà per ogni villa Fin che l'avrà rimessa nello Inferno

Là onde invidia prima dipartilla - ..... Chè questa bestia, per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via . Ma tauto lo impedisce che l'uccide: E ha natura si malvagia e ria. Che mai non empie la bramosa voglia E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s' ammoglia. E più saranno ancora, in fin che il Veltro Verrà, che la farà morir di doglia

(Inf. 1. 109.)

Parran faville della sua virtute In non curar d'argento nè d'affanni. Le suc magnificenze conosciute Saranno ancora sì, che i suoi nemici Non ne potran tencr le lingue mute. A lui t'aspetta, e a' suoi benefici; Per lui fia trasmutata molta gente . Cambiando condizion ricchi, e mendici; E porteraine scritto nella mente Di lui, ma nol dirai; e disse cose Incredibili a quei che fia presente.

(Parad. XVII. 83.)

1317 Eta III

Pare che in quest' anno, e nel seguente Dante tornatosi a Ravenna attendesse al Trattato de Monarchia contro alla potestà temporale de'Papi.

1318 Eta Lttt

Cane della Scala sul finir di quest'anno dopo avere sconfitto nuovamente i Guelfi fu eletto Capitano della Lega Ghibellina.

> Ch' io veggio certamente, e però 'l narro, A darne tempo già stelle propinque Sicuro d'ogni intoppo, c d'ogni sbarro; Nel quale un cinquecento dicce e cinque Messo di Dio anciderà la fuja, E quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buja

Qual Temi, e Sfinge, men ti persuade Perchè a lor modo lo intelletto attuia : Ma tosto fien li fatti le Najade Che solveranno questo enigma forte.

(Purg. Cant. XXXIII, V. 40, e seq.)

Di quell' umile Italia fla salute.

(In. 1.)

Come i numeri mille cinquecento diece e cinque vogliono dire DVX Capitano, vedilo nell' Indice a quelle parole. I Guelfi contrapposero a Cane re Roberto di Napoli, e lo erearono Capitano della loro lega. (Murat, Ann. d' Ital, anno 4348-4349.)

1319 Età LIV

In quest'anno probabilmente Dante scriveva il Trattato sull' Eloquenza Volgare, che la morte gli impedi di finire, ed a poche parole parrebbe ch'egli fosse allora in Ravenna dove da più anni aveva trovato stabile domicilio a' suoi studi.

Nec mireris, Lector, de tot redactis autoribus ad memoriam. Non enim quam supremam vocanus constructionem. nisi per huiusmodi exempla possumus indicare: et fortassis utilissimum foret, ad illam habituandam regulatos vidisse poetas, Virgilium videlicet, Ovidium in Metamor, Statium, atque Lucanum : nec non alios, qui usi sunt altissimas prosas, ut Titum Livium, Plinium, Frontinum, Paulum Orosium, et multos alios, quos amica solitudo nos visitare invitat.

(Ediz. Corbinelli, Parigi 1577, pag. 46.)

1390 Eta LV

Roberto di Napoli sollecita Papa Giovanni XXII. di minacciare dell' interdetto i principi federati nella Lega Ghibellina, e fu commesso agli Inquisitori del santo Ufficio di procedere contro a Matteo Visconti, e a' suoi figliuoli, e Cane della Scala, e quanti Condottieri Ghibellini v' erano in Lombardia, ed in Toscana.

(Mural, ann. d' Ital, 519, 320.)

Le maledizioni del Pontefice, e le armi de' suoi Cardinali minacciavano tutti i signori della Romagna.

A infiaumare l'ira, e il dolore di Dante, e fargli più gravi i pericoli, vane Capitano dell'esercito pontificio un figlinolo di quel Carlo di Valois, mandato già da Bonifacio VIII. in Firenze, e stipendiato da Guelfi a diffiamare il poeta, e caeciarlo con altri molti della repubblica. Il Cardinale Poggetto era mentore del giovine Principe, ed escerato dal poeta esso pure come Cardinale, e figliuolo bastardo del Papa Francese.

1321 Eta LVI

Dante va Oratore ai Veneziani per Guido Signor di Ravenna. Ritornasi accorato d'averli trovati inflessibili, e muore il giorno ventesimo primo di Settembre. E ov' anche al poeta fosse toccato il tristo privilegio di vita assai lunga, ci non che godere d'alcuna vendetta, avrebbe veduto Guido, e la sua famiglia dopo più di mezzo secolo di dominio andarsi fuggiaschi, e domandare ricovero quasi subito dopo ch' ebbero fatte le escquie, e la sepoltura al loro Ospite, Avrebbe vednto i suoi nemici nel breve corso di otto anni pericolare, e risorgere; e Cane affrettarsi al sommo della potenza, e Castruccio ridurre quasi tutta Toscana a parte Ghibellina, e l'uno, e l'altro morirsi giovani; e in quel mezzo. Firenze protetta, e di anno in anno avvilita più sempre dalla tirannide d'infami satelliti della casa di Francia: e il re Fra Roberto invecchiare con nome di Solomone: e il Papa Caorsino minacciato di sovrastante rovina dagli Apostoli nel poema, vivere novant' anni vendendo l'Italia alle rapine de' forestieri, e dissanguando tutti i popoli cristiani con simonie temute fino allora da' più avidi fra' Pontefici. Tali condizioni pendevano: e Dante pur aspettandone di propizie, dolcvasi delle presenti: e di certo la impazienza del desiderio doveva pur contristarlo di perpetuo timore per quelle che avvennero. Così che, non foss' altro, fu consolato dall'opportunità della morte. Non prima fu sotterrato, che il vecchio Guido mori esule in Bologna. Non però i figli suoi, raminghi anch'essi, si rimasero dall'opporsi virilmente al Cardinale Poggetto Legato di Papa Giovanni, che stava per andare a Ravenna a dissotterrare le ossa di Dante, e maledicendole, abbandonarle all'escerazione del popolo.



L'incisione qui sopra rappresenta il Cimitero di Chiswick, piecolo villaggio coliocato sulle sponde del Tamigi nelle vicinanze di Londra e dove Poscolo fia seppellito. La pietra che distingue il inogo dove giacciono le sue osas vi fu posta dalla pietà del Sig. Hudson Gurory, Inglese, che lo amò in vita e dopo la vita. Porta scritte lo seguenti parole.

UGO FOSCOLO,
Obiit xiv die Septembris,
A. D. MBCCCXXVII.

Ætatis LII. inesatezza nei computo degli anni ai

E v'è inesatezza nel computo degli anni attribuiti a Foscolo, che sono da ridursi a cinquanta, setto mesi e più giorni. La data della sua nascitta accertata sul libro de' bettezzati nella Cattedrale di S. Morco dei Zante è del 26 Gennajo, 1777.

# NOTIZIE

E PARERI DIVERSI

INTORNO

# A FORSE DUECENTO CODICI,

E ALLA SERIE DELLE EDIZIONI

DELLA

Commedia di Dante

### CODICI MAZZUCCHELLIANO, E ROSCOE

Di questi due, e sono i soli esaminati da me, ho dato la descrizione verso la fine del Discorse sul Testo (pag. 436-437.) Nelle postille, segnatamente alla cantica prima, ho notato le loro varianti migliori, e parecelite altre disutili tanto ch'altri sappia giudicare del valore di que'manoscritti. Le varianti degli altri (de'quali andrè qui riportando la descrizione fattane da chi li vide, aggiungendovi Il mio parere) le ho citate su l'altrui fede — Dalla Volgata degli Accademici della Crusca — Dalla ristampa Cominiana — Dalla ezione del Lombardi ripetuta poscia in Roma, e alterata di mano in mano — Dalla Bodoniana Edizione del Dionisi — Dalla citazioni della Padovana ehe in questa parte è benemerita più forse d'ogni altra — Dalla Parigina del Biagioli — Dalla Ufinese — E tal rara volta da'MSS. citati

DANTE. 4.

nelle Edd. Veneziano del sco. XVI. de' comenti del Landino, del Daniollo, e del Velutollo ( Vedi Serie delle Edizioni. )

#### CODICI DELLA CRUSCA

L'Accademia ne annovera da forse novanta, nominando i lor possessori, o la libreria dov'erano da vedersi in Firenze, ma senz'anni, nè congetture intorne alla loro data, nè descrizione veruna. Dove le varianti bastano a indicare le vicissitudini del testo, le ho citate sotto l'abbreviatura collettiva Cr. Bensi dove importa alla Lezione più probabile, riferisco il numero preciso di quanti l'hanno scritta ad un nodo.

CASSINENSE. Dalla Biblioteca de Benedettiri di Monte Cassino, creduto nateriore al 1888. e che quindi le sue postille latine precedessero il comento di Benvenuto da Imola. Parecchie postille, e varianti sue furono pubblicate dal P. di Costanzo Abate di quel Monastero sal principio di questo secolo; non senza critico discernimento, ma con la solita esultazione dei sopriltori di genune poetiche ne' Manoscritti. Il Bottari più tempo innanzi aven fatto eccheggiare all'Italia il ravoxa d'Archinecte, fantasticando la usurpazione di Dante della Visione del Monaco Alberigo il quale avea veduto, e fatto miracoli a Monte Cassino. Onde quella leggenda composta a edificazione dei creduti dell'esti ferra fi illustrata dal Padre Costanzo, ed cibbe creduli, e n'ha pur molti nell'età nostra.

ANGELICO. Dalla Biblioteca Angelica di Roma, a caratteri senigotici. Non ha la cantina del Purgatorio. La dettutrar al parere dell'Ed. Romano « piega all'ortografia ed al dialetto romaneco, o pugliese, senza alterare punto la vera lezione tosenna « Come l' ortografia d' un dialetto non alteri un altro, io non saprei indovianzio; se pure nono s'intendesse per vera lezione oggi abbreviatura solita a que'tempi in ogni lingua e dialetto; c che poscia è restata fidecommissa a'testi di lingua in Toseana. Al coulce ad ogni modo sono stati impartiti i meriti di » antichissimo, correttissimo, e che certamente le sue varianti sono molto pregevoli » Verità forse, ma in parte e veduta col microscopio.

CAETANI. Posseduto dal Duca di Sermoneta - del quarto, e quinto lustro del secolo decimo quinto, e postilato in margine, da Marsilio Ficino, leggendovisi, scritto nell'ultimo foglio: Hoc comentarium est Marsilio Ficini: e molte ragioni concorrono a metterne fuordi diubbio il autenticità - La ragione stringente senza la quale le altre stanno per niente, sarebbe facilissima ad allegarsi da chi raffrontasse il carattere delle postille, e delle scritture originali di Marsilio Ficincoche, a quanto intesi, serbavansi non molti anni addietro in più d'una delle librerie di Firenzo.

ANTALDINO. Del Marchese Antalid at Pesaro. Non è molto antico. « ma é cos irecod i belle varianti, che si reputa qual copia fedele di un assai vecchio, e prezioso manoscritto. » Le sue varianti notate dall'Ed. Romano di cui riporto i pareri non vanno oltre il canto XXI. dell' Inferno, comechè forse le ragioni, che si frapposero alla sua intenzione, siano poscia cessate; onde egli, come speravasi, arvi corredato gli altri volumi, che io non ho veduto, della sua terza edizione accrescendoli delle bellezze di seconda mano, di quella « copia fedele d' un prezioso antico manoscritto, di cui non esiste carta, o memoria mel mondo. »

CODICE POGGIALI, anteriore, per quanto ei ne serive, al 1330, o così. Pare sommannete ammirato nel suo possessore, che per poco non lo pubblicò invece della Volgata. Però nel comento rifiuta il testo, ch'el ristampò, e chiosa sovra il suo codice; imitazione sinistra del metodo di lleyne che rifece la sciagurata interpretazione latina alla meglio, ma non ragiona, ned espone secondo i suoi significati, e spesso ne ride da savio. Agli Edd. Padovani pare - che abbondi di lezioni assai commendabili, e che potrebbe servire a migliorare motti luoghi del poeusa, così riguardo al sentimento che alla versificazione - Talvolta in vero, ma più spesso legge a traverso. Il suo pregio migliore consiste nella rotondità dell'Ortografia schietta delle muttiazioni solite nelle stampe.

Consuona spesso col Cod. Roscoe nelle varianti si buone che triste; e più di rado col Mazzucchelliano che ha lezioni varie meno d'assai, ma quasi sempre novissime.

VATICANO segnato col numero \$190. del quale nel 1820 fin pubblicata la prima cantica da Luigi Fantoni di Rovetta; e manifestossi il più secupio com'era stato da tante generazioni il più venerato fra 'BSS. della Commedia. Delle sue varianti le postille alla prima cautica danno saggi, e delle favole ceredute, ed esagerate sovi esso dagli uomini gravi è detto nel Discorto sul Testo. La sua lezione della prima cantica fin pubblicata nel 1830, presso il Rovetta, agli occhi santi di Bice in-8" per cura di Luici Fantoni.

STUARDIANO appartemente a Sir... Stuart. Fu pienamente lodato, c o esservato dal Biagioli nel suo comento dove non veggonsi riportate se non varianti probabili e poche; pure a congetturare se sia codice migliore o peggiore degli altri. bisognerobbero anche le nessime.

ESTENSE. Quanto prematuratamente questo Codice sia stato esaltato escaperando poche parole di Monfaucon, parmi mostrato altrove. Alcune delle sue varianti stanno presso gli Edd. Padovani nella seconda cantica, e nella terza illustrate dal fiologo Modonese, del quale ho dato le lodi nel Discorso sul Testo (pag. 183.) e con umana cquità, e per publica nutitità service non molto i demeriti (V. sua la fine della serio delle Edizioni). Quanto al Codice ove non esca tutto intero alla luce del sole, io da'saggi che ne ho veduto non posso discerarere so non se che somiglia in tutto ad ogni altro qualunque. Avrà parecchie varianti probabili, alcuna nuova, pochissime utili, e molte, dissimulate da'loro possessori cillustratori, inettissime.

CODICI SESSAYTASEI. Riporterò qui le notizic come le trovo scritte dall'Editore del Baroliniano, che afferma d'averli letti, e studiati. lo non ho ricavato abbondanti varianti d'ogni maniera, fuor che dal primo: rare dagli altri, e solamente quando sono nominati per l'appunto; ma senza mai dar orecchio ove gli Edd. usano la citazione spedita : Tutti imdigni Testi cai. Della Ediz. del Baroliniano ho detto. assai, e forse troppo: pur era prezzo dell'opera, e della noja a sgombrare l'illusione di chi si credeva di leggere un esemplare trascritto sotto la dettatura di Dante. L'edizione ha per titolo:

La Divina Commedia di Dante Alighieri giusta la lezione del Codice Bartoliniano. Vol. 2. Udine. Pei Fratelli Mattiuzzi 1823. nella Tipografia Pecile.

### TESTI A PENNA

UDINE

### LIBRERIA BARTOLINIANA

Nº 1

Codice membranaceo in-foglio del secolo XIV. Comincia: Capitolo primo dell' Inferno.

Questo prezioso codice è decorato di iniziali colorite, e di ornati lungo il margine a guisa di rabesehi. È scritto con molta proprietà, ed eleganza, ed ottimamente conservato. Il eopiatore non fu sempre egualmente corretto : vi sono però qua, e là alcune minute correzioni di bellissima lettera del secolo XIV, che danno indizio essere il MS, stato ritoccato da mano maestra. Non è alcuna dichiarazione in principio nè in fine, nè alcuna nota ehe possa far conoscere l'anno in cui fu compiuto, o il nome di chi lo serisse. Da non poche voci di origine friulana, più frequenti che negli altri testi si conosce che il codice fu dettato nel Friuli. Era posseduto dal celebre antiquario, e filologo Monsignor Del Torre Vescovo d'Adria, già da lui rinvenuto in Cividale sua patria. Il Commendatoro Antonio Bartolini l'acquistò in Udine nell'anno 1817., e da quel tempo assunse il nome di Codice Bartoliniano, la lezione del quale fu fedelmente seguita nella stampa.

#### LIBRERIA FLORIO

Nº 2

Codice membranaeco in-foglio del secolo XIV. In prineipio : Incipit prima cantica comecdiæ Dantis Florentini, divisa in tres canticas, in quibus tractatur : primo de Inferis, secundo de his qui sunt in Purgatorio, tertio de Beatis.

Il titolo di questo codice sta contro quelli, che dicono non doversi tutto il Poema di Dante chiamare Commedia. Nell' Inferno è preposto ad ogni cante un breve argomento latino. Niuno ve n'an nel Purgatorio; ma nel Paradiso tornano a comineiare dal Canto 2. e giungono sino al 16. Succede alle tre Cantiche il Compendio della Commedia seritto in terza rima da Bosone da Gubbio. È decorato di vaghi ornati: la lezione è bellissima, correttissima, varia in gran parte dal testo della Crusca, e spesso concorda col MS. Bartoliniano. Questo codice fu acquiistato con ragguardevole prezzo, e tenuto in gran conto dal celebre Daniele Florio, fondatore della insigne liberra di quella famiglia.

### LIBRERIA TORRIANI Nº 3

Codice cartaceo in-foglio del sec. XIV.

Consiste in due frammenti del Paradiso scritti in cartesciolte. Dal Canto 7, fino al 16, è totalmente maneante. Conservasi ab antico questo MS. dai nobili signori conti Torriani di Udine; e quantunque non si possa dichiararlo autografo, nientedimeno si vuol supporre che sia stato scritto al tempo in cui Dante permaneva in quella Famiglia, o in quel torno. L'illustre Monsignor canonico Micleico Della Torre, tanto benemerito delle antichità friulane, esaminò attentamente questi frammenti, en cindico le belle varianti lezioni in una lettera scritta all'egregio suo fratello Signor Conte Antonio Della Torre. 'La permanenza di Dante nella casa de' Torriani e tutta la storia del patrocinio eh'egli ebbe dal Patriarca de Torre sono novelle. V. Discorso sul Testo.

# S. DANIELE DEL FRIULI

### LIBRERIA COMUNALE

Nº 4

Codice in-foglio massimo in pergamena del secolo XIV. In principio : Qui comincia il primo canto della Commetia di Dante, nella quale si dimostra come voleva pervenire alla cognitione delle virtii, et per ciò conoscere gli appariscono le tre furie.

Contiene i \$4, capitoli, o canti dell'Inferno, e prosegue fino al verso 141. del canto 3. del Purgatorio. Cominciando dal verso 13, del canto 4, fino al 65, del canto 7., a fronte del testo volgare, vi sono i famosi versi latini attribuiti a Dante. Ved. Fontanini Eloq. Ital. lib. 2. eap. 13. È corredato di due comenti, l'uno volgare, l'altro latino, e d'un argomento italiano per ogni canto. Il comento latino si estende sino alla fine dell'Inferno, ma interrottamente; il volgare poi non oltrepassa il canto 3. M'attengo al parere del Marchese Trivulzio (il quale meeo visitò questo codice) che la lettera dei comenti somigli non poco a quella di Francesco Petrarca, che si vede nel celebre Virgilio dell' Ambrosiana, e nella epistola autografa dello stesso Petrarca custodita nel Seminario di Padova. Per tal motivo si è esibito nella stampa il fac simile dei detti comenti. Io però a fronte della somiglianza del carattere, debbo dire che il concetto non è del Petrarca per averlo riscontrato uniforme a quello che da alcuni si attribuisce a Iacopo della Lana. Sarebbe solamente da dirsi, che il Petrarca possedendo questo MS, avesse notato i tratti di quell'interprete elle gli sembravano meglio

<sup>\*</sup> Fosc.

Fosc.

dichiarire il testo. Certo è che lacopo della Lana fu il primario comentatore, ed a quei tempi veneratissimo; ed io sono inclinato a pensare che siano di lui gli argomenti dei capitoli i quali si trovano in parecchi codici, e fra gli altri anche in questo. Lo desumo dall'essere in quelli accennate alcune spiegazioni che si trovano ripetute ne' suoi comenti. Quanto alle altre particolarità di questo MS., che merita d'escretiare la dottrina degli cruditi, io già ne faceio qualche maggior dichiarazione nella epistola al Commendator Bartolini che precedo la stampa dei versi altaini già mentovalo.

'Queste delle note di mano del Petrarca al poema di Dante, e de' versi latini di Dante (V. Discorso sul Testo) le sono pure novelle.

# CIVIDALE DEL FRIULI

### LIBRERIA CLARICINI

# N° 5

Codice in pergamena in-4° del secolo XV.

È pieno di dottissime postille interlineari, ed in margine, seritte di pugno di Nicolò Claricini di Cividale, letterato, e giureconsulto del secolo XV. Assai bello è il carattere, e perfettissimo il codice. Nel primo Canto dell'Inferno, entro l'iniziale N. vè il ritratto di Bante il quale riguardo a quella cià è ben fatto, tutto chè non interauente somigliante agli altri ritratti del Poeta. È di mano, a quanto dicesi, dello stesso Nicolò Claricini. In fine : Compleri ego Nicolaus de Claricinis scribere hune Dantem die prima februarii 1466. sil laus Deo omnipotenti etc.

Succede un epitafio, che merita che qui si riporti, primieramente per esservi Dante Iodato come artefice della lingua (conditor eloquii); in secondo luogo perchè conferma la data della morte del Poeta. Incilia fama, cuius universum penetrat orbem Danies Allegeri florentina gentibus urbe, Condilor elaquit, decus homorque musarum Futnere saeva necis prostratus, ad sidera tendens Dominicis annis ter septem mille trecentis Septembris idibus includitur auta superna.

• Questi versi possono stare in via d'oziosa curiosità, ma il citarti in un manoscritto dettacto un secolo, se non forse più, dopo di Dante in via di documento storico dell'epoca della sua morte, parmi erudizione oziosissima, quando i snoi contemporanei consentono tutti a non dire son questo, nei versi sono altro che traduzione delle croniche del secolo XIV.

## MILANO

#### LIBRERIA TRIVULZIANA?

Nº 6

Codice (segnato fra i Trivulziani Nº I.) in-fº in pergamena del secolo XIV.

Contiene l'Inferno, e il Purgatorio. Apparteneva già al Sig. Giuseppe Bossi, pittore, che ne faceva altissima stima per la sua antichità, e le cui varianti furono dallo stesso Bossi pubblicate nell'edizione della Divina Commedia, eseguita in Milano pel Mussi nel 1809. Vol. 3 in-foglio massimo.

Nº 7

Codice (N° XI) in-f°. In pergamena con miniature contiene le tre cantiche, oltre a varj altri capitoli. In fine della terza cantica leggesi:

Sr Franciscus Sr Nardi de Barberino vallis pese curie summe fontis scripsit hunc librum. Sub anno Dni MCCCXXXVII.

Fosc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questa serie io l'ebbi dalla singolar cortesia dello stesso illustre possessore de Codici.

Questo preziosissimo codice, de' più antichi con data certa che si conoscano, è perfettamente conservato, ed è ricco di bellissime varianti. Ad ogni canto precede un breve argomento in prosa, scritto in ottima lingua!

No R

Codice (Nº III.) in-carta del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche, oltre le Canzoni di Dante, ed altre rime, Sta in fine della 3ª Cantica quanto segue:

> Qui è compito el libro de Danti Aldegheri da Firenze scritto per man de Ghirardo da Coreza in MCCCCV.

### Nº 9

Codice (N° IV.) in f° in pergamena con miniature, e fregi in oro del sec. XV.

Contiene le tre Cantiche col comento di Jacopo della Lana. In fine dell'ultima Cantica, e prima dei Capitoli di Mess. Bosone da Gubbio, e di Jacopo figliuolo di Dante, trovasi scritto quanto segue:

> Scripto per mano di me Paolo di Duccio Tosi da Pisa negli anni dni MCCCCV ad XXV. daprile. Deo gras.

### Nº 10

Codice (N° V.) in-f° in carta del sec. XV.

Contiene le tre Cantiche, cd è mancante in fine di una carta, terminando l'ultimo Canto col verso: In me quardando

l' Fiacerebbemi d'aver copia esalitsima di que'enzi capitoli, che basterchero forse a dar indigi sicuri della verità, o faitis della data e se non fosse foggiata s'averchhe da dire che fu per avventura la prima copia sincera del poema fatta nella vicinane di Firenze. Frattanto i non credo che si conosca lezione vermaa più antica di quella che occorre qua, e là nel comento dell'Ahonimo Famigliare detatto interno a 1350. Pore.

una sola parrenza. Nei primi Canti vi sono alcune postille. Questo Cod., che apparteneva al pittore Cav. Bossi, esisteva una volta nella libreria del convento dei Carmelitani d'Asti, leggendosi sulla prima carta

Ex Gramaticis Bibliotecae conventus Carmel. Asta.

#### Nº 11

Codice (Nº VI.) in-8° con miniature del sec. XV.

Contiene le tre Cantiche senza postille, e senza alcuna nota. È in bel carattere quasi tondo. Apparteneva pure al pittore Bossi.

### Nº 12

Codice (Nº VII.) in-fº in carta del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche con postille latine. ed in fine dell'ultima Cantica si legge in carattere rosso: Ego fr. Stephan': S. Fruncisci de Florentia ordinis fratrum predicator. sucre theolog'. humilis Professor scripsi hunc librum, et glosavi año dhi MCCCC/III. in castro civilatis bononiensi.

Seguono due epitafi di Dante. Questo preziosissimo Cod., stimatissimo per le numerose sue varianti, e per le continue note, cra tenuto in gran conto dal Signor Marchese Canonico Gio: Jacopo Dionisi di Verona. Esso appartenne alla libreria del Cardinale Grimani, indi ai Gesuiti di Veneria .

### Nº 13

Codice (N° VIII.) in-4° membranaceo del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche, oltre varj opuscoli latini, e capitoli del figlio di Dante, e di Bosone.

Nella Libreria capitolare di Verona ha vaduto la copia fattane dal Dioniai, in 60 edile quale vi ha pure di mano dello stesso la repenta cota : O via le rara Cantica fu compiuta addi 25. Maggio 1794; e lutta intiera la Commedia nel dio santi di tire mesì, avendulo cominicata ta traesrivere dal Colici.

posseduto dal Circuspetto Sig. Giuseppe Gardeoigo Secretario dell'Eccellenel sisimo Cansificio dei X., e a me affidio addi 23. Pobbrare.

#### Nº 14

Codice (N° IX.) in-f° in carta del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche con glosse interlineari, e comento latino in margine. Mancano i primi tre canti, e parte del 4. dell'Inferno, cominciando il cod. coll' ultimo verso della terzina ventottesima: Sembianza avea nè trista nè lieta. In fine delle Cantiche loggesi: Ego Lodovicus quodam Johannis Matei de Pranceschia de Imola scripsi hane Dantem men manu propria cano dominite Incarnationis domini nottri yhu xpi M.CCCC.XXXV. die XV. mensis martij, et scripsi ipsum in duodecimi diebus continuis etc. finità die martis de mane ante prandium hora decima octava tuna existente in scorpione sub signo mercurii Imole in domo mee proprie habitationis in Sala ditet domus.

Il comento sembra un compendio di quello di Benvenuto de Rambaldi da Imola. Questo Cod. Iu comperato a Pesaro dal Marchese Antaldo Antaldi nel 1810., e nel 1811. lo donò al Cav. Giuseppe Bossi, pittore; ciò che rilevasi da una nota del medesimo Antaldi.

# Nº 15

Codice (No X.) in-fo membranaceo del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche, con postille italiane nei primi sei canti dell'Inferno, e nel principio del settimo. Dopo la rubrica di tutti i principi del canti, ed una Frottola, leggesi la seguente nota: IHC. MCCCCIIIII. die jovis VIIII. mai post prandium Illustris d. Petrus de Campofreyoso duz jaunensium connenit, et pepigli cum universis artistis, janue super crucens estissimi Crucifizi pentibus capitaneis artificum petro de montenigro. Oberto de roca notarija dinco de barquofto Macelario. bazillo axinello cartario. Batrho baxadone lanerio, et Antonio nauono al padatium anacti thome?

Il carattere del Cod. è però molto anteriore alla sopra scritta nota.

<sup>·</sup> Ouesto latino non è solamente barbaro, ma arcidiabolico.

#### Nº 16

Codice (No XI.) in pergamena in-fo del secolo XV.

Conticne le tre Cantiche, con iniziali miniate al principio di ognuna. Ha gli argomenti in prosa italiana ad ogni canto. Fu donato dal Sig. Gio. Alessandri al Sig. Cav. Giuseppe Bossi in Firenze 24. Settembre del 1810.

#### Nº 17

Codice (N° XII.) in-f° in pergamena del sccolo XV. Contiene le tre Cantiche con qualche miniatura, Ad ogni Canto precede un breve argomento in latino.

#### Nº 18

Codice (N° XIII.) in-8° in carta del secolo XV. Contiene le tre Cantiche. In fine leggesi : finis laus Deo die 14. Nouebris 1475, Candie '.

# Nº 19

Codice (N° XIV.) in-f° cartaceo del secolo XV. Contiene la divina Commedia.

Apparteune anticamente ad un Monastero di Venezia, come rilevasi dalle seguenti due annotazioni di diverse mani ne primi Fogli di risguardo: questo libro de Dante sie del monastier... lassato da ser Nicolo buora Zoielier proa... dio per lui, fish a rise

Questo Dante è del Monasterio del Sanctissimo lasato per miser bora zoueriel... Ut fratres horent Deum pro... In Venetia?

#### Nº 2

Codice (No XV.) in-fo in carta del secolo XV.

<sup>3</sup> Lo scrittore della prima annotazione deve essere stato un Veneziano, il quale mal non iscrisse nel suo linguaggio. Peggior letterato fu certamente lo scrittore della seconda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La correzione della lettera di questo hel codice da me riscontrato con diligenza, fa si ch'io lo reputi uno dei migliori testi a penna dol secolo XV. <sup>3</sup> Lo scrittore della prima annotazione deve essere stato un Veneziano, il

Contiene la divina Commedia. In calce leggesi: Questo libro è di Jacopo. di giuvanni dineri di uanni ottauanti Citta-dian. Florentino. El quale sebrissi di mia propria mano, finita ai i i j di marzo 1460. Dopo tre carte bianche segue una pergamena di risguardo, sul cui dritto d'alter mano si legger. Questo. Dante. sie. di pietro pagholo. di Stefano. de ricco. E preghasi. ch chi. Lo truova. Lorenda. El. saragli. vesto. baona dischrezione 1. Indi dopo altre annotazioni di niun conto d'altra mano, si soggiunge: questo la scriito pietro paulo fi-olivolo derico. Le sua madre. e madonna lucrocha.

Finalmente sulla parte interiore della coperta del Cod. in fine di esso evvi quest'altra nota: Questo Dante siè di ser Alamanno di benedetto Chappellano dello Spedale di Sancta Naria degli innocenti di Firenze.

# Nº 21

Codice (Nº XVI.) in-fº carta del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche. Nella prima carta leggesi il capitolo attributio al figlio di Dante, ed un sontetto del nuclesimo, col quale accompagna il detto capitolo a Guido da Polenta. In fine dell' ultima Cantie leggesi quanto segue: Compinto e dilloro di Dante Allaghieri da Firenze scripto per cristofano ditto fiorentino di tanuccio dal monte santo Sauino die XX di Mogilo 1466. nella piùcicha. Deo oratias.

Questo Codice appartenne al Cav. Bossi pittore.

#### N° 22

Codice (N° XVII.) in-4° in carta del secolo XIV. Contiene le tre Cantiche. In fine della terza Cantica porta la data del 1372;

9mlet 1372 die 14 7bris.

cosi complet 1372 die 14 7bris. Poi seguono i Capitoli di Bosone, e del Figlio di Dante ; e

in fine vi sono altre scritture nulla risguardanti la divina Commedia.

<sup>1</sup> Guai al Dante se un tal possessore fosse stato il copiatore del Testo.

#### Nº 23

Codice ( Nº XVIII. ) in-fº cartaceo del secolo XV.

Contiene le tre Cantiche con molte miniature, tutto pieno di postille, e lunghi comenti italiani, e latini. Questo Codice, che dev'essere stato scritto nello stato Veneto, è preziosissimo per le molte notizie sparse nelle note, e perchè vedesi essere stato scritto non da un semplice copista, ma da un grande amatore, e studioso di Dante.

#### Nº 24

Codice (Nº XIX.) in-fº in pergamena del secolo XV.

Contiene la divina Commedia. Pare scritto in Francia, essendo stato acquistato dal Cav. e pittore Bossi 2 Parigi per mezzo del Librajo Molini, fiorentino, stabilito in quella città. In principio vè la lettera di Martino Paolo Nidobeato a Gugitelmo Marchese di Monferato. È tutto pieno di comenti latini, ed ha una traduzione latina interlineare sovrapposta a ciascun verso:

# Nº 25

Codice (N° XX.) in-8° membranaceo del secolo XV.

Contiene il Purgatorio, e il Paradiso con glosse. Nella prima pagina leggonsi i nomi de'suoi antichi possessori, così Multi Paptriy i indi : Ego Jacobus Jacobillus emi ez Bibliotheca quadam in acie campi flore pridie id. october MDLXXXFI. E tilmo è Paulus Gualdus, noto scrittore della vita di Gian Vincenzo Pinelli sul principio del sec. XVII.

# Nº 26

Codice (Nº XXI.) in-4° in carta del secolo XV.

Contiene tutto l'Inferno, ed i quattordici primi canti del Purgatorio, e parte del decimo quinto. Pare scritto in Toscana, d'onde è venuto alla Biblioteca Trivulzio, e comincia

<sup>•</sup> Dalla detta traduzione io ho tratto partito più d'una volta nelle mie note al Testo

così : Chominca la chomedia di Dante aringhieri di Firenze nella quale trutta pene epunitione de utilj e demeritj premij delle utirtu Chapitolo primo della prima parte di juesto libro lo quale si chiama Inferso nel quale lautore fa prohemio a tutto il truttoto del libro C. I. 1.

#### Nº 27

Codice (N° XXII.) in-4° in carta.

Contiene la terza Cantica col comento di Francesco da Buti, mancante in fine d'alcune carte. Questo è il Codice, di cui parò l'Ab. Quadrio nel tomo VI. della sua Storia, e, ragione d'ogni Poesia, pag. 236., ma quel celebre scrittore prese abbaglio nell'asserire essere il Comento della seconda Cantica, quandi ogli è della terza.

# Nº 28

Codice (N° XXIII.) in-f° in pergamena del secolo XV. Contiene un Comento latino di scrittore anonimo della terza Cantica della divina Commedia di Dante. Comineta: Incipii expositio super tertiam partem dantis que paradisus dictur. Cantus primus in que ponitur phemum. Rubrica.

Bonum est cribrare modium etc. È mancante della metà del primo foglio, e termina con una parte del Comento del canto XXVIII, essendo mutilo.

# Nº 29

Codice (N° XXIV.) in-b° piecolo in carta del secolo XVII. Contiene un Comento, o piuttosto estratto del Comento di Francesco da Buti. Giunge soltanto al canto 10. della seconda Cautica. Fu comperato l'anno 1804, in Roma dal fu pittore, e cav. Bossi.

# Nº 30

Codice (N° XXV.) in-f° in carta.

<sup>¡</sup> Questo dablien uomo copió malamente il principio degli argomenti che si trovano in altri codici, i quali sono gli stessi, con poca mutazione, di quelli del Trivutz. Num. 2. Egli non ha certo meglio copiato il Testo.

Contiene il comento del conte Lorenzo Magalotti sui primi cinque canti della Divina Commedia di Dante. Sulla prima carta è scritta la seguente nota del cav. e pittore Giuseppe Bossi.

- « Questo MS. apparteneva al card. Salviati, ed io lo comperai a Roma nel 1804. unitamente ad altro comento
- « sullo stesso soggetto, che tocca verso la fine del canto 10. « del Purgatorio, oltre tutto l'Inferno. »
- Questo Codice fu stampato l'anno 1819, in Milano per opera del Marchese Gio. Giacomo Trivulzio.

#### LIBRERIA AMBROSIANA

N° 31

Codice (fra gli Ambrosiani segnato A. N° XL.) cartaceo in-4°. del secolo XIV. In principio: Comentarj sopra l'Inferno di Dante.

Contiene il solo Inferno. In fine :

Scriptus per Ottobonum de Curte anno 1398.

I Commentarj si credono di Iacopo della Lana. Il MS. è di corretta lezione.

# Nº 32

Codice (segnato C. N° CXCVIII.) membranaceo in-f° con figure, e miniature dorate del secolo XIV.

Questo preziosissimo MS. è di ottima lezione, in gran parte diversa da quella del testo della Grusca, e di sassi concorde al Codice Bartoliniano. Nella carta bianca, che serve di risguardo alia prima pagina della Commedia, evvi la seguente nota: Coder hie diligentissimo conscriptus, e notis antiquioribus illustratus, primum fuit Thomae Segeti, moz Vincentii Pinelli viri C., a cujus hacretibus tota ejuselum fibliotheca Neapoli empta fuit, jussu Illustriss. Card. Federici Borrhomaei Ambrosianae bibliotecae fundatoris — Olgiatus scripsit 1609.

All'epoca della Repubblica Francesc il detto codice era
paste. 4. 5

stato trasportato a Parigi, come lo dimostra il suggello, che vi si vede impresso coll'iscrizione: Bibliothéque Nationale.

#### Nº 33

Codice (D. Nº DXXXIX.) cartaceo in-ſº del secolo XIV. Il titolo ĉ: Dantis Comediae de Inferno, Purgatorio, et Paradiso.

Evvi il compendio di Jacopo figliuolo di Bante in principio; e il comento giudicato di Jacopo della Lana, fatto latino da Alberico di Rosate Bergamasco. In fine v'è una nota da cui apparisce che fu scritto da Giovanni de Luca, Dottore in ambe le leggi, nel 1390. Di questa versione latina parla anche il Crescimbeni nel Vol. Il. della Folgar Poesia, pag. 272. ediz. Veneta. Nel detto codice avvi la seguente memoria : emplus futi Pisia 2 Dio Grattia Maria.

Il carattere del MS. è alquanto difficile da rilevarsi , ma buona n'è la lezione.

# Nº 34

Codice (Nº XLVII.) in pergamena in-foglio.

Sembra scritto questo Codice sul finire del secolo XIV. È di sufficiente lezione, ma non ci ho trovato alcuna particola rità che lo distingua.

# LIBRERIA ARCHINTO

# Nº 35

Codice membranaceo in-foglio grande.

Bellissimo manoscritto, con lezioni concordi ai buoni testi.

# Nº 36

Codice in pergamena in-foglio piccolo.

Anche questo è di qualche valore; ma gli maneano alcune carte.

# PADOVA

# LIBRERIA DEL SEMINARIO

#### Nº 27

Codice (fra i Patavini Nº II.) membranaceo in-foglio del secolo XIV.

Li primi versi di questo Codice sono in forma di prosa, per dar luogo alla miniatura con oro. Balla prima lettera sino al canto XIII. del Purgatorio tutte le iniziali sono con miniatura dorata ed il margine sotto il testo è tutto figurato.

In fine del Poema si trovano i due Capitoli di Jacopo figlio di Dante, e di Bosono da Gubbio. In fine è mancante di 40. versi.

#### Nº 38

Codice (N° IX.) membranaceo in-foglio del secolo XIV.

Questo Codice così incomincia : ineipit prima Cantica Comedie Dantis de Inferno. Frimum Capitulum. Ad mezo del
Camin di nostra vita. In fine : Explicit tertia, et ultima Cantica Canticorum Comedie Dantis Alagheri: Florentini de Paradiso. Dopo il Poema segue il Capitolo di Jacopo Figlio di
Dante con questa iscrizione : Le divisioni, e le quadetate de le
parti de la Comedia de Dante. Comincia : O voi che site da 
verace tune. Dopo questo Capitolo avvi quello di Busone da
Engubio per specificare la intescione de tutta Comedia di
Dante. Incomincia : Perro che sia più frutto e più dilecto.
Questo magnifico Codice è scritto in bet carattere : ha gran
margine, ed in principio di ogni canto ha figure, e ministure
singolari. Li due capitoli dopo il Poema sono scritti con minor diligenza.



¹ Pescrizione comunicatami dalla gentilezza del ch. Signor abate Coi Bibliotecario, dopo che io avea già fatto l'esame dei mss.

#### Nº 39

Codice (N° LXVII.) membranaceo in-foglio del secolo XV. La commedia di Dante Alighieri con comenti.

Questo bel Codice è scriito in due colonne con miniature e figure a principio d' ogni canto. È premessa a ciascheduno la rubrica. Il comento al primo canto dell' Inferno incominica: Nel meggio del comin di nostra vita ecc. La natura delle cose aromatiche è questo, che molto moggiormente peste che integre rendono odore. Questo comento è lo stesso che quello ch' è riferito dal Bandain nella Bibbio. Laurenz. tom. 5 pag. 17., cd allo stampato dal Vindelino in Venezia nell'amo 1477., purché si eccettui qualche picciola varietà in alcuni vocaboli, c nella ortografia, e specialmente il comento del primo Canto dell' Inferno. Mancano in questo Codice alcune poche pagine. Alcuni lo suppongono scriito in fine del sc-colo XIV.

#### Nº 40

Codice (Nº CCCXVI.) membranaceo in-8º del secolo XV.

Questo Codice che incomincia: Dantis Aligerii Florentini poete egregii, oratoris lucidissimi liber primus qui Infernus dicitur, contiene tutta la Commedia di Dante. È ben conservato, di buon carattere, corretto, e con miniatura dorata nel principio 1.

# VENEZIA

# I. R. LIBRERIA

Li sei Codici, che qui si descrivono trovansi accennati nella

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. ha in margine parecrhie correzioni di huona mano. Da questo ho io copiata la terzina aggiunta al Cap. 25. dell'Inferno, e che riporto a piè di pagina nella stampa

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ch., sig. ab. D. Pietro Bertio I. R. Bibliotecario, oltre l'assistenza prestatami nell'esame dei codici della Marciana, ha voluto rendersi ancor più benemerito dell'Edizione Bartoliniana col descrivere egli medesimo que' preziosissimi mss,

Bibliotheca Latina et Italica Codd. Mss. D. Marci f<sup>a</sup> apud Simonem Occhi, 1741. estesa per opera di Antonmaria Zanetti, custode della Marciana ed Antecessore dell<sup>a</sup> ab. Caval. Morelli.

#### Nº 41

Codice (fra i Marciani N° L.) in foglio grande membranacco di fogli 83. del secolo XIV., e non del XV. come leggesi nella citata Biblioteca.

- « Incomincia la Comedia di Dante Alighieri di Firenze,
- « nella quale tratta delle pene, et punimenti di vizii, et de « meriti, e premii delle virtù. »

Le pagine sono divise a due colonne (siccome anche li cinque seguenti codici) con le iniziali a colori, ed è spleudidamente scritto. Il codice fu lasciato per testamento alla Marciana dal N. U. Giambattista Recanati.

In fine si legge la seguente nota : « Explicit Liber Comoe-« diae Dantis Alighieri de Florentia per eum editus sub « anno Dominicae Incarnationis MCCC, de mense Martis Sole

« in Ariete Luna nona in libra »

« Qui decessit in civitate Ravennae anno Dominicae In-« carnationis MCCCXXI, die Sanctae Crucis de mense sep-« temb., anima cuius requiescat in pace, Amen. »

Ouesta annotazione conferma la data della morte di Dante

Questa annotazione conferma la data della morte di Dante fissata dal Bocaccio, sul qualc argomento veggasi ciò che nel Giornale de' Letterati d' Italia T. XXXV. p. 239. scrisse Apostolo Zeno.

# Nº 42

Codice (N° Ll.) in-f° grande membranaceo di Fogli 89. del secolo XIV. La divina Commedia di Dante Alighieri.

Il Testo è pregevole, scritto in Toscana, siccome il precedente. Dai segni tipografici che ai margini si ritrovano, rilevasi che sopra queste fu eseguita qualche edizione del quindicesimo scoolo, scorgendovisi le indicazioni della divisione delle pagine. Pervenne alla Marciana dalla privata Biblioteca del Veneto Patrizio Giacomo Contarini.

#### Nº 43

Codice (N° LH.) in-f° grande cartaceo di Fogli 90, sul finire del secolo XIV.

Nella prima pagina sono descritti gli argomenti della Cantica dell'Inferno, poi seguita la Commedia col titolo seguente.

- « Inchomineia la Chomedia di Dante Alighieri di Firenze, « nella quale tratta delle pene e punimenti de vizij, e de
- « meriti e premii delle virtù. »
- Nel fine leggesi la seguente nota :
- « Qui finiscie la terza, e ultima Chomedia di Dante Ali-« ghieri di Firenze, nella quale tratta de' beati che sono in
- « paradiso, Deo grazias. Amen. »
  Finalmente nelle tre ultime pagine v'è il Calendario de\*

Santi toscano.

Il Codice pervenne alla Marciana dalla stessa Biblioteca Contarini.

#### Nº 44

Codice (N° LIII.) in-1° grande cartacco di Fogli 76. del secolo XIV., e non XV. come nella citata Biblioteca. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il Capitolo XXXIII, ultimo del Paradiso, è mancanto di otto terzine.

#### Nº 45

Codice (Nº LIV.) in-fº grande membranaceo di pag. 90., del secolo XIV., e non del XV., come nella citata Biblioteca. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Codice seritto con molta eleganza, ornato ad ogni Capitolo di piecole rozze miniature, ehe rappresentano gli argomenti in forma di vignette, molte delle quali non furono mai eseguite.

Due furono gli ananuensi, l'uno che arrivò al Canto XX. del Paradiso, e dal XXI. arriva all'ultimo Canto, continuato da altra mano, sebbene del medesimo secolo.

Questo Codice maneante dell' ultimo Foglio, e ehe finisce

con la terzina Perocchè 'l ben ecc. è copioso di belle lezioni, e pervenne dalla Biblioteca Contarini.

# Nº 46

Codice (N° LV.) in foglio membranaceo di pagine 90. sul finire del secolo XIV., e non del XV. come nella citata Biblioteca. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Dopo l'intera Commedia segue il Comento, che corre sotto il nome di Benvenuto da Imola.

Apparteneva questo Codice alla Biblioteca Contarini, e sembra uno dei due veduti dal Salviati, e citati negli Avertimenti della lingua sopra il Decamerone là nella Tavola dei Titoli dei libri ecc. come esistente allora appresso il N. U. Giacomo Contarini.

Alla fine del Codice esiste una lettera Autografa del celebre Gianvicenzo Pinelli , nella quale espone la sua opinione sul vero Autore del comento spacciato per Benvenuto da Imola, dichiarandosi invece per Giacomo della Lana <sup>1</sup>.



<sup>&#</sup>x27;Questo comento è simile a quello del Codice Fontanini,

# CODICI MSS.

#### DELLA DIVINA COMMEDIA

# DANTE ALLIGHIERI

ALLA BIBLIOTECA DOPO L'ANNO 1741.

# «100 ж<del>об 100 ( 100 ( 100 ко</del> но г-

#### Nº 47

Codice (N° XXXI.) della Classe IX. dei Codici Italiani, cartacco in-f° del secolo XIV. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Pervenne questo Codice alla Marciana dalla privata Biblioteca del N. U. Commendatore del saero ordine Gerosolimitano Tommaso Giuseppe Farsetti. Fu descritto nella sua Biblioteca Manuscritta T. I. in 12. pag. 281. In questa vien detto che il Manni to riconobbe copiato in Firenze, e fra le molte buone lezioni due ne riporta, l'una nel 19. dell'Inferno, cioè:

Forte springava con ambo le piote (Nelle opere di Niccolò Macchiavelli pubblicate colla data di Filadelfia in Livorno nel 1797, alla pag. 213. del T. Vl. leggesi un'annotazione relativa al verbo springava, la quale può essere esaminata).

L'altra è nel Canto 33., cioè :

E'n che conviene ancor, ch' altri si chiuda.

Di più aggiungesi che fra la edizione Cominiana, ed il Codice evvi qualche rimarchevole varictà, c se ne riportano alcune <sup>1</sup>.

#### Nº 48

Codice (Nº XXX.) della Classe IX. dei Codici Italiani, carcaceo In-1º del secolo XIV. La Divina Commedia di Dante Aliqhieri.

Anche questo Codice pervenne dalla Biblioteca Farsetti, e trovasi descritto nell'opera suindicata alla pag. 270, dove e di scrittura Fiorentina, e di buone lezioni varie si riconosce fornito. Fra le riportate conviene osservare che dove si dice leggersi nel Codice al Canto IV, verso 9.

Ch' intorno accoglie d' infiniti guai.

Si legge invece :

Ch' intorno accoglie di dolenti guai.

Alla divina Commedia sono premessi, egualmente che nella edizione di Vindelino da Spira dell'auno 1477., due Capitoli, l'uno di Jacopo Figliuolo di Dante Alighieri, e l'altro di Bosone da Gubbio.

#### Nº 49

Codice b (N° XXXI.) della Classe IX. dei Codici Italiani, cartaceo in-foglio del secolo XV. La Commedia di Dante Alighieri, col comento di Benvenuto da Imola.

Poco profitto si può trarre da questo Codice, sebbene scritto con diligenza.

Alla fine trovansi tredici infelici versi aerostici, dai quali s'impara che fu scritto in Venezia dal nostro Patrizio Andrea Zantani, uomo d'armi, nell'anno 1480. Eziandio questo pervenne dalla Biblioteca Farsetti, e si trova descritto nella opera sopraccitata, Parte II., pag. 181.

<sup>·</sup> É questo uno de correttissimi codici, e in gran parle di lezione concorde alla Bartoliniana. Io ne faccio gran caso in Iutto il corso della stampa.

#### Nº 50

Codice (N° XXXII.) della Classe IX. dei Codici Italiani, cartaceo in-f° del secolo XV. La Commedia di Dante Alighieri.

Questo Codice scritto con sufficiente eleganza pervenne alla Marciana dalla stessa Biblioteca Farsetti, ed è egualmente che il seguente accennato alla pag. 175. del Catalogo de 'Libri Latini del chiariss. Bali Farsetti, impresso in Venezia nel 1788.

Sebbene non abbia merito di antichità, è però di buona impronta contenendo varie lezioni, e conoscendosi eopia di buon esemplare antico.

# Nº 51

Codice (N° XXXIII.) della Classe IX. dei Codici Italiani, cartacco in-f° del secolo XV. La Commedia di Dante Aliquieri.

- Il Codice porta l'anno della scrittura, siecome si riconosce dalla seguente nota, che in fine vi si legge:
- « Compiuto a di XVII. di Maggio di serivere MCCCCXLVI. « in Martedi. »
- Le varie lezioni che vi si trovano servono a confermare quelle, che nei Codici del XIV. secolo si rilevano.

#### Nº 52

Codice (N° XXXIV.) della Classe IX. dei Codici Italiani , membranaceo in-f° del secolo XV. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Codice scritto con molta splendidezza, con miniature a colori, ed oro, il quale appartenne alla Famiglia Zabarella di Padova. Non è per altro ricco di buone varie lezioni, e finisce col Canto XI. del Paradiso.

# Nº 53

Codiee (Nº XXXV.) della Classe IX. dei Codici Italiani,

membranacco in-f piccolo del secolo XV. La Divina Commedi Dante Alighieri.

Alla Marciana passò questo Codice dalla Biblioteca Naniana, e dal chiar, caval. ab, Norelli se ne fa un cenno alla pag. 132. del Catalogo dei Codici MSS. Volgari posseduti allora dalla famiglia Nani, riconoscendolo trascritto nella Toscana, proveniente da buona uano, e di sinecra lezione.

#### Nº KA

Codice (N° CLXXXIII.) della Classe IX. dei Codici Italiani, membranaceo in-f° al finire del secolo XIV. La Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il Codice era posseduto dal chiarissimo Apostolo Zeno. È scritto a due colonne con le iniziali miniate. Non è molto ricco di varie lezioni sconoscinte, ma per altro molte ne contiene, le quali confermano quelle che negli altri Codici si riscontrano.

# Nº 55

Codice (Nº CCLXXVI.) della Classe IX. dei Codici Italiani, membranacco in-fº grande del secolo XIV.

Codice splendidissimo, scritto a due colonne, e ripieno di miniature rappresentanti i soggetti che nella Divina Comundia sono trattati. Apparteneva alla Biblioteca del Monastero Casinense nell'Isola di San Giorgio Maggiore presso Venezia. In alcuni luoglui non è molto corretto, sebbene si riconosascritto nella Toscana, e somministri varie lezioni di qualche importanza.

# Nº 56

Codice (N° LVII.) riportato nella Biblioteca Latina, ed Italiana dei Codici MSS. della Marciana impressa nel 1741. pag. 241. cartacco in-4° del secolo XV. Lo Inferno di Dante Alighieri, col comento di Bencenuto da Imola.

Alla fine evvi la seguente nota, dalla quale si riconosce l'anno della scrittura.

Istud scriptum super Infernum Poetae Dantis expletum fuit
 die Dominica decima Novembris anno Domini MCCCCXXI.
 Codice apparteneva alla Biblioteca Contarini.

# CODICI ITALIANI

# PERVENUTI ALLA MARCIANA DI VENEZIA

DOPO L'ANNO 1741

# Nº 57

Codice (N° XXXVI.) Classe IX. degl' Italiani, cartaceo in-f' bislungo del secolo XV. L' Inferno di Dante Alighieri.

Manca la prima carta, ed incomincia dall'ultimo verso della terzina ventesima settima. Pervenne dalla Biblioteca Farsetti.

#### Nº 58

Codice (N° XXXVII.) Classe IX. degli Italiani, membranaceo in-f° del secolo XIV. Il Paradiso di Dante Alighieri.

# Nº 59

Codice (N° CXXVII.) Classe IX. degl' Italiani, cartaceo in-f°. sul finire del secolo XIV., e sul principio del XV., L' Inferno, e il Purgatorio di Dante Alighieri.

Mancano alcune pagine al principio del Codice, incominciando dalle quattro ultime terzine del capitolo sesto dell' Inferno. Egualmente alla fine è mancante, terminando colla trentesima settima terzina del Capitolo XXVIII. del Purgatorio. Apparteneva altra volta alla Patrizia Veneta famiglia Nani, della quale, alla pag. 132. della Biblioteca, trovasi fatto cenno, dichiarandosi come provenuto da buona mano, e spesso corredato al margine di brevi chiose latine.

#### TREVIGI

# LIBRERIA MUNICIPALE

#### Nº BO

Codice membranaceo in-4° del secolo XIV., con isplendide miniature dorate.

Manoscritto di bellissimo carattere chiaro, e regolare, e di eccellente lezione. La Comnodia è tutta intera; e da i capitoli sono premessi gli argomenti poco differenti da quelli dell'antico Commentatore, che si trovano in altri testi. Di alcune singolari varianti di questo Codice io faccio memoria nelle nie note al testo Bartoliniano, e come Trevigiano sento viva soddifsatono ethe nella mia Patria si conservi un libro cotanto pregevole. Non potrei ora dir nulla di certo intorno all'origine di tal MS, i mas e io badassi ad alcune voci provinciali Trevigiane, che si trovano in esso, dovrei pensare che fosse stato sertito in quei dintorni.

Corto si è, che 1a famiglia di Dante avea cominciato ad abitare in Trevigi prima del 1830., e nell'anno 1891. con lettera del Doge Veniero in data 14. Giugno dell'anno stesso, Lorenzo figlio di Simone Alighieri fu inscritto nel Collegio de' Nobili Trevigiani, come in grazia del dottissimo Sig, conte Francesco Analteo ho io veduto ne' Documenti Trevigiani raccolti dal conte Scotti alla pag. 270. Ora non sarebbe egli possibile che quel Codice derivasse dalla detta Famiglia Alighieri? La dottrina de' miet compatrioti diminuirà, da accrescerà il peso della mia congettura.

# PARMA

# LIBRERIA DUCALE :

#### Nº 61

Codice (fra i Parmensi Nº XVII.) membranacco in-fº del

Debho qui dimostrare la mia particolar gratitudine al ch. sig. Biblioteca-

secolo XIV. In principio: Incipit Comedia Dantis Allagherij de florentia etc.

Trovasi la descrizione di questo Codice, ricco di belle varianti lezioni, nel catalogo stampato de' MSS, del Prof. Gian Bernardo De' Rossi.

#### Nº 62

Codice (N° XVIII.) cartaeco, del secolo XIV. In principio : Qui comincia illibro didante Alighieri di firenze ecc.

Porta la data del 1899. Dopo la data segue una canzone, indi un sonetto. Avverte il ch. Sig. Pezzana che maneano le ultime undici terzine del canto 19., e le prime tredici del canto 20. del Paradiso. Vedasi la deserizione del detto codice nel già citato catalogo a stampa de MSS. del Prof. De Rossi.

#### Nº 63

Codice (N° CCCLXI.) in pergamena del secolo XIV. comincia: Dantis Allegheri de Florentia primus prime partis, et capituli inferni etc.

Dentro la lettera iniziale a vari colori sta seritto irregolarmente: Dante Poeta. L'ortografia è diversa in molti luoghi, come in altri varia la lezione. In fino sono seritti i due noti epigramui, che leggonsi inesis sul sepolero del Poeta in Ravenna. L'età del Cod. appare dalla sottoserizione ch'è a questo modo:

A die decima M. maij anni MCCCIXXIII, ad diem decimam M. maij anni MCCCIXXIIII scripsi hunc librum... quem Deus conservet.

Questa descrizione fu tratta da quella lasciatane dal P. Paciaudi.

rio A. Pezzana , il quale con gentile condescendenza coadjuvò al riscontro di parecebic delle varianti lezioni del Cod. Bartoliniano coi Codici Parmensi,

# PIACENZA

# LIBRERIA LANDI

#### Nº BA

Codice membranaceo in-fº del secolo XIV.

Contiene le tre Cantiche della Commedia di Dante Aliglieri, e porta in fine la seguente epigrafe : Explicit liber Parudisi tertie Comedie Dantis Aligherij de Florentia script, p. nue Antonium defirmo. Ad petitionem, et instantium Magnifici, et Epregij Viri domiti Beccharij de Becharia de Pap. Impatorij militis legumq. doctoris Nee non honorobbis Politis Civilat. et district. Janus. Sub anno Domin Millò CCC. XXVI. Indict. IIIJ tempr. dij. B. pp. XIJ Pontificat. Ano sēdo. Deo gratius Junen 1.

# BERGAMO

# Nº 65

Codice cartaceo in-fº del secolo XIV 1.

Precede al Poema una prefazione latina in due pagine, nella quale si esatta l'ingegno, la dottrina, la scienza di Dante, poscia si dà breve ragione di tutto il poema. Dopo ciò comincia il primo canto della Commedia sino alla fine di tutta l'opera compresa in-fogli mun. 126 o vevero pag. 282.



<sup>(</sup> Questa Nota io l'obbi per graziosa compiecenza dell' illustrivismo Sig. Marchesc Londi, a quade attento pubblicamente la mis riconoscenza, pre enseria egli inoltre occupato di traceriverni per ben dae volte non poche lesioni da me richieste col nezzo dell' georgio caviler l'popilo l'indamente, e del sopra mentovato Sig. ilibifotecenio Perzana. Di tale prezioso ma. io dieri contexta al Sig. Marches Trivutira, che protettosi in Paracana che la soddini-zione di fitovardo (quantunqua excitta da diversa namo) di cerattere però soni-gitanta a quello fira i soni che i sodini.

a La descrizione di questo pregevolissimo codice mi fu grazionamente comunicata dall'ornatissimo Sig. Conte Veoceslao Albani possessore del medicaimo.

Al principio di ogni capitolo v'è una breve spiegazione o proemio del contenuto <sup>1</sup> questo però manca al canto primo del Purgatorio, ed al primo del Paradiso. In fine leggesi:

Explicit Liber Dantis Alaghieri per eum editus sub anno Dominice Incarnationis milesimo trecentesimo de Mense Martii Sole existente in Ariete, et Luna nona in Libra laborante. Scripsi, et complevi ego Magister de Trappis Notarius MCCCLXXXX. XXV. Aprilis. Segue un loglio in cui leggesi:

Sciendum est quod Dantus auctor ent Florentinus, et Gibellinus sive de parte Alba Florentia ut clare patet in Inferno captulo XXIII. Et qui decessit in civilate Revenum in anno Dominica Incarnationis milesimo trecentesimo vigesimo primo Die Sanctae Crucis de Mense Septembris, Anima cujus requiescat in pace 3.

Indi segue :

Epitaphium sepulcri Dantis prædicti 4.

Sotto l'epitalio: Predicti versus sunt septem super sepulcrum Dantis in civilate Ravennæ ad Domum Fratrum minorum prope Ecclesiam beati Petri Apostoli <sup>5</sup>.

I versi che diconsi essere sette, non sono che sei. Convien credere che lo scrittore abbia computato come verso ancora l'epigrafe: Epitaphium etc.

<sup>3</sup> Sarà probabilmente dell'antico commentatore creduto Jacopo della Lana.
<sup>3</sup> Fin qui la nota è quella stessa che si trova nel codice registrato di sopra

nella mia serie al Num. 41. Ambidoe questi scrittori stettero propriamente alla lettera, supponendo che fosse in realtà quello che Dante non disse che per fiazione poetica; cioè che avesse dato principio al suo poema nell' aono 1300.

<sup>3</sup> Questo è il fine della nota del citato cod, Num, 41, e conferma como l'altro la data della morte di Dante aegoata dal Bocaccio.

A lo ametto l'epitafo, essendo quello atesso che si trova segoato cella mia serie num. 5. lo questo però vè qualche varietà, e miglior prosodia. Così cel verso 3. è seritto Florenti lovece di Florentina: nel 4. strata, io cambio di prostratus. Nell'ultimo: presenti clauditur aula, in loogo di includitur oula superna.

51 dotti Raveonati potranno avere maggior cootezza ch'io con m'abbia di questo epitafio. Nel Giornalede' Letterati d'Italia di A. Zeoo, tomo XXXV. p. 244. è coofutato il P. Orlandi per aver affermato, aulla pretena testimonisora del Bocaccio, che Giovanni del Virgilio avea fatto 14. epitafi al Sepolero di Dante.

Dopo ciò segue: Summa dierum quibus vixil Dantus, et sunt 22506. qui faciunt en. 61, menses 7. dies 13. computato in eis die nativetatis, sed non die mortis. Et in predictis diebus his forta fuit computatio de diebus bixestilibus qui fuerunt dies XV. et sic videtur quod natus fuerit die primo Febbruarii MCCLX 1.

Seguono i noti capitoli di Bosone, e di Iacopo figlio di Dante.

Dopo questi capitoli segue una seconda sottoscrizione Magistri de Trappis del 1390. die 29. Aprilis.

Il codice termina colla descrizione in prosa latina di una visione di certo Lodovico detto: Strenuus Lodovicus natione francus de Cividate Authodorensis ed occupa pagine dieci. L'ultimo foglio poi del Codice contiene una descrizione del numero, e delle qualità delle Sibille.

In fine del predetto ultimo foglio leggesi :

ISTE BANTUS EST MEI PETRI QUONDAM MAGISTRI AMBRONJ RE BALSIS QUONNAM PERCAMI GRAMMATICAN PROPERSONIS.

# VERONA

# LIBRERIA SANTI-FONTANA

# Nº 66

Codice in pergamena in-4°. del secolo XV.

Dalla diligente, e vaga deserizione inviatami da Verona dall'erudito possessore di questo codice, risulta essere conservatissimo, di bel earattere, con poche abbreviature, e solo mancante de due versi 13, e 14. del capitolo 29, del

Questa memoria potrebbe ella fone risuscitare la questione messa in eampo dal P. Barcellini nel libro delle Fudustrie fidospide, cio de baluste sia nato dal appanto nel 1260 ? Il colice Albani dimostra else nelle più anteles estampe non fen posta la risirio dalta per especie degli elliori. Velime però la confuszione nel sopraecisto Giornale de'Letterati, alla pag. 250. e seg. dello stesso volume.

DANTE 4.

Purgatorio. Belle varianti, che io ho ricercate per riscontro col codice Bartoliniano, più di una ne troval a quello, e ad altri concorde. Adorno è il MS. di miniature a più colori, e ad oro, di figure, e di raleschi con fratte, fiori ed animali. Precedono alla Commedia le tavole de capitoli delle tre cantiche, co 'capiversi, e innauzi d'essi il numero rispettivo d'egni capitolo. Avanti al prime capitolo: Comedia de Danti Alighieri poeta fiorentino ne la quele tructa del stato de danatione chano lamine in viberno et del stado de salvatione in purgatorio et de la gloria celestiale del paradiso. Una leggenda di non troppo dissimile (enore precede al Pargatorio, e al Paradiso. Ad ogni capitolo è preposto un agomento che comprende tutto il soggetto: Finis hujus libri die III. més Agusti MCCCXXXII.

FIN QUI L'EDITORE UDINESE.

# CODICI D'OXFORD

Di quattro d'essi lo parecehie varianti, d'alcune delle quali mi gioverò forse quando le avrò raffrontate con talumi de'testi celebrati in quella Università, e in altre Librerie d'Inghilterra; comechè a dirme il vero e ridirlo, io non me ne speri altro che noia.

A volere collazionare a dovere quanti codici si vanno trovando qua, e là non basterebbe la vita nè la pazienza di dicci bibliotecari di padre in figlio: e chi mai può ideare quanti ne giacciano ancora ignoti, o non rafirontati in Europa? Le varianti assurde, infinite, irreconciliabili si moltiplicarono da forse cinquant'anni dopo la morte dell'antore, quando il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui finisce la serie de l'esti a penna, che servirono di riscontro al Bartoliniano. Da parecehi anni v'erano negli stati veneti, oltre a questi, 6. Codici in pergamena, ed altri 6. cartacei "Ora si trovano nella Biblioteca d'Oxford.

pocuia cominciando ad essere spiegato nelle scuole, molti uditori il copiavano, e si teneano per vere Iczioni le opinioni de' professori, e talvolta anche le loro proprie. Sino a quel tempo non pare che gli esemplari fossero molti, o che gli amanuensi vi ponessero la data dell'anno, e del mese. Bensì ne'cent'anni fra le prime instituzioni di cattedre per l'interpretazione della Commedia fino alla invenzione dell' arte tipografica, il lusso letterario di libri compiacevasi a dismisura, segnatamente in Firenze, in Roma, e in Venezia. E gli esemplari d'ogni scrittore a volerli vendere a caro prezzo avevano ad essere antichi. A quell'epoca spettano, benchè pur mostrino date anteriori di un secolo, tanti codici noti, ed ignoti. Qui, senza dire de' molti negli Instituti pubblici, ne vidi forse da trenta, presso gli amici miei, ed intendo che ve ne siano assai più : e ne' cataloghi francesi ne leggo registrati parecchi : nè v'è forse biblioteca di principino in Germania, o casa di monaci, o frati spagnuoli che non ne serbino dimenticato più d'uno. E per quanto rari siano quei codici che non ti porgano alcuna bella variante, l'incertezza della loro antichità nondimeno ti ammonisce di andare avvisato. Chiunque così di facile appresta la sua credenza a vecchi millesimi ignora quante precauzioni richieggonsi, e quanti rischi ed impedimenti e pericoli di testimonj hanno da sormontare gli stampatori che foggiano edizioni antiche a illudere bibliofili, e critici, e viene lor fatto. Or quanti innanzi la stampa facevano traffico, e manifattura d'esemplari, erano educati sino dalla puerizia a far tutte prove di penna. E non avranno essi potuto imitare la scrittura del secolo scorso, e affiggervi date anteriori di cento o più anni? Un solo amannense senz' aiuto di complici, o rischio di testimoni bastava alla frode ed era certissimo di impunità.

# EDIZIONI

Qui pure alla serie, e agli altrui giudizi pochissimo aggiungred di mio, se non se forse introno alle Edizioni recenti. Le stampate nel secolo XV, delle quali non ho sott'occhio che la Nidobeatina, stimo che non siano state mai guardate si addentro in guisa che si possa affermare su l'altrui fede, quante, o quali emendazioni vi si possano spigolare. Non maneano tali che attestano d'averne raffrontate parecehe; se non che le più volte anziché nominarle, ti citano Enzacoxi ANTICIUS, SERI SATION, Non però de di dire a veruno d'essi;

« Tu non fondarne, Atride, il ver che sai »

Ma rafrettansi a fare, a scrivere, a giudicare d'ogni cosa, e di sè; e fanno si che chiunque vorrebbe essere loro discepolo non possa pagaril di gratitudine. Al Lombardi anche in questo si spetta il merito di avere osservato, e citato puntualmente taluma delle Edizioni del secolo XV. Pur tanto el s'era legato d'amore alla Nidobeatina, che dove discordavano da essa facevano pochissimo conto. Per altro se ma in'a vvenisse di poterle esaminare, non nil spererei alcun frutto, se non fores da quelle stampate fuor di Firenze, dove los congetturato, e ho assegnato ragioni, che ne' primi anni dopo la morte del poeta gli essemplari primitivi non potevano entrare che di soppiatto, non in tutto genuini, in quella Repubblica Guelfa; e frattanto correvano liberi, e grati per le Città Chibelline di Romagna, e di Lombardia. Quivi per avventura taluno degli essemplari cominitati da "figliuoli dell' autore si

preservava, e moltiplicossi in più copie che poi servirono a qualcheduna di quelle stampe. Queste a ogni modo sono induzioni. Nel rimanente i titoli falsi al poema di tezze rime, e di capitoli ai canti, e di commedia alle tre cantiche, e di vari pomi sino a questo Altophieri, al poeta; inoltre l'ortografia senza ortografia; le scorrezioni tipografiche; ma più ch' altro le misere condizioni della lingua inharbaritasi appunto in quel secolo, mi impedirebbero di giovarmene senza continuo sosnesto.

La sola Edizione procursta con alcun sentimento di critica, parmi che s'abbia da attribuire al Landino; si perché er uomo dotto, e scrittore non vano; e si perché a illustrare il poema ebbe ajuti, e consigli d'uomini pari suoi, ed ei vi spese lunghissimo studio, e vigilie. Però parvemi che la serie delle Edizioni; a chi voglia disporte con letterario intendimento, s'abbia da distinguere in quattro ett a: Del Lx-nsvo. Dell' Aldo. Dell' Accadenta della carecta; e del Lox-aran. — Alla età presente, e alla evareire, le quali a quanto prevedo, saranno molle, e brevissime, e l'una diversa dall'altra i, posteri provvederanno ammirando la presente, disperzando la passata, e non contentandosi mai di lezione veruna.

# SERIE DELLE EDIZIONI

ETÁ PRIMA

# LANDINIANA

DALL' ANNO 1472 AL 1502

1.472. COMMEMA IL COMMEMA DI Dante alleghieri di fiorenza nella îţle tracta delle pene et punitioni de vitti et demeriti et premii delle virtù: Capitolo primo della pinia parte de questo libro lo quale sechiama inferno: nel quale lautore fa prohemio ad tucto eltractato del libro. In fine si legge:

> Nel mille quatro cento septe et due Nel quarto mese adi cinque et sei questa opera genilie impressa fue lo maestro Johanni Numeister opera dei alla decta impressione et meco fue Elfulgiano Evangelista mei:

In fol. piccolo, caruttere soprassilioi, senza sepadutre, numerazione e richimii. Questa è la prima edizione della Commedia di Daute con data certa; ed è senza dubbio eseguita in Fulipno, come lo dinostra il ch. Audiffredi nel suo Specimen Edit. Ital. Sace. XF. pag. 398.

La parte prima dell' Inferno occupa 82. carte o fogli : segue una carta bianca, ed incomincia poi la parte seconda del Purgatorio, la quale è compresa in 83. fogli ; segue ancora ultra carta bianca, e viene la parte terza del Paradiso la quale termina col foglio 83. compresa la data espressa nelle suddette due terzine. A ciascun canto precede un breve argomento.

Un bello esemplare di questa preziosa edizione esiste in Roma nella Biblioteca Corsini , e da questo abbiamo tratta la descrizione sopraindicata.

1472. LA STESSA. In fine

EXPLICIT. LIBER. DANTIS. IM-PRESSUS. A. MAGISTRO. FEDE-RICO. VERONENSI. M. CCCC. LXXII. QUINTODECIMO. 1 A-LENDAS, AUGUSTI.

In-4° grande (non in-folio, come du altri viene riferito) ed in carattere tondo.

Alla diligenza del prelodato Audifredi devesi il merito di avanto di mono con esattezza la sottoserizione che trovasi in fine; e conveniamo nella sua giusta congettura che tale impresa fasse eseguita in Jesi, ove lo stesso Federico Veronese nel 1473. e 1475. stampo tre altre opere, Ved. il suo Specimen Ed. Ital. pag. 13.

Questa è forse la più rara edizione di Dante citata dai principali bibliografi anteriori all' Andiffredi, enza altro indizio, e che noi non abbiamo potuto avere sotto occhio per darne una descrizione più esatta — Voxn — Aggiungiamo, sulla fade della celebre Spienerian, e he la stampa e in letter romane rotonde, di elegante forma, senza segundure, numeri, e richiami, e che ogni pagina el 332. linee. Eson PADOVANI.

#### MCCCCLxxII.

Magister georgius, et magister paulus teutonici hoc opus mantuæ impresserunt adjuvante Columbino ueronensi.

Questa di Mantova che da qualcuno si riferisce come la prima edizione della Commedia di Dante, vien considerata come la terza nella nostra serie. Votar. (Nella Speneriana queste tre prime edizioni sono poste con l'ordine che segue, cioè : Foligno, Mantova, e Jesl. Enn. P.a.). perchè non ha nè la data del quarto mese, come quella di Numeister, nè il NF. Kal. Ang. come l'altra di Jesi. Neppure di questa abbiano avato la sorte til vedere alcun esemplare, e però abbiano seguito le traccie di attri Bibliognel, Mattaine, Poli, Brunet. Vota. E noi sempre colla Speneriuna, diremo, che questa edizione è impressa a dne colonne, senza cifre, richiami, e segnuatre, e non ha che 91. foqdi. In principio si legge una lettera in versi col titolo sequente: Capitulo di columbino Veronese al Nobile, e prestattissimo buomo philipoo Nuvoloni. En. Pas-

Questa edizione è stata più particolarmente descritta da Quirico Viviani.

DANTIS ALIGERII POETÆ FLORENTINI INFERNI CAPI-TULUM PRIMUM INCIPIT. (In-Foglio) E così pel Purgatorio e pel Paradiso.

È questa la edizione di Mantora, considerata da aleuno la prima, da alari la secondo, o la terza nella serie delle stampe ti Dante. In fine: MCCCCLXII. Magister georgius, et magister paulus teutonici hoc opus mantora impresserunt adiuuante Columbino veronesi. Avanti la Commedia vè un capitulo de columbino Veronesa a nobile, e prestantissimo huomo philippo Nuuoloni. Dai bibliografi fu descrita shiipentemente la telta stampa; ma non so se alcuno abbia avvertito ad una terzima sele capitolo di Columbino, a è le as eguente.

> Ma o Pyeride venile al excellente mio poeta nouello a torto in seno si chel suo nome stia perpetuamente

Da questi versi non sembra egli che maestro Paolo leutonico sia stato il primo ul imprimere la Commedia di Dante? Ma ciò poco giova. Onello che importa si è che lo stampatore seguitò mo ottimo codice, e che io ho ravvisato nella detta stampa molte precisos bezioni le quali firono da me qii registrate.

L'esemplure conservatissimo della Libreria Vescovile di Udine

si deve al generoso zelo di Monsignor arcivescovo Gradenigo Patrizio Veneto. Un altro di minor bellezza, e mancante di qualche carta ne ho io esaminato in Milano, posseduto dal conte Archinto. En UNINESS.

1472. LA COMEDIA DI DANTE ALIGHIERI PER GIOVANNI NUMEISTER E PER EVANGELISTA MEI FULGINATE, 1472, in fogl. Stupendo esemplare (presso il Marchese Trivulzio) di una oltre modo rara edizione. Nota l'Ab. Morelli nella Piuelliana t. 4. pag. 279, num. 1910., che questa edizione si conosce essere stata fatta in Foligno « per esservisi adoperato quello « stesso carattere, con cui il Numeister nell'anno 1470... « in Foligno impresse la storia De Bello Gothico di Lionardo « Aretino. » Quando non ci fosse qualche prova di maggiore solidità, ciò non farebbe che l'artefice Folignate non avesse potuto cogli stessi caratteri lavorare in Venezia intorno al Dante, dove taluno crede che siasi realmente impressa la stampa che comunemente dicesi di Foligno. Fra quelli che così la pensano è Apostolo Zeno : del che egli si spiega senza riserva in una sua lettera vol. 2. p. 81., ediz. del 1752. Io non mi farò giudice in tale disparità di opinioni; ma d'altra parte mi faccio lecito d'osservare; che finora questa edizione sembra essere stata guardata materialmente; non essendosi da alcuno dichiarito il pregio intrinseco della medesima, mentre questa è quella fra le antiche stampe che più costantemente delle altre concorda coi buoni testi. È da stupirsi che l'egregio P. Lombardi non l'abbia presa per iscorta in luogo della Nidobeatina. Dal canto mio ne ho tratto partito come si vede nelle mie note giustificative al testo Bartoliniano, Ep. Udinese.

1472. Liber Dantis impressus a Magistro Federico Veronensi MCCCCLXXII. in-4°.

E' questa la rarissima edizione di Jesi, la quale fu descritta dai bibliografi malo e bene quanto alla sua forma esteriore, unale cioè da quelli, come il Volpi, il Quadrio, l'Haym, ed altri, che la segnarono in-foglio, e bene dall' Audiffredi che la riconobbe in-4". L'esattezza di quest'ultimo fu ravvistata, ed applaudita dal Commendator Bartolini nel suo erudito Suggio sopra la tipografia del Friuli, aceudone egli fatto il riscontro sopra un magnifico escuplare del fu Commendator della Pacc di Udine. Ma gl' illustri bibliografi che tanto si occuparono della lunghezza, e larghezza dell' octizione di 12e ila osservarono eglino dal lato del merito della sua lezione? Giò è che ancor si desidera. Avrebbero essi dovnto dire, che concorda ella in patre con pregiatissimi testi; ma che per la imperizia dello stampatore vi sono alcuni non lievi difetti gli modo che, quanto alla totalità, io non inclinerei mai a tener questa per la migliore delle antiche edizioni. <sup>1</sup> Se. Dunssein. <sup>1</sup>

1473. DANTE MEDIOLANI PER ANTONIUM ZAROTTUM.

Questa edizione che vien riferita da molti Bibliografi, sempre su la fede dell'Orlandi, e di Maittaire, forse non ha giammai veduto la luce. Non vi è infatti, a nostra notizia, chi abbia saputo citarne l'esistenza di qualche esemplare in una data biblioteca; e lo stesso ch. G. A. Sassi nella sua Historia Lit. Typogr. Meliolanensis, pag. 131. confessa di uon averla mai veduta, Vo.r.i. Fu forse confusa col Petrarea dello stesso anno, e stampatore, Eso. P.A.

1474. Dante in-fol pic. senza l'anno, e stamp.

Senza numeri, segnature, e richiani, a due colonne per pagina, cou qualche irregolarità circa il numero delle terzine. I caratteri sono assolutamente del Reussinger di Napoli, e sembrano conformi all'epistole di Falaride, del Panormila ce. Non conosciamo altro essemplare di questa rarissima edizione, che quello esistente nella Magliabecchiana di Firmez, e dobbiamo alla gentilezza di quel dotto Bibliotecario la seguente descrizione che ci facciamo un pregio di riportare :

Al Volpi apponesi a torto d' avere descritto quest' edizione Ira beno, e uale. Duolsi di non avere potuto mai vederne un esemplare, e di doversi stare alle altrui notizio. V. qui dianzi ove parla dell' Ediz Mantovana. Fosc.

#### Comineia la Comedia di

Dante alleghieri di Fiorencez nella quale tracta delle pene, § punicioni de vicii, et demeriti § premii delle virti. Capitolo primo della prima parte de questo libro. lo quale se chiama inferno: nel quale lautore fa phemio ad tucto eltructato del libro.

Questa prima parte occupa 20. fogli, ossiano carte, e chiudesi con le parole: Gloria in exelsia Deo, in gotico. Dal foglio 30. principia la parte seconda, cioè il Purgatorio, che riempie tutto il foglio 50. e nel fine vi è la seguente coigrafe:

Soli Deo Gloria Erubescat Judeus infelix M. V.

Il foglio 60. resta bianco, e dal foglio 61. ripiglia la parte terza contenente il Paradiso, che termina nel rovescio del Foglio 87. con le ultime terzine; sotto l'ultimo verso del poema leggesi:

# DEO GRATIAS

Niuna prefazione è premessa alla Divina Commedia, ma nel rovescio dell' ultima pagina del foglio 87. segue una lettera di Francesco Tuppo con la seguente direzione:

Francisco del Tappo Neopolitano studiante de lege alli strenui, et magnifec Gavallier anisser Honfrio carazolo misser Placido de sanguino misser Carlo cicinello misser Ritippo de anna misser Nazo papacoda Electi allo regimento della magnifica tida de Napoli per lo Serenissimo, et Illustrissimo signore Don Ferrando de Aragona de Sicilia Jherusalem, et Hungaria Re pucifico, et felic salutem.

La lettera che comprende 27. versi incomincia :

Persuadeane magnifici cavallieri essere già bastato allo conflicto della hebruica pravita con instissima raione causato perti socri, et sancti Imperatori Tilo, et Vespasiano etc. E finisco... ma lascero lo Iudio con suoi faunre procedere ad quello uorra et io tornandomene ad Justiniano reposaro li affaticate menbre. Valete,

Nel foglio 88. ch'è l'ultimo, vedesi un Registro dell' opera diviso in quattro eoloune, la prima delle quali ha linee 12.

Da questa lettera con la quale il Tuppo rendo grazie ai sullodati Cavalieri per averle liberato da un fiero Giudeo che aveva tentato ogni mezzo per impedirgli la publicazione della divina Commodia, puossi dedurre a ragione che in Napoli non si era fatta ancora altra edizione di Dante.

E poichè altra n'esiste, eseguita nell'Aprile del 1477. con caratteri del Moravo (come si vedri in appresso), puosis concludere con fondamento che la presente edizione, sine anno, appartenga ad un'epoca anteriore. Il riflesso poi di essere la presente edizione senza segnaturo, le quali cominciarono sul finire del 1474. ed il principio del 1475., ed il sapersi che nel 1476. il detto Francesco Tuppo avea già pubblicato co' torchi del Reussinger Constitut, seu confirm. Constitutionum et Giputtur. Rep. prendecessor, in Fel. rendono più probabili le nostre congetture circa l'epoca del 1474. in eui l'abbiamo collocata. Vorst.

1477. Incominciano le cantiche de la Comedia di Dante Alleghieri Firentino. Cantica prima delo Inferno.

Nel retto dell' ultimo loglio si leggo:
Finisse la tertia, g' ultima Comedia di Paradiso delo excellenlissimo poeta laurreato Dante Alleghieri di firenze. Impresso
nela magnifea cipta di Napoli: cum ogni diligentia g' fede. Sotto
lo inucitissimo Re Perlianado: inclio Re de Sicilia, etc. Adi
XII. dil nuese di Aprile M.CCCL.XXVII.

LAUS DEO

Il verso del foglio è bianco.

L'edizione è în-fol. con segnature alquanto irregolari ; per esempio il primo foglio non ha registro; il secondo è marcato a II; gli altri fogli dello stesso quinterno mancano di segnatura; nel quinterno secondo il 6. comineia 6. III. 6. IIII. non cesì però in tutta l'opera. Il carattere è rotondo, e bellissimo, e nel Catalogo del Duca di Cassano Serra è attribuito a Matth. Moravo. Il giudizio di questo insigne amatore delle principi edizioni di scrittori tatini, ed italiani non lascia luogo a dubitarne; tanto più elhe con impegno, e generosità, al suo grado corrispondenti, è giunto a possedere la più gran raccolta di edizioni Napoletane del Sec. XV.

1477. LE CANTICHE DELLA COMEDIA DI DANTE ALLEGHIERI FIORENTINO. In foglio.

Splendida edizione stampata a Napoli coi caratteri di Mattia Moravo.

Squista è la lezione di questa stampa, e conforme ai più sieuri testi. Bello è l'esemplare Trivulziano, il quale fu da me collazionato colla guida dell'onorando Sig. Marchese suo possessore. Due altri esemplari io ne ho veduti, l'uno presso il cli. Sig. Cons. Pinali in Verona, l'altro nella Liberra di S. Marco in Venezia, ma entrambi sono imperfetti: anzi quello della Marciana manca del principio, e del fine; di maniera che per la sola memoria da me serbata dell'esemplaro della Trivulziana ho poutor iconosecre essere questa la edizione in discorso. En. Universe.

Diresti che questo valent' uomo vegga ogni cosa meravigliosamente ammirabile. Come può ella essere squisita, co conforme a' più sieuri testi una Edizione dove c il frontispizio, e i prolegomeni sono bruttamente seorretti, e dove la terza cantica è stampata come teria ed ultima comedia di Parallino: E dov' è il testo sucrao che giovi a giustificare tanta ignoranza '?

1477. DANTE COL COMENTO DI BENVENUTO DA ÎMOLA CHE segue appresso ciaseun Capitolo (in Venezia) PER VINDELI DA SPIRA: stampato in carattere gotico, in foglio. Comincia con 15 fogli, che contengono la vita di Dante, scriita dal Boccaccio, sotto le segnature à è; segue un foglio bianco, e quindi la tavola delle Rubriche sopra altro foglio a. 2. Il testo comincia nel foglio a. 3. e continua fino a pp. È da notarsi che non v'è la segnatura Z. In fine del retto dell' ultiuno foglio si legge questo rozzo sonello

> Finite e l'apra delitalite, et dris Dante allegheir l'invariali potta larci anima sancia alberga lista nai vi arma ma marcia alberga lista nai vi arma ma marcia l'arma l'invarialite de la ma masaresi tyra apriri comentando il posta per cui il totto a ma il intilicitiro Christofal Berardi pianuraso detti operare fatto indepo narrestore. Per quota latteri di quella invibiti De piare reduti il fini di dampatore. Del mille quattrovato e estimataviti. Cerrenca gli suai del mater Siguera.

É noto che Beuvennto Rambaldi da Imola serisse le sue chiose sopra Dante in latino, Questo comento pertanto è una traduzione italiana d'incerto. Diversi escuplari sono giunti fra le nostre mani della presente edizione, e tutti concordano con la descrizione sopra esposta. Votr.: E eredesi dal Tiraboschi che sia opera a Beuvennto supposta. Fel. la nota 15. alla vita di Dante. Essa è anzi commento di Iacopo della Lana, che sta anche nella seguente edizione milanese Nidobeatina del 1471 in.88°. En. Pa.No.

L'escuplare del Commendator Bartolini è ben conservato. Molto si parò di questa edizione, e de suo comenti. lo I ho totta collazionata, e I ho attentamente ragguagliata colla Nidobeatina. Primieramente ho osservato che per bontà di lezioni la Vindeliniana non è niente a quella di Nidobeato inferiore. In secondo luogo ho riconosciuto, che i comenti, a riserva di certe aggiunte, sono i medesimi. L'antica opinione che in detto comento avesse parte Benvenuto da Iuoda non è del tutto improbabile, come non lo è l'altra, che qui e'entri prima d'ogni altro Iacopo della Lana. Uno di questi due (e deve essere stato il Laneo) fu senza dubbio familiare di Dante : da questo trassero la spiegazione del poema gl'interpreti più prossimi all'autore; onde nacque che quello che apparteneva al primo fu spesso attribuito al secondo. Non y'ha dubbio cho l'originale dei comenti della Vindeliniana non sia stato scritto avauti il 1337. Essi sono affatto conformi a quelli che si trovano sottoposti ai primi tre canti del eodice Fontaniniano: e gli argomenti dei capitoli sono gli stessi stessissimi che io trassi (però con assai più retta lezione, e con qualcho varietà) dal codice Trivulziano Nº 2. Falsa io dunque giudico la sentenza di coloro, i quali credono che il comento della Vindeliniana sia una traduzione del latino di Benvenuto, ma falso del pari non reputo che questi abbia copiato da Iacopo, ed agginnto del suo. Dico di più di non essere senza sospetto, che Nidobeato abbia avuto sott'opchio la stampa di Vindelino, e ehe di questa siasi giovato per la sua edizione, quantunque in fine della prima. e seconda Cantica della Nid, vi sia la data del 1477., la qual Nid. divenne dell'altra più celebre, in grazia della tipografica nitidezza. Parla di gnesta ediziono il Quadrio vol. 6. pag. 249., e il Crescimbeni vol. 2, pag. 272. Quegli però che più di tutti ne ha conosciuto il pregio fu il nostro illustre Bibliografo Bartolomeo Gamba nella sua serie de' Testi di Lingua italiana. Ed. Udinese.

<sup>1</sup> Inforno alle opinioni di quest' Editore sul comento di lacopo della Lana, del Famigliare di Dante, e di Benvenuto da Imola, e i nodi ne' quali la questione si sta raggroppata, e con quanto danno dell'illustrazione storica del poema, V. Discorso adi Testo, p. 307, etc.

1477-78. DANTIS COMOEDIA CUM COMMENTARIIS. Mediolani, in-fol. gr. (edente Martino Paulo Nidobeato Novariensi.)

Tutto il volume è composto di fogli 248. Li primi cinque contengono un' epistola latina di Martino Paolo Nidobeato a Guglielmo Marchese di Monferrato, tre apparati alla divina Commedia, ed una Tarola di Capitoli ; gli altri abbracciuno il testo del psema in buon caratter tondo, contranto dia comenti el gli quasoli, cio èl Cirolo, li sette Sacramenti, il dieci Comandamenti, li sette peccati mortali, il Pater Noster, L'are Maria. Il retto dell' ultimo foglio, dopo la data che daremo in appresso, contiene un Registro quenelle a quottro colonne.

Al fine della prima cantica si osserva :

FIXITA al nome di Dio la prima cantica del glorioso poeta Firentino Danti aldigeri la quale è chiamata inferno, e contiene capitoli XXXIIII. adi XXVII. semptembre McccclxxvII. in la città inclvta di milano. »

In fine della seconda cantica si trora :

Finita..... la seconda cantica..... adi XXII. nouembre MccccIxxvII. in la citta inclita di Melano. Deo Landes.

La terza cantica del Paradiso termina : Mediolani. Finis. MCCCCLXXVIII. Dopo gli opuscoli accen-

nati di sopra, e prima del Registro si legge così :

Diva, Bo, Ma. (Bona Matre) eum dulci nato 10. GZ (Joanne

BIVA. DO. AM. Come mourly earn unter nator to 20 todamic Galeatio Juncibus felicies. Iigurie ualida pace regnantibus. operi egregio manum supremam LVD., ci Alber, pedemontani, amico loue, imposuerunt. Mediolani urbe illustri. Anno gratie. MCCCCLXXVIII. V. ID. F.

# MP. N. N. CVM, GV. T. FA. CV.

Le quali sigle vengono spirgate dal sullodato Sassio (nello sua Hist, Litter. Typogr. Mediol.) Martinus Paulus Nido-Beatus Novariensis Cum Guidone Terzago Faciendum Curarunt.

Un ottimo esemplare di questa rura edizione, divenuta più celebre dopo l'uso fattone dal ch. P. Lombardi, esiste nella Biblioteca Corsini : e di questo ci siamo serviti per la presente descrizione. Il Yolpi ne cita un esemplare in pergamena presso il Sig. Giusepp Smith. E. nella B. Biblioteca di Francia altro ne cita Brunet, che forse è lo stesso, passoto cold. Volve EDD. ROW. E. PAD.

La eelebre Nidobeatina fu già descritta con esattezza da periti bibliografi. Ilo detto di sopra al Num. 68. della mia serie, parlando della Vindeliniana, che la lezione e i comenti dell'una, e dell'altra di queste stampe sono più affini di quello che taluno non pensa. Questo è il comento di Iacopo della Lana, e ma ridotto in linguaggio non buono e dal copiatore, preponendo, posponendo, e tramezzando e le parole, e per tutto inzeppandovi brani, e brandelli e d'altri comentatori, » come si esprime il Salviati, ("revert. della Ling, Fol. J. pag. 100 ediz. di Nap.) A lungo di questa edizione ha ragionato il Quadrio. (t. 6. pag. 151. e seg.) Oguno sa poi come ella si satta richismata in vita dal celebratissimo P. Lombardi, il quale coll'acutezza della mente, e con l'amplitudine della dottrina illustrò la Divina Commedia per modo che si lasciò addietro ogn'altro comentore.

Però è da osservarsi, ch'egli non segul interamente quel testo, e che trascurò alcune lezioni, le quali meritavano di essere conservate; del che lo faccio avvertenza in più luoghi delle mie note. Dell'edizione Nidobeatina detta da tutti i bibliografi arrissima, io ne ho veduti alameno cinque csemplari nei soli stati Italiani della Lombardia, e di Venezia. Es. Usavasse.

'Questa edizione è meno rara ch' altri si credorrebbe. Io n'ho veduto qui alcuni esemplari, ed uno fre gli altri assal nitido presso Ruggero Vilbraham gentiluono dotto in più lingue, e che vede addentro nelle origini dell'Italiana. Mi venne anche fatto di procacciarmene un esemplare, per mezzo d'un sensale che mi va comperando libri venduti all'asta, e me la ottenne a prezzo ragionovelo accertandonii che forse è la sola delle Edizioni di quell'età facili ad ottenersi, perchè le copie, presso che tutte, per poca curra, sono guaste più o meno, mentre le più antiche edizioni rimasero meglio custodite, e più appariscenti a' vagheggiatori di libri rari.

1478. COMINCIA LA PRIMA PARTE CHIAMATA INPERNO DELLA COMMEDIA DEL VENERABILE POETA DANTE ALIGHIERI NOBILE CITTADINO FIORENTINO.

· Fosc.

DANTE, 4.

7

Edizione in foglio con le seguenti parole in fine :

Opus impressum arte et diligentià magistri Philippi ueneti Anno domini MCCCCLXXVIII. Inelyto ueneciàrum principe andreà nendramino ; in-fol. Volni.

Abbiano il contento di riportare con esattezza il titolo di questa rara edizione, che abbiamo avuto per le mani, e di descriverla con qualche esattezza, giacchè sembra che non sia stata bastantemente osservata dal Volpi, dal de Bure, ed altri.

È da rimarcarsi lo specioso titolo di Venerabile dato fin da quest' enoca in istampa al nostro Poeta : vedremo in sequito che dal R. M. Piero da Figino nell'edizione di Venezia di B. Benalj e Matt. da Parma 1491. fu chiamato inclito, e divo: che divino fu pur detto nella edizione di Venezia 1512. in Bibliotheca S. Bernardini, e che finalmente fu chiamata divina la sua Commedia nell'edizione di Venezia 1516, espressione che fu poi adottata in progresso in quasi tutte le edizioni.

Questa Edizione Veneta del 1478, è stampata a due colonne, senza distinzione alcuna nelle terzine, se non che il primo verso di ciascuna comincia con una majuscoletta, e gli altri con lettera bassa; ma tutti i versi restano nella stessa linea. Vi sono le sequature da a fino ad n, e sono quaderni, eccetto a che è quinterno : i ed l che sono terni. I titoli dell' altre cantiche del Purgatorio e del Paradiso, come ancora i titoli di tutti i canti sono in latino. L'edizione in genere non è elegante. Ed. Rom.

La stampa è a due colonne senza distinzione da terzina a terzina. Conservatissimo è l'esemplare Trivulziano, di molte lezioni del quale mi fu dato d'approfittare. En. Un.

1481. COMENTO DI CHRISTOPHORO LANDINO FIORENTINO SOPRA LA COMEDIA DI DANTE ALIGHIERI POETA FIGRENTINO. In-fol. grande, Il Signor Smith ne possiede una copia con elegante miniatara nel principio. VOLPI.

In fine si legge: Fine del comento di Christophoro landino Fiorentino sopra la comedia di Dante poeta excellentissimo, et impresso in firenze per Nicholo di lorenzo della magna a di XXX. da gosto M. CCCC. LXXXI. in-fol, grande,

Precedono 12. carte o fogli di Prolegomeni i quali conten-

gono: l'un proemio del Landino a' suoi concitudini sull' interpretazione da esso fitta dell' Eneide di Virgilio, e su gli Autori che prima di lui comentarono la divino Commedia; 2º un' Apologin in difesa di Dante, e di Firenze; 3º La vita e i costumi di Dante; 4º che cosa sia poesia, e poeta, e sua divino conjun; 5º una lettera latina, ed italiana di Marsilio Ficino in lode dell' opera; 5º del toi, forma, e misura dell' Inferno, e sature de Gigunti, e di Lucifero. Segue il testo del poema con il comento, ed al principio del Purystatorio, e del Parudso vi e altro foglio separato, che racchiude un Prologo dello stesso Comentatore sopra le rispettive cantilec. Tutoi il volume è composto di 308, fodi:

L'edizione è magnifica, e tanto più è pregevole quanto maygiore è il numero delle figure che l'adornano. Sembra che il progetto dell' Editore fosse di decorare l'edizione con quantità di figure incise in rame, e che a tale effetto avesse lasciato degli spazii alla testa di ciascun capitolo: ma non fu poi eseguito che in parte, e ordinariamente non se ne incontrano che due o tre nei primi capitoli dell' Inferno, le quali si credono esequite sui disegni di Sandro Botticelli. Rari sono gli esemplari, che ubbiano più di tre fiqure; se ne conoscono alcuni però con diciassette, ed anche diciannove, le quali per lo più sono tirate in carta volante, e quindi collate neali spazii sudetti. Laire ne cita uno più singolare, che esisteva nella Libreria del Cardinale de Brienne con diciannove figure incise in rume nei primi diciannove canti dell'Inferno, e con altre sedici figure a penna nei canti XVIII. al XXXIII. del Paradiso. Il Padre Audiffredi nel suo Specimen Editionum Italicarum, pagina 288. (nota 1.) riferisce essergli stato narrato dal ch. Monsiquor Botturi, che n'esisteva altro esemplare singolarissimo, con figure dal principio al fine disegnate, e colorite, dal famoso Michel Angelo Buonaroti, ma che disgraziatamente naufragò mentre per mare si trasportava in Roma. Nella biblioteca Magliabecchiana di Firenze se ne conserva un esemplare in pergamena; e Brunet riferisce di averne veduto un altro a Parigi, supplito però in principio, ed in fine con alcuni fogli tirati in carta. Aggiugne Brunet nella terza edizione, che ql' Inglesi Mr. Grenville, e Lord Spencer possedono un esemplare con 19. figure, al

7\*

secondo de'quali costò 100. ghinee; e contiene una doppia vignetta originale pel canto VI. dell'Inferno, di cui si ha il fac simile nella Spenceriana. Edd. Rom. Pad.

Questa è la prima edizione che del Poema di Dante stasi eseguita in Firenze. Benchè contenga alcune particolari lezioni, nulladimeno più che nelle altre antiche stampe trovasi uniformità col testo della Crusca; il che prova che dagli Accadenici a tutte le antecedenti fu preferita. Non egual uso sembrano essi aver fatto del comento del Landino, poichè talvolta ne cangiano la lezione da lul tenuta per buona, a come tale spiegata.

La detta magnifica edizione è adornata nei primi canti di Figure fatte dietro i disegni di Sandro Botticelli. L'osemplare della Marciana è distintissimo. Questi sono i testi a penna (intendi dè assantassi numerati fra'codici) ed a stampa su i quali ho particolarmente portate le mie indagini. Non ho però ommesso di consultare le altre accreditate edizioni, delle quali, per essere di minor rarità, e comunemente conseciute sarebbe cosso coziosa il registrare la serie so. v.o.

1481. Dante cum commento di Laxon. Ferrariae 1481. Fol. Bibl. Askew. pag. 24. Così il Panzer, t. I. p. 398. N° 31. Manifesto sbughio del Panzer, perchè nel citato luggo della Biblioteca Askew. pag. 24, non leggesi Ferrariae, ma Firenze. Eo, Row. Pao.

1484. Lo stesso Comento ec. Venezia. In-Fol. In fine si legge:

Fine del Comento di Christophoro Landino Fiorentino sopra la Comedia di Danthe poeta excellentissimo. El impresso in Vinegia per Oetaviano Scoto da Monza. A di XXIII. di Marzo M. CCCC. LXXXIIII. Vol.PI.

A compimento degli esemplari, oltre i Prolegomeni in principio, compresi in 10. fogli, ed oltre i fogli separati di Prologo avanti le cantiche del Purgaturio, e del Paradiso vi deve essere, in fine dopo la data, un altro foglio, che nel retto ha il Registro del volume a cinque colonne, con lo stemma dello stampatore.

Nella nostra libreria abbiamo un esemplare di quest' edizione,

la quale non ci sembra tanto bella, come l'annunzia de Bure, N° 3325., perchè forse non l'aveva presente. Ed. Rom. Pad.

1487. Lo STESSO COMENTO CC. BRESCIA. In-fol. con figure grandi incise in legno. A piè dell'ultimo foglio presso lo stemma dello stampatore si legge:

Fine del Comento di Christophoro Landino Fiorentino sopra la Comedia di Danthe Poeta Excellentissimo. Et impresso in Bressa per Boninum de Boninis di Raguxi a di ultimo di Mazo M. CCCC. LXXXVII.

Seguono otto fogli, che contengono un Registro del volume a cinque colonne, ed i soliti Prolegomeni. L'edizione non è spragevole, ed è tirata in buona carta. Nel fine però di alcuni canti, forso per risparmiare una pagina, si vede con deformità minoroto, e ristretto il carattere del testo, e di comenti.

Avanti le due cantiche del Purgatorio, e del Paradiso vi è il Prologo consueto.

Ciascun canto dell'Inferno, e del Purgatorio è ornato di figure incise in legno, le quali, compreso il fregio, confrontano con la grandezza della pagina stampata. Il Paradiso ha una sola figura nel primo canto. Questo è il primo Dante stampato con figure di tanta qrandezza. Volpi. En. Ron. Pan.

1491. Lo STESSO COMENTO CC. VENEZIA. In fol., con figure grandi a ciascuna delle tre cantiche, ed altre più piccole in principio di ogni canto, tutte incise in legno. In fine della cantica del Paradiso si trova esposto con molta inesattezza:

Finita è l'opera de l'inclyto et divo danthe alleghieri poeta Fiorentino revista et emendata d'iligentemente per el reverendo maestre Piero da figino maestro in theologia et excellente predicatore dell'ordine de minori : et ha posto molte cose in diversi luoghi che ha trovato manacare in tutti e danti li quali sono stati stampadi excepto questi Impressi in uenesia per Bernardino benali et Matthio da parma et ha anchora posto di fora in li margini tutte le historie notande et li nomi proprii che si trovano in ditta opera fornita de stampar del MCCCCLXXXXI. a di III. marzo como ne dicti danthi si potrà vedere si in lo testo come ne la iosa, et questo per negligenta et diffecto di correctori passalt et diffecto di correctori passalt.

Segue il Registro, e quindi il Credo, il Pater noster, e l'Ave Maria di Dante. Volpi. Ed. Rom.

1491. Lo stesso ec. Venezia. In-fol. con figure piccole incise in legno al principio di ogni canto, e diverso dall'edizione precedeute. Al fine del Paradiso si legge:

El fine del comento di Christoforo Landino fiorentino sopra la comedia di Danthe poeta excellentissimo impresso in Venezia per Petro Cremonese di to Veronese: A di XVIII. di novembrio M. CCCC, LXXXI. emendato per me maestro Piero da fichino dell'ordine de frati minori.

Sequono diverse Canzoni di Dante, al numero di 15.

H Volpi, segueudo Maittaire, tom. 2. pag. 310., e l' Haym, riporta sotto quest' anno un'edizione di Venezia per Pietro Piasii Cremonese, detto Veronese, che deve essere la stessa di questa da noi riferita, e che abbiamo sott' occhio. Eo. Row.

1493. Lo stesso ec. Rivisto ed emendato da Pietro da Figino. Vinegia per Matteo di Codeca da Parma. In-fol. fig. Maittaire, Volpi, Panzer.

1493. Lo stesso ec. Venezia per Matteo Capcasa. In-fol. Volpi.

Così citata dall' Haym e dal Volpi, e che forse è la stessa della precedente. En. Rom.

1493. Dante coll'Esposizione del Landino, 1493. In-fol. (sine loco). Rossi p. 76, Panzer t. IV. p. 59. N° 505.

Probabilmente una delle due Venete. Ed. PAD.

1497. Lo stesso ee. Impressa in Venetia per Piero de zuanne di quarengii da Palazago bergamasco. Del. M. CCCC. LXXXXVII. A di XI. Octubrio. In fol. fig. Haym, Volpi, Crevenna. Volpi.

1497. Lo stesso ec. Venezia, appresso Lucantonio Giunta. In-fol. senz' anno ma circa quest' epoca. Volpi. Hayn.

### ETÀ SECONDA

#### ALDINA

BALL' ANNO 1302 AL 1595.

1502. Le terze rime di Dante. Venezia in ædibus Ald. MDll. in-8°.

Bivenne il Testo de Critici, e l'Ed. Ud. ricorda un esemplare co'margini postillati d'iuchistor nero di namo dello Speroni, ed i rosso di mano del Tassoni esistente nella Libreria del Marchese Trivulzio che ha raccolto molti testi a penna, e curiose edizioni, e quanti serittori hanno parlato di Bante. Fose.

In fine si legge eosi: Venetiis in aedib. Aldi. Acuratissine men. Aug. M. dil. cautum est ne quis hunc impune imprimut, rendate librus, nobis invitis. Stampato in erastiere corsivo bellissimo, inventato l'anno anteriore dallo stesso Aldo; il quale egli prima adoperò nella rarissima sua Edizione di Virgilio del 1801. E in-8.

Il Testo di quest'Edizione (u per la maggior parte seguitato dagli Accademici della Crusea nella loro di Firenze del 1593. in-8º ponendo essi in margine le lezioni Aldine ripudiate, alle quali premettono la parola Stamp. Il detto Testo Aldino fu da noi in molti luoghi di nuovo confrontato nella presente nostra Edizione di Dante, notandone le varie lezioni ommesse per negligenza nella sopraecennata Fiorentina. Vedi la nostra Lettera a' Lettori. Votri.

Il volume è composto di 251. fogli senza numeri, e senza alcuna prefazione. In questo libro Aldo cominciò ad usare il suo stemma dell'ancora col Delfino, che in alcuni esemplari si trova sul verso dell'ultimo Foglio. La maggior parte però si trovano senza lo stemma suddetto: onde sembra che Aldo si determinasse ad assumerlo, ed a farlo incidere mentre già aveva sotto il torchio l'ultimo Foglio di Dentdere mentre già aveva sotto il torchio l'ultimo Foglio di Dent-

Gli esemplari del Giovenale e Persio, con la data 1801, che hanno l'ancora sul Frontespizio, appartengano certamente ad un'epoca posteriore, e perchè le carte sono numerate, e perchè vi si legge in fine : Ven. in aedibus Aldì, et Andreae soceri. La qual Societt debe luogo motti anni dopo.

Óuest edizione, che certamente fu esquita da Aldo sullo scritto copiato di propria mano dal Cardinal Rembo, esistente luttora nella Biblioteca Paticana, Nº 3197, servi di norma al tanto famoso testo de Signori Accademici della Crusca pubblicion nel 1898, come vedermo in appresso y el la prima edizione di Dante in forma portatile. Da Renouard, e da Brunet si accensa l'esistenza di alcuni esemplari tiruti in pergunena, el altri in carta distituta, di queste propecole edizione. En Ron.

1502. (circa) Le terze rine di Dante. In-8° senza luogo, anno. e stampatore.

Edizione conforme alla precedente di Aldo, corrispondendo la disposizione delle parole in ciascuna pagina. I carutteri imilano quelli de'vecchi Giunti di Firenze, e forse fu eseguita in Lione nel 1302., o 1803. come opina Renouard. En. Ron.

1506. Commedia di Dante insieme con un Dialogo circa el Sito, forma et Misure dello Inferno. In-8º In fine si legge:

Impresso in Firenze per opera, e spese, di Filippo di Giunta Fiorentino gli anni della salutifera Incarnazione M. D. VI. a di XX. d'agosto.

In principio vi è un Copilolo în terza rima di Jeronimo Benicioni în lode di Dante segue una tavola incisa în legno, che rupprusenta Dante nella Seiva, cai si fanno incontro le tre fiere, e poi viene il testo. In fine vi è un dialogo di Antonio Manetti circa il stos, forma, e misura dell'Inferno, con la prefazione di Jeron. Benivieni al suo fratelio Benedetto; dalla quale rilevazi che la dottrina del dialogo è del Manetti, e da dictura è del Benivieni. Tutto il volume è composto di fogli 312. Bandini Juntarum Typographiae Annales, Volti, Ep. Rom.

Ora è libro divenuto assai raro, e meritamente, per essere un ottimo testo. Ha parecchie lezioni di molto valore, le quali concordano col cod. Bartoliniano. Fra le altro è da notarsi quella del verso. 95. del Cap. 1. dell' Inferno.

Di quei Signor dell' altissimo Canto. Ed. Ud.

1506. Dante col sito e forma dell'Inferno. In-8° senza anno, ma circa quel tempo. In fine si legge:

P. ALEX. PAG. BENACENSES F BENA, V.V. Haym. Volpi. **1507.** Dante Alighieri Fiorentino Historiado. In fine si legge:

Fine del comento di Christoforo Landino ec. emendato da Piero da Figino ec. Venetia per Bartholomeo de Zanue da Portese. Del M. D. VII. A di XVII. de Zugno. In-fol., con figure incise in legno ad ogni canto.

Di questa Edizione non comune abbiamo veduto un solo cattivo esemplare nella Biblioteca Casanatense. En. Rom.

1512. OPERE DEL DIVINO PORTA DANTE comentate da Cristoforo Landino, in Venezia in-4º ez Biblioth. Hobendorfiana. Volvi, con suoi Comenti recorrecti et con ogne diligentia novamente in littera cursiva impresse. Sul frontespizio a lato di una figura incisa in legno: In Bibliotheca S. Bernardini.

Al fine del Paradiso si legge :

Fine del comento di Christ. Landino ec. impresso in Venetia per Miser Bernardino Stagnino da Trino de monferra del M. CCCCC. XII. A di XXVIII. Novembrio.

Segue il Credo, il Pater noster, e l' Ave Maria. In-4º fig.

Quest' elizione, con l'emendazione di Piero da Figino, e Jatta sa quella del 1491, per il Bendj, e Mattoo da Parma, fi, poi ripetuta dallo stesso Stagnino nel 1820, come dal Volpi, e Crevenna viene esattamente descritta a quell'epoca : essi però non avevan veduto questa prima, che noi abbiamo osservato nella Biblioteca del Collegio Romano. Il Volpi cita semplicamente un'edizione di quest' anno come tratta dalla Biblioteca Hobendorfiana; e Crevenna, negandone l'esistenza, la confonde con l'altra del 1520., da lui posseduta. Il Brunet riporta questa nostra come rara; e noi la direno anche degante, per essere ornata di molte figure, freigi, e majuscoli eniese in legno. En. Rox. Brunet nella 3. edizione, nota che il Credo, il Pater, el'Ace Maria tradotti da Dante in versi sono in due fogli separuti. En Pan.

1515. LA TRADECION DEL DANTE de lengua toscana en verso Castellano por el Reverendo Don Pero Fernandos de Villegas Arcediano de Burgos; y por el comentado allende de los otros glosadores ec. Imprimiose... en la ciudad de Burgos por Federique Aleman de Basilea acaboso Lunes à dos dias de Abril de anno de nuestra redempcion de mill y quinientos y quinze annos. In-fol. Vol.y.

**1515.** Dante Col Sito, et forma dell'Inferno Tratta Dalla Istessa Descrittione Del Pocta. *In fine del Paradiso si legge:* 

Impresso in Vinegia nelle Case d'Aldo, et d'Andrea di Asola suo suocero nell'anno M. D. XV. Del Mese di Agosto. In 8°.

Seque il Registro, ed il verso di questo ultimo foglio con le tre pagine seguenti contengono due Tavole incise in legno, dell' Inferno, e del Purgatorio; sengono finalmente due fogli bianchi, nella cui ultima pagina vi è l'Ancora. In principio del volume vi sono due fogli non numerati, contennti il titolo e la delica, e poi un altro foglio bianco coll' Ancora Aldina, ed il solo titolo: DANE. Il testo della divina Commedia va dal foglio 2. a 24.4 – VOLPI-E. Ros.

1515. Contraffazione dell'edizione suddetta col titolo:

LE TERZE RIME DI DANTE CON SITO ET FORMA DELLO IN-FERNO NOVAMENTE IN RESTAMPITO, IN-8°.

Carattere corsivo, senza numeri, e senza data, ma probade Gregoria e Frontivio. Contine la stessa prefazione e le medesime figure incise in legno un poco più piccole. Volvi. Ed. Rom.

1515. Altra contraffazione col titolo:

DANTE COL SITO ET FORMA DELL'INFERNO. In-8°.

Carattere parimente corsivo, ma più grandetto dell'Aldino, senzu numeri e senza data di Stumpatore, affatto incognito anche al Renouard, che la stima però di Venezia. Manca in principio della prefazione : le figure in legno vi sono copiate. ED. ROM.

1516. La Divina Comedia col commento di Christ. Landino revisto da Pietro da Figino. Venetia, per Bern. Stagnino de Monferra. 1516. In-4° con figure in legno. Ed. Rom.

Edizione diversa dalla sequente.

1520. OPERE DEL DIVINO POETA DANTE con suoi Comenti recorecti, et con ogne diligentia novamente in littera eursiva impresse. In Bibliotheca Saneti Bernardini. In-4° con figure in legno.

Edizione fatta su quella di Bernardino Benulj; e Matteo de Purma nel 1911. In fine però diopo quelle parole E da ha posto molte cose in diversi luoghi che ha trovato mancare, si seguita a leggere: Si in lo texto, come nella Giosa, etiam noviter per altri eccellenti Vomini impressa. In Venezia per Messer Bernardino Stagnino da Trino de Montierra del MCCCCC. XX. A di XXVIII. Marzo. Volpi.

1521. DANTE col sito et forma dell'inferno. In-32°.

In principio vi è una dedica latina del Peganini al Cardinal Guido de Medici, ed in fine vi sono tre tavole incise. La prima ruppresentante la pianta dell'Inferno: la seconda un arbore genealogio dei delliti puniti nell'Inferno; la terza un altro arbore dei delliti puniti nel Purspotro, hiporitamo quest' olizione su l'assertiva di M. Artaud che nella bella traduzione fruncese di Dante dice esservene un esemplare nella biblioteta vonel di Parigi. Dalla dedica rilevusi che poco prima il Paganino avea dedicato a Leon X. il Petarva de renuedio, etc. che cru uscio nel 1815. IIII. Idus novemb. Onde questo Dante sarà del 1816. per lo meno. En Rosa, P.A.»

1529. COMEDIA DI DANTHE ALIGHIERI poeta divino: coll' espositione di Christophoro landino nuovamente impressa: e con somma diligentia revista et emendata, et di nuouissime postille adornata. M. D. XXIX. In fine si legge:

FINE DEL COMENTO DI CHRISTOPHORO LANDINO FIORENTINO sopra la Comedia di Danthe Alighieri Fiorentino, Poeta excellentissimo: nuouamente con grande diligentia reuisto, et emendato : et d'infiniti errori purgato. Stampato in VENETA per Jacon del Burgofranco, Pauese. Ad istantia del nobile messere Lucantonio giunta, fiorentino. Nellanno del nostro Signor M. D. XXIX. A di XXIII. di Gennaro. In-fol. Fiq.

Dietro il frontespizio vi è un ritratto di Dante della grandezza della pagina; ciascun canto è ornato di piccole figure, ed al principio delle tre cantiche ve ne sono di maggior grandezza, tutte incise in leano.

Ouesta edizione, difficile a trocarsi, viene riportata diversamente dati priucipali Bibliografi; noi abbiamo voluto esattamente descriverla sopra un esemplare ch' esiste nella Casanatense, perchè appunto il Catalogo stampato di questa Biblioteca la presenta in maniera da indurre in errore. En. Row.

1536. COMMEDIA DEL DIVINO POETA DANTE con la sposizione di Crist. Landino. Venezia ad istanza di Giov. Giolito da Trino. In-4° Volpi.

In fine dopo l' Ave Maria : In Vinegia per M. Bernardino Stagnino MDXXXVI.

Nel Catalogo della Libreria Capponi si riporta un esemplare di quest' edizione in carta turchina. En. Rom.

1544. LA COMEDIA DI DANTE ALIGHIERI CON LA NOVA Espositione Di Alessandro Vellutello. In fine si legge:

Impressa in Vinegia per Francesco Marcolini ad istantia di Alessandro Vellutello del Mese di Gugno lanno MDXLIIII. In-4° con figure incise in legno.

Edizione elegante, tutta in carattere corsivo, dedicata dal Vellutello a Papa Paolo III. Volv1.

1545. Lo NFERNO E'L PURGATORIO E'L PARADISO del Divino poeta Dante Alighieri. In Venetia al segno della speranza. In-16°.

Sotto il titolo vi è una incisione in legno, rappresentante una donna circondata da diversi oggetti la quale riguarda fissa il sole, con l'epigrafe intorno:

Miser ehi speme in cosa mortal pone.

Questa rara edizione che noi abbiamo avuto per le mani, e che abbiamo ceduto al Signor Marchese Giovanni Lepri per arricchire la sua preziosa raccolta di opere in piccola forma e di trattatelli speciosi, vedesi eseguita con la massima economia, senza alcuna prefazione, e senza divisione marcata delle cantiche, e de' Canti, col solo accenno a capo-pagina i IVER. C.S.v. cc. Sembra (anche a sentimento del Polpi) che fasse questa ripetata dallo tessos Tipografo nel 1550. e al 1531 e chi so che non sia la stessa che si trove col titolo latino nella Biblioteca di Corrado Gesnero, come noi lo riportiamo qui appresso? Ed. Rom.

1545. Dantis Carmina de Inferno, Purgatorio, Paradiso, Italice conscripta, excusa sunt in Italia, anno Domini 1545. in-16° Volpi.

Il Volpi si maraviglia che nella Biblioteca di Gessero si citi soltanto questa meschina ed incerta edizione di un' Opera così famigerata. A noi però sembra anche più strano, che David Clement nella sua Bibliothèque curieuse, pubblicata dopo la mesté del Secolo XVIII. non abbia fatto menzione alcuna della Divina Commedia nè del suo immortale Autore. Tale ignoranza fa torto alle nazioni che vantano ingegno, e cultura. Eo. Rox.

1547. It Dante con argomenti, e dichiarazioni di molti luoghi, novamente revisto, e stampato. In Lione per Giovanni di Tournes M. D. XXXXVII. in-16°.

Alcuni la riportano in-12º e nel Catalogo di Mac Carthy Reagh, Nº 3041. è notato in-8°.

Il Volpi rileva a proposito, che il Tourese, essendo Francese, non avereti che in italiano a' nomi propri di maschi non si prepone l'articolo; e perciò il Dante è mal detto. L'edizione è progecole per la bellezza, e perchè in picciola forma racchiude gli argumenti ad ogni canto, e qualche brece spiegazione nel marqine. Volvi. En. Ron.

1550. LA COMMEDIA DI DANTE. Venezia. In-12°.

Così citata nella Biblioteca Heinsiana.

Il Volpi opina che sia la stessa di quella del 1552, di Venezia al segno della speranza, Volvi.

1551. Dante con nuove ed utilissime isposizioni, aggiuntori di più una tavola di tutti i vocaboli più degni d'osservazione che ai luoghi loro sono dichiarati. In Lione appresso Guglielmo Rovillio. In-16°, con figure incise in legno a fronte delle tre cantiche.

Dopo la dedica ed una lettera del Rovillio ai lettori, vi è una medaglia con l'essigne di Dante, ed un'ottava di Gio. Jac. Mosson; segue un ristretto della vita, e costumi del Poeta. Volel.

1552. Ristampa della precedente edizione in-16° per il sudetto Rovillio, qualora non sia la stessa identifica, con cambiamento di data. Volpl.

1552. Lo 'nferno, e 'l Purgatorio, e 'l Paradiso di Dante Alighieri. In Venezia al segno della speranza. In-167 Volpi.

Ristampa di quella del 1545, e forse la stessa di quella del 1550., citata dalla Biblioteca Heinsiana, come si è detto di sopra. Vol. 11.

1554. Dante con nuove ed utilissime annotazioni ec. In Venezia per Gio: Antonio Morando. In-8° con figure in legno. Volpi.

Edizione in tutto corrispondente a quella di Rovillio 1551., se non che di forma più grande. En. Ron.

1554. DANTE col Vellutello, Ven. Marcolino.

Così citasi un' edizione nel Catalogo della Libreria Pesaro di Venezia, che sarà forse quella del 1544 surriferita. Ed. Pad.

1555. LA DIVINA COMMEDIA DI BANTE, di nuovo alla sua vera lettione ridotta con l'ajuto di molti antichissimi esemplari ec. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, et fratelli M. D. L.V., benchè in fine si legga M. D. L.IV., In-12°.

Il Dolce nella dedica di quest'edizione dice; Che il Testo è stato emendolo diligentissimamente sopra un esemplare trascritto dal proprio scritto di mano del figliuolo di Dante, avuto dal dottissimo giovane M. Battista Amalteo. Volpi. Ed. Rom.

Questa è un' Edizione molto elegante per li caratteri, ed altri ornamenti, ma altrettanto scorretta, leggendosi per grazia d'esempio, nelle allegorie, e negli argomenti, da noi solamente esaminati, Romani per morte ee. Votari.

Monsignor Fontanini cita quest' Edizione affermando:

Essersi il Dolce valuto d'un esemplare scritto della propria mano di Pietro Figlio di Dante (Biblioteca Italiana Vol. 1. paq, 299. Venezia 1758.) Apostolo Zeno gli appose d' avere falsificato le parole del Dolce : d'avere chiamato esemplare originale una copia trascritta chi sa quando, o da chi; e d'avere tentato di dar colore alla falsità asseverando che quel figlipolo di Dante accennato generalmente dal Dolce. fosse per l'appunto Pietro Alighieri (annot, loco cit.) Come uno scrittore che compilava di lungo, e pieno proposito un catalogo di libri sotto il nome magnifico di Biblioteca dell' Eloquenza Italiana, cadesse in si fatti errori da cieco, e non temesse le opposizioni d'uomini da più di lui ch' ei pur provocava, è un degli enigmi facili a lasciarsi snodare da chiunque tanto quanto conosce quel misero individno, e que' tempi, e l' Italia. Vaneggiava a parer di sapere cose ignote agli ignoranti ed a' dotti: e sl fatta passioncella acciecavalo. Acciecavalo anche la passioncella municipale; essendo egli del Friuli, ch' era, ed è onorato dalla fama, e dal genio degli Amaltei, voleva che inoltre que' suoi antichi concittadini e la sua terra possedessero il privilegio in perpetuo di produrre manoscritti miracolosi. Ma più ch'altro acciecavalo l' abborrimento suo contro a tutti i suoi celebri contemporanei, e accusavali d'invidiarlo, mentre che ad essi per avventura bastava di disprezzarlo fra cuore, li Volpi non esaltando a cielo l'edizione corretta sopra l'escinplare Frinlano « scritto di propria mano di Pietro Alighieri » e avendo riferito le parole del Dolce senza negarle, o esagerarle, nè crederle, diede nuovo appiglio alla rabbia del Fontanini, che gli aveva imputato calvinismo, e luteranismo, perchè aveva ristampati i sonetti del Petrarca contro la corte di Roma. (Bibliot. Vol. II. p. 5. 14. Ivi, Zeno, annot, Volpi, Petr. Rime, nota a pag. 434.) Aveva anche dato il titolo di Divina alla Commedia : onde al prelato persecutore pedante sotto zelo di religione non parve vero di disacerbarsi, e rinnovare le accuse, sermoneggiando contro chiunque aveva imitato l'eresia del Dolce, che « per la prima volta profanò la divinità assegnandola ad un poema.

(Bib. Ital. Vol. I. pag. 300.) - Or il Volpi professava di ristampare puntualmente l'Edizione della Crusca; e il povero Dolce non che essere stato il primo a profanare la divinità, era giustificato dall'esempio d'un altro Editore anteriore di quarant' anni (V. di frontispicio della Ed. an. 1816.)

A non uscire dalla critica per entrare in sagrestia, importava di dire, doversi stampare Communa schietta, e starsi al titolo scritto dall' autore (Lett. a Cane della Scala). La vanità pedantesca, e il fanatismo del Fontanini vanno derisì, e smentiti a tutto potere, poscia che l' Italia è tuttavia genitrico, e nudrice di Scrittori si fatti ne il discernimento acutissimo, ne la dottrina, e le lunghe vigilie; ne la fama meritata d'Apostolo Zeno hanno valuto a far ch' altri si verogoni oggimai di citare gli oracoli di quell' ignorante fastoso, ed ipocrita. Fosc.

Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere qui in Roma un assai pregevole esemplare di questa stessa edizione in carta turchina presso l'eruditissimo Signor Avvocato Alberghini. Ev. Rom.

1564. DANTE CON L'ESPOSITIONE DI CHRISTOPORO LANDINO, ET DI ALESSANDRO VELLUTELLO CC. riformato, riveduto, et ridotto alla sua vera lettura PER FRANCISCO SANSOVINO FIORENTINO. In Venetia, appresso Giouambattista, Marchiò Sessa, et fratelli 1884.

In fine: IN VENETIA, Appresso Domenico Nicolino, Per Giovambattista, Marchiò Sessa, et fratelli M. D. LXIIII. In-fol. Volpt.

Edizione di qualche pregio, dedicata dal Sansovino al S. P. Pio IV., arricchita di molte figure incise in legno, e particolarmente del ritratto di Dante, con gran naso, sul frontespizio. En. Rom.

1568. DANTE CON L'ESPOSITIONE DI M. BERNARDINO DA-NIELLO DA LUCCA SOPTA la SUA Comedia dell'Inferno, del Purgatorio, et del Paradiso; muomanente stampato, et posto in luce. In Venetia, appresso Pietro da Fino, M. D. LXVIII. in-4°.

Si pretende che il vero autore di tale esposizione sia il celebre

Trifone Gabriello. L'edizione sarebbe elegante, col testo in corsivo, ed il comento in carattere tondo; ma è notabile la negligenza dello stampatore di aver tralasciato quattro terzine nel canto F.I. del Puryatorio, a carte 273, mentre vi si legge il comento auche di questi dottici versi. Voss., En. Rox.

1568. Dante coll' Espositione del Vellutello. Venetia (catalogo Pinelli) Eb. Pab.

1569. La Divina Comema di Dante. Di nuovo Alla sua vera lettione ridotta con lo aiuto di multi antichissimi esemplari. Con Argomenti, et Allegorie per ciaseun canto, et Apostille nel margine, Er Indice Copiosissimo di Vocaboli più importanti, usati dal Poeta, con la sposition loro. In Vinegia Appeasso Dournico Faran MDLINI. In-12.

Edizione eseguita sopra quella di Giolito, 1555. Volpi. Ed. Rom.

1571. Dante ec. In Lione appresso Gugl. Rovillio. In-16°. Ristampa dell' edizione fatta dallo stesso Rovillio l'anno 1551. Volvi.

1572. Dante ec. In Venetia per Domenico Farri. In-12°.

Ristampa dell' edizione di Lione, fatta da Gio: de Tournes
l' anno 1547. In-16°. Volpi.

1572. Disconso di Vincenzo Buonanni sopra la prima Cantica del divinissimo Teologo Danto d'Alighieri del Bello nobilissimo Fiorentino intitolata Commedia. In Fiorenza nella Stamperia di Bartolomeo Sermartelli. M. D. LXXII. In-4º.

Questo Discorso si pone fra l'edizioni di Dante perchè contiene tutta intera la prima cantica dell' Inferno. Il testo è stampato in carattere tondo, ed il Discorso in corsivo. Vollel. ED. Rom.

1575. DANTE ec. In Venetia per Domenico Farri in-12°.

OLPI.

Altra ristampa conforme a quella del 1572. Ed. Rom.

1575. Dante ec. In Lione appresso Gugl. Rovillio. In-16°.

Nuova ristampa delle edizioni Rovilliane 1551. e 1571. Ed.

1578. La Divina Commedia di Dante con la dichiarazione bante. 4. de' vocaboli più importanti usati dal poeta, di M. Lodovico Bolce, lu Venezia. In-8°, Volpi.

Riportiamo quest' edizione, senz' averla mai veduta, sull' autorità di Haym, e di Volpi. En. Ron.

1578. Dante con l'espositione di Christoforo Landino, et d'Alessandro Vellutello, riformato ec. da Fr. Sansovino. Venetia. Appresso Gio: Batt. Marchiò Sessa, et fratelli. In-fol.

Ristampa conforme a quella del 1564, per il Nicolino, se non che in fine si legge: In Venetta appresso gli Heredi di Francesco Rampazzetto. Ad istantia di Giovambattista Marchiò Sessa, et fratelli. En. Ron.

## ETÀ TERZA

### VOLGATA DELL' ACCADEMIA

### DELLA CRUSCA

DALL' ANNO 1595 AL 1791.

1595. La Divina Commedia di Dante Alighieri, Nobile Fiorentino ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca. Con privilegio. In Firenze per Domenico Manzani. In-8°.

Immense furono le cure dei Signori Accodemici per retificare il testo di questo celebratissimo poema; ed a la luopo per opera principalmente dell' Inferigno (Bastiano de' Rossi) Sogretano dell' Accademia, furono consultati circa Cento Codici MSS. di grande riputatione. L' esecucione della Sumpa fi affidata al Manzani, il quale non corrispose alla laboriosa diligenza degl'ilustri collaboratori, e l'edizione riusci non motto elegante, e ricotana d'errori. La riputazione però che ha sempre goduto per esere il primo monumento di così penoso lavoro, c'impegna a darre un più iniustro rosquodisti.

In principio vi sono 8. carte l'ultima delle quali è bianca, e i vi liggono la dedica di Bastiano de' Rossi al Sig. Luca Torrigiani, una lettera del medesimo ai Lettori auto nome dell'Inferigno, e l'Opinione intorno al tempo del viaggio di Dante : segue una tautola in rame col profilo dell' Inferno. Comincia quindi il poema con iniziali incise in legno al principio d'opini canto e con registro seguito da A sino a N-, oce termina il volume. La penultina certa ha il frullone, stemono dell'Acculenia, e l'ultima è bianca. Nel Registro in fine si avverte che ule foglio G vanno togliate due curet, e quali pri incuria farono male impresse, e duplicate. La erruta finalmente, che pur esiste nel detto ultimo Foglio N°, in alcuni esemplari è di due pagine, ed in altri di sei come rileva il diligentissimo Sig. Poggiali nella suu Serie de' testi il tingua, Livorno 1813, tom. 1. pag. 14. e come abbiamo trovato nel bello esemplare ch' esiste in questa biblioteca Angelica. Vo.19. ED. Row.

1596. Dante con l'Espositioni di Christoporo Landino et d'Alessandro Vellutello, riformato ec. In Veretia, Appresso Gio. Battista, et Gio. Bernardo Sessa, fratelli 1396. Ed. Pad.

In fine: In Venetia, MDXCVI, Appresso Domenico Nicolini. Ad istanza di Gio. et Gio. Bernardo Sessa, fratelli. In-fol. Edizione simile a quella del 1564., e 1578.

Resta qualche fama a quest' edizione per esser quella che nell' indice espurgatorio di Spagna impresso Matriti 1614. in-fol., fu espressamente censurata estendendovi tal censura a tutte le altre edizioni con tali comenti, e riportandovi i passi che debbono correggersi tanto del Landino che del Vellutello. È osservabile inoltre che nell' Indice suddetto si ordina, che da tutte le edizioni di Dante, con esposizioni, e senza, debbonsi levare i sequenti pezzi del testo : luf. can. XI. i versi 8. e 9., luf. ean, XIX, dal verso 106, al 118, Parad, can, IX, dal verso 136. fino al fine del canto. nelle posteriori edizioni però, e particolarmente nell' Index novissimus librorum expurgandorum, stampato Matriti 1747, in 2 vol. in-fol., non si fu più parola della censura di tai comenti, e tanto meno si ordina la mutilazione del testo. Aggiungeremo finalmente che queste tre edizioni, 1564, 1578, 1596, in Francia sono chiamate volgarmente edizioni del Gatto, per lo Stemma dei Sessa Stampatori posto in fine; ed in Italia edizioni del Gran Naso, allusivamente al ritratto di Dante posto sul Frontespizio. En. Rom.

1596-97. La Comédie de Dante de l'Enfer, du Purgatoire, et du Paradis; 1597 mise en rime françoise, et commentée

par Balthazard Grangier, Paris chez Jean Gesselin. Vol. 8. In-12. Vol. 1.

1613. La Visione Poema di Dante. In Vicenza ad istantia di Francesco Leni librajo in Padova. In-16°, Volpi.

1629. LA VISIONE POCHIA di Dante. In Padova per Donato Pasquardi, e Compagno. In-16°. Volpi.

Questo titolo di Visione, che dal Volpi viene rimarcato per un capriccio, ci sembra forse più conveniente di quello di Commedia. En. Rom.

1649. La Divisa Commena di Dante con gli argomenti, ci allegoric per ogni canto, e due indici, uno di tutti i vocaboli più importanti usati dal Poeta, con la esposizione loro, c l'attro delle cose più notabili. In Venezia appresso Nicolò Missernii. In-34º piccolo carutere corsivo.

Queste tre sole edizioni di Dante troviumo del Secolo XVII; segno evidente del pochissimo uso che in quei tempi se ne fece in Italia. En. Rom.

1664. Col Landino, Ven. Vol. 2. (catalogo Missaglia di Venezia) Ed. PAD.

1696. Compendio della Divina Commedia con figure. Venetia Appresso Girolamo Albrizzi. In-4°. È in prosa, senza divisione di Canti; le dette figure in legno sono prese dall'edizione del Marcolini, dell'anno 1544. Eo. PAD.

1702. Verona Vol. 3. in-8° (catalogo Foà di Reggio. ED. PAD.).

1707. Le similitudini della Divina Commedia trasportato verso per verso in lingua latina col testo italiano a fronto da Carlo d'Aquino. Roma. In-8° (catalogo Borel, e Pichard. Napoli 1816. Ed. PAD.).

1716. La Divina Comerdia di Davie Alemera, Nobile Fiorentino, ridotta a miglior lezione dagli Academici della Crusea; seconda impressione accresciuta degli argomenti, allegorie, e spiega de Vocaboli oscuri per opera di Cellenio Lacchori (Lorenzo Giccarelli). In Napoli nella Stamperia di Franc. Valino. In-12 gr.

Questa edizione, che in ordine al testo si stima più corretta di quella del Manzani, manca della tavola in rame, intitolata: Profilo, Pianta, e Misure dell'Inferno secondo la descrizione del Manetti; della dedicatoria, e della lettera a' Lettori di Bastiano de' Rossi, e della Tavola che porta il titolo: Nomi de' Testi per via di numeri, dove si cavano le varie lezioni, e le differenze. Vorr. E.R. Row.

1727. LA DIVINA COMMENIA DI DANTE ALIGHIRRAI, già ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca; ed ora accresciuta di un doppio Rimario, e di tre Indici copicsissini. Per Opera Der Siction Gio. Antonio Volpi. In Padova Presso Giuseppe Comino. Volumi 3. in-8° col ritratto di Dante. Volpi.

Ottima, e pregevolissima edizione, che gli Accademici della Crusca giudicano a ragione molto più di quella del Manzani emendata, e corretta.

Se i Signori Accademici, ed il Polpi, dotato di somma doltrina e di una intancobia diligenza, avessero dubinto per un momento dell'infallibilità della lezione del 1898,, arrebbero con più lode continuato a consultare altri preziosi Codici che esistono fuori di Toscana, e non arrebbero tresandata elcune rare edizioni del Secolo XI-, nelle quali si sono pur troppo da altri rilevate lezioni molo plausibili. Ma quasi quel testo fosse coniato sull'autografo stesso del divino Poeta, G. A. Polpi altro non fece che emendarea gli errori di Sampao accorsi per negligenza del Manzani, e variarne in qualche luogo l'interpunzione con scrupolosa riserva. Le preziose giunte però, con le quali egli arrichi questa nuova edizione (come qui appresso è notalo), e la singolar cura usata nella correzione di tutta l'Opera, la rendono interesantissima per tutti i capi.

Il tono primo, oltre il testo della divina Commedia, e tut' altro di esisten ant'e alticone del 15985, continen un' gistala dedicatoria, ed una prefazione del Volpi ai Lettori; le vite di Dante, e di Petrara, scritte da Limardo Arctino, el il Castalogo ragionato delle principali edizioni del poema. Il tono secondo abbraccia dua Rimarj: il primo è de 'eresi interi sotto le sue rime : per ordine alfabetico disposto, il quale fiz glà pubblicado in Napoli da Carlo Noci nel 16022, ma qui di molto migliorato, e corretto ji lescondo delle sole desinenze collo sesso ordine distribuite; il terzo tomo finalmente, ilopo gli argomenti, e le allegorie di ciascun Canto, presenta tre indici copiosissimi, che spiegano le parole e i modi di dire più difficili, e le cose storiche e favolose onde servir possono di opportuno comento.

Ve ne sono esemplari in carta grande, e più soda, che sono in gran pregio. Ep. Rom.

1728. Della COMEDIA di DANTE ALIGHIERI Trasportata in verso latino Eroico da Carlo D'Aquino, coll' Aggiunta del Testo Italiano, e di brevi Annotazioni. In Napoli, per Felice Mosca. Volumi 3. in-8°.

Traduzione unica latina, riputata felele, ed elegante. Il D'Aquino però lascio di una lecure en suo alcoro, a fronte di alcusi passi che non si convenirca, com' ogli stasso dice nella prefazione, di propagare a ben costumato, e religioso scrittore. L'edizione verumente fis esquita in Roma per Rocco Beraubi; ma non essendosi fino allora permesso di stanquare in Roma la detta Commedici, il P. d'Aquino ottenne di pubblicarla con la falsa data di Vapoli, come anche risulta dal condizionol permesso del Roserto del Sagro Palazzo, che trovasi alla pogina 15. Fed. d'Afflitto, Scrittori Napoletani, tom. 1. pag. 403. Eb. Rom.

1732. Daxte con una breve, e sufficiente dichiarazione del senso letterale, diversa in più luogli da quella degli antichi Commeutatori. Dedicato alla Santità di N. S. Clenente XII. In Lucca per Sebastiano Bomenico Cappuri a spese della Società. Polumi 3. in-8°.

L'autore di questa dichiarazione è il P. Pompo Venturi Genita. Fu questa riprodotta anonima nel 1739. in Venezia dal Pasquali, poi in Verona nel 1749. con varie giunte; e quindi col titolo di Comento ricomparre in seguito più volte col nome dell'Autore come vedramo in appresso. Thetl' edizioni col detto comento seguono sempre il famoso testo degli Accademici; e forse è perciò che in Toscana si è spesso ristampato, e vi gode ancora molta riputazione. En. Rox.

In due diversi Cataloghi dello Scapin trovasi segnata una edizione di Lucca di quest' anno, in-8° con la Bichiarazione di Gio. Battista Placidi, e sarà forse la stessa suddetta con la breve mutazione indicata. En. Pan. 1739. La Comenna di Darta Alighieri tratta da quella che pubblicarono gli Accademici della Crusca l'anno 1896. con una dichiarazione del senso letterale. Venezia per Gio: Battista Pasquali. Vol. 3. in-8°, e con tutte le opere 5. Voluni

La dichiarazione è la stessa del P. Venturi, già pubblicata nel 1732. È da notarsi che il Pasquali avendo aggiunto il resto delle Opere di Dante in altri due volumi, ha posto in principio di ciaseun tomo un altro frontespizio col titolo: Opere di Dante Alighieri. Venezia 1741. Per lo che la stessa edizione trovasi talvolta ciata del 1730,, e tatolot del 1741.

DANTE con una breve, e sufficiente dichiarazione del senso letterale ec. Vecona per Giuseppe Berno. Vol. 3. in-8°.

Ristampa dell' edizione del 1732. con varie giunte del Venturi alla sua dichiarazione. En. Rom. 1751. Dante ec. Venezia, Pasquali. Vol. 3. in-8°, e con

tutte le opere 8. Volumi.

Ristampa del Pasquali conforme a quella da esso fatta nel 1739., ma in carattere, e carta peggiore. En. Rox.

17.52. La Divina Comedia di Dante con gli argomenti, Allegorie, e Dichiarazioni di Lodovico Dolce, Aggiuntovi la vita del Poeta, il Rimario, e due Indici utilissimi. Bergamo. In-12°.

Edizione eseguita per opera del ch. Ab. Pier Antonio Serassi, il quale con molta accuratezza, eleganza, ed economia riprodusse nella sua patria anche il Petrarca, il Tasso, l'Alamanni ec. Eb. Ross.

1757-58. La DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri con varie annotazioni, e copiosi rami adornata, e con l'aggiunta di tutte le altre opere. In Venezía presso Antonio Zatta. Vol. 5. In-4- grande.

Al fine di ogni canto della detta Commedia vi sono le annotazioni del Venturi, e del Volpi; e molte altre giunte, e copiose nemorie, risquardanti la vita del Poeta, rendono propevole quest'edizione, eseguita con magnificenza, ma di poco gusto. Eo. Row.

1766. LA DIVINA COMMEDIA ec. Edizione corretta, illu-

strata, ed accresciuta. In Venezia presso Antonio Zatta. Vol. 5. in-8° grande.

Questa è una ristampa economica dell'edizione precedente, che contiene eguadmente tutte le opere di Dante; havvi però del divario circa la qualità e numero delle illustrazioni, e memorie in quella compress, nè v' è l'ornamento di tante incisioni in rame. En. Ro.

1767-69. L'INFERNO, IL PURGATORIO, ED IL PARADISO DI DANTE. 1769. Traduzione in lingua tedesca di Bachenschwanz. Leipzig. Vol. 3. in-8° grande. Ed. Rom.

1768. La Divina Commedia. Parigi, Prault. Vol. in-12° piccolo. Ep. Rom.

1712-76. La Сомивлы ві Валте Ацієніка I ratta da quella che pubblicarono gli Accademici della Crusca l'anno 1590. (dovera dirsi 1595.) col comento del P. Pompeo Venturi della Compagnia di Gesù. Firenze, Castianelli, e Compagni. Уої. 6. Іл-8°. Ев. Roc.

1772. La Divina Commedia tratta da quella che pubblicarono gli Accademici della Crusca l'anno 1895, col commento del P. Venturi. Venezia, Zatta. Vol. 5. in-8°. (Catalogo Zatta, 1791.) En. P.An.

1772. Venezia, per il Pasquali. Vol. 3. in-8° (catalogo Scapia, 1783.) En. Pan.

1774. La Divina Commedia cc. con gli Argomenti, Allegorie, e dichiarazioni di Lod. Dolce ec. In Venezia appresso Sim. Occhi. In-12.

Edizione conforme a quella di Bergamo, 1752., curata dal Serassi. Ed. Rom.

1774. La Divina Commedia, con la Vita scritta da Leonardo Aretino. Firenze, Vol. 6. in-8°. (Catalogo Zutta 1791.)

Noi crediamo che questa edizione sia la stessa del 1771., e che la differenza dell' anno non sia nata che per errore di scrittura, o di stampa. Ed. PAD.

1776. L'ENFER DE DANTE. Traduction françoise par Moutonnet de Clairfons. A Florence, et sc trouve à Paris chez Le Clere, et Leboucher. In-12.

Sembra che in Francia stessa sia stata ricevuta con poco

plauso questa truduzione, mentre non si è mostrato desiderio di vederla continuata, Ep. Ron.

1778. Londra (Livorno) per Gio. Tommaso Masi, con fig. 12°. t. 2. (Catalogo di Giuseppe Scapin, Milano 1820.)
Ed. Pad.

1784. La Divina Commedia; Del Inferno di Dante Alighieri. Nuremberg Schneider, 1784. in-8\*.

Così vien citata nel secondo Supplemento alla Serie dell'edizioni di Dante, pubblicata dal Cav. Artaud nella sua bella traduzione francese, come vedremo sotto l'anno 1811. Eb. Rom.

1784. Dante Alighieri Venezia per Antonio Zatta. Vol. 3. in-8° piccolo.

Appartiene quest' edizione alla Baccolta de' Poeti Classici Italiani, intitolata Parnaso Italiano, compilato con buou criterio da Audrea Rubbi. In fine di ogni cantica viè l'indice de' vocaboli oscuri, composto già dal Volpi per la sua celebrata edizione del 1727. En Rou.

1785. L'Engra, Poème du Dante, traduction nouvelle (par Rivarol), Paris, chez Didot le jeune. In-8°.

Questa traduzione, quantunque non si giudichi molto esatta, que ancora qualche riputazione. Brunet. Ep. Rom.

1787. INFERNO, PURGATORIO, PARADISO: Poema di Dante. Parigi nella Stamperia di C. A. J. Jacob primogenito, nella Strada di Borgogna: si vende alla continuazione della Raccolta di Cazin. Vol. 3. in 8°. Ed. Row.

# ETÀ QUARTA

#### NIDOBEATINA DEL LOMBARDI

BALL ANNO 1791.

1791. La Divina Commedia di Dante Alighieri nuovamente corretta, spiegata, e difesa da F. B. L. M. C. Roma presso Antonio Fulgoni. Vol. 3, in-4°.

L'autore di quest' anreo lavoro è il P. Fr. Baldassarre Lombardi, Minor Conventuale, cui piacque annunziarsi con le iniziali surriferite. Esso dedicò gran parte di sua lunga vita all' esecuzione di tanto lodevole impresa di correggere, spiegare, e difendere quest' epico divino poema. Col confronto di molti preziosi codici, non consultati dai Signori Accademici, e con l'esame critico, e ragionato di altre lezioni, che già correvano ne' testi stampati, e particolarmente nell' edizione del 1478., fatta in Milano da Martin Paolo Nidobeato, si fece strada a rettificare in più luoghi la lezione dei sullodati Accademici, e con tanta gloria vi riusci, che fuori di una quasi superstiziosa venerazione, che ormai resta soltanto in Toscana, la lezione del Lombardi viene universalmente a quella preferita; e considerata per l'ottima. Riguardo alla spiegazione, egli si valse dell'opera dei Comentatori che lo precedettero, trascrivendo fedelmente le loro chiose quando le credette chiare, e sufficienti, ed inserendovi la propria allorchè si avvide che gli altri non avevano colto nel segno. Procurò finalmente il Lombardi di difendere il nostro Poeta dall' altrui ingiuriose accuse, e principalmente del Castelvetro, e del Venturi; e vi adoprò tal magistero, che spesse volte sfolgoreggia il bello, ed il sublime, ove appunto si pretendera far comparire incorrenze, e fanciulloggini; oud'è che in seguito de'unoi dotti comenti, la Divina Commedia dopo tre secoli, e più che era stata pubblicata per tutta l'Europa, ottenne per la prima volta di essere stampata anche qui con la data in Roma. Eb. Roma.

A un uomo letterato il quale allora viveva in Roma ho udito dire come il Lombardi, ricopiato ch'ebbe il suo manoscritto, lo fidò a taluno che gliel faecese stampare in Napoli, e gli venne smarrito: ond'ei si rifece a ricomineiarlo di nianta.

Da un' epigrafe alquanto enigmatica scritta quasi per rovescio d'una medaglia di Daute, impressa nel Frontispizio, e non mai ch'io mi sappia ripetuta nelle seguenti edizioni, parrebbo ch'egli avesse avuto in animo di sostenere le dottrine politiche del suo poeta intorno alla potestà temporale della Chiesa Romaso.

> Vate divin, se il mio Splendore al tuo dir diede D'ambo ventura fu che non colpio Me la cruda che fiede L'alta ragion di Carlo: S'astio e intenderai me' ch'io non parlo.

Intendeva egli della Corte Romana? o della setta Gesulica, della quale e di ecret non para amico? E per la roginodi Carò intendeva egli i diritti dell' Impero? o del Regno di Napoli col quale Pio VI. rissavasi appunto a que' giorni per la facecanda di quella loro mula bardata? Comunque si fosse, il tenore del commento non risponde all'epigrafe: e non solo dissimula le Dottrine del Poema contro alla Chiesa; ma talor le disvia dal loro manifesto significato. (V. Discorso sul Testo). Fosc.

1793. Dall'edizione della Crusea col Comento del Venturi. Venezia, Stamperia Pietro q<sup>m</sup> Gio: Gatti. Volumi S. in-8° colle altre opere. (Catalogo Pezzana 1800.) Ed. PAd.

1795. La Divina Commedia di Dante. Parma, Stamperia Reale (Bodoni). Vol. 3. in-4°. Questa magnifica edicinore, della quale furnon tirate varicopie in-fel, ricole, ed allar i 130. esemplari numerati in gran fol., fiv eseguita su le muore lezioni procurate da Monsignot Canonico Gio, Josopo de Marchesi Doinsit di Ferona, passionoto ammirutore di Dante. La sua prevenzione però sal merito di alcune capricciose varianti da esso introdotteri, e la smunia di sostenerle a fronte di quelle del P. Lomborti, proveno sempre più che l'eccessivo amor proprio fa travedere i letterati anche priù insigni. Es. Kox.

1795. Cogli argomenti, allegorie, e Dichiarazioni di M. Lodovico Dolce, e con illustrazioni dell'Abate Serassi. Volumi 3. in-12º (catalogo Pezzana, 1800.) Ed. PAD.

1796. La Divina Comedia. Venezia, presso Pietro qu. Gio: Gatti. In-12°. Edizione scorretta, e spregevole. Ed. Rom.

1796. La Divine Comedie. Paris chez Sallior l'an IV. de la Republique. Vol. 3. in-8°.

Questa traduzione è del Conte Colbert d' Estouteville, ma si giudica poco esatta. Brunet. En. Rom.

1797. Dante Alichieri. La Divina Commedia di G. de Valenti. Berlin, Lange. in-8°.

Serie dell' edizioni di Dante pubblicata dal. cav. Artand : Supplemento Secondo. E.D. Rom.

1798. Venezia, Valle Vol. 3. in-8° (catalogo Pezzana 1800., e Sonzogno 1809.) Ep. Rom.

1799-804. La Divina Commedia ec. Berlino, e Stralsunda. In-8°.

Fa parte della collezione pubblicata da Giuseppe Valenti col titolo: La sublime scuola Italiana. Ved. Ersch. Ep. Pap.

1802. The divina Comedia translated. ee, per Boyd. London R. Cadell. Vol. 3. in-8°.

Così citata nella suddetta serie del Cav. Artaud. Ed. Rom.
1804. La Divina Commedia di Dante Alighieri con illu-

strazioni. Pisa dalla Tipografia della Società Letteraria. Vol. 4.
in-fol.

Bell'edizione, ornata del ritrotto di Dante, e di quello del Cardinale Despuig (cui venne dedicata) incisi dal celebre Morghen. Ne furono tirati alcuni esempluri in carta velina, ed uno iu pergamena.

Dalla stessa tipogrofia furono pubblicati in egual forma il Petrarca, l'Ariosto, il Tasso la Gerusalemme, l'Aminta con le Stanze del Poliziano e la Seochia rapita del Tussoni, che riusuit formano una raccolta dei principali poeti italiani. Vol. 18. in-fol. En Ros.

1804. La Divina Comedia con la versione tedesca. Penning (in Sassonia) Dienemann, e Comp. Folumi 3. in-4°, fig. Secondo Brunet, doveva esservi un quarto volume che non è stato mibblicato: le fautre sono intagliate a contorni da Hum-

mel alla maniera di Flaxmann. En. Rom.

1804. La Divina Commedia di Dante Alighieri illustrata di note. Milano dalla Società Tipografica. Vol. 3. in-8°.

Devesi alle cure del Sig. Luigi Portivelli la presente edizione, che fa parte della gran collezione dei Classici Italiani, pubblicato in Milano in 250. Folumi in-8°. Egli vi seguì la lezione del Lombardi, e dai comenti di lui trasse gran parte dell'erudite note che l'accompagnano; e siccome dopo la pubblicazione del primo tomo obbe notizia della famosa tetera di Eustacio Dicarche (il P. Ab. di Costano) se ne valosa assi opportunanente, aggiungendo sel tomo secondo quanto potera interessare il primo, e così engli altri di seguito. Ex. Rox.

1806. La Divina Commedia di Dante Alignieri nuovamente corretta, e spiegata. Roma presso Vincenzo Poggioli. Vol. 3. In-8°.

Il testo è secondo la lezione del P. Lombardi, e vi sono state inserite alcune varianti del Codice Casinense: Le note sono estratte giudiziosamente dai comenti dello stesso Lombardi. En. Row.

1807. La Divisa Commedia di Davie Alichiment casitamente copiata dall' delizione Romana del P. Lombardi si aggiungono le varie Lezioni, le dichiarazioni necessarie, e la vita dell'Autore, nuovamente compendiate da C. L. Fernon. Jena presso Federico Frommana. Fol. 3. In-122.

Il nierito dell'edizione del Lombardi si fece presto conoscere anche oltremonti. Ed. Rom.

1807. La Divina Commena ec. già ridolta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca, ed ora accuratamente emendata, ed aceresciuta di varie lezioni tratte dan un antichissimo Codice. Livorno presso Tommaso Masi, e Comp. Yol. 4. Jn. 8 gr. col ritratto del Poeta inciso da Morphen.

Il Sig. Cactano Poggiali, uno de più benemeriti amatori dell' Italiana Bibliografia, ne fu l'editore; il teste à quello stesso degli Accademici, che occupa i due primi tomi : le varie lezioni aggiunte appiè di pogiaa, sono tratte da un antico Cadice, da lui passedulo; ma per verità ci sembra che poco di moggior luce vi abbian sparso; e le note comprese ne' tomi 3º e 4º seganos in grava parte il comento del P. Lombardt. L' edizione ad ogni modo è pregevole per la serupolosa correzione.
Eb. Rox.

1807. LA DIVINA COMMEDIA. Chemnitz. In-8°.

È il volume decimo della collezione pubblicata da J. J. Keil col titolo : Biblioteca Italiana, Ved. Ersch. Ep. Pap.

1808. Illustrato da Romualdo Zotti. Londra. Vol. 4.

Il vol. IV. che fu stampato nel 1807, contiene le Rime di Dante illustrate dallo Zotti, ed una Dissertazione di M. Merian sulla Divina Commedia, tradotta da quella che sta negli atti, e Memorie dell' Accademia di Berlino. Ed. P.Ad.

1808-09. Milano, Tipografia Mussi. Vol. 3. In-32° senza note. Ed. Pad.

1809. Milano per Luigi Mussi. Vol. 3. In-fol. Edizione di 72 esemplari. Ep. Pap.

\* Quest'edizione come che rara per il numero searsissimo di esemplari, e di prezzo spropositato l'ebbi, e leggendola:

Aller mi delsi, ed era mi rideglio

che il mio nome fosse pubblicato ne' protegomeni fra i conpratori. Vi sovraintese Giuseppe Bossi Pittore, il quale sapera ogni cosa e delle altre, dall'unica in fuori che l'unom non può fare ogni cosa se non mal facendole tutte. Il bello ed il muvo della lezione emergono da certa ortografia arbitraria di e' hai, e non che hai, o c'avete, c'abbianno, ed altre squisitezze di merito non diverso. Vi prefisse un manoscritto della vita di Dante composta dal Boccacio, se abbreviato o mutilato non giudico, ma tenuto prezioso, perció che quel tanto che manca si crede scemato da esso Boccacio in età però matura per pertiniencho d'avere troppo parlato degli amori di Dante. (Ed. Pad. Vol. V, pref. pog. vt.)

Gran che per altro che Leonardo Aretino serivendo non più che mezzo secolo dopo il Boccacio in Firenze non risapesse novella del rifacimento; altrimenti non pare che egli avrebbe imputato d'essersi troppo sofiermato intorno a quegli innanoranenti (Leonardo vita di Bante, p.El. Conin.). Tuttavia: il manoscritto unico prezioso del Bossi esisteva unico tale quale anche presso il Dionisi. E ciò pure, se a' valentuonini giova il ricredersi, vaglia a farli star su l'avviso innanzi di riportarsi alla testimonianza de'loro codici. Fosc.

1809. Milano Mussi. Vol. 3. In-12°. Ep. Pap.

1809. L'Inferno tradotto in tedesco da K. L. Kannegieser. Amsterdam. In-8°. Ved. Ersch. Ed. Pad.

1810. Venezia, per Simone Occhi, In-12°. Ed. Pad.
1810. La Divina Commedia e tutte le rime di Dante
Alighieri, Brescia per Niccolò Bettoni, Vol. 2, In-32°.

Il testo è quello stesso pubblicato con tanto splendore per metro de lipi Bodoniani, e da noi riportato sotto l'anno 1793. La presente edizione ha il vontaggio di presentare in due piccioli volumi oltre le novità Dionisiane, anche tutte le rime del divino noteta. Da Rosv.

1810. La Divina Commedia di Dante Aliguesi secondo la lezione pubblicata in Roma nel 1791. Roma, Mariano de Romanis, e figli. Vol. 3. da riunirsi in un solo volume in-18° col ritratto di Dante copiuto da quello di Morghen.

Oltre gli argomenti al principio, vi sono al fine di ogni canto delle frugalissime note, che dichiarano le voci meno intene, ed i passi più ocsuri relativi alla storia di guel tempo. L'edizione, in vista della comoditi della forma, e dell'esatta disposizione che vi si scorqe è stata già essantia. En Rou.

1811. La Divina Commedia ec. Edizione formata sopra

quella di Comino 1727. Venezia, Vitarelli. In-16°. Ed. Rom. 1811. La Divina Commena ec. Edizione conforme al Testo Cominiano del 1727., col Commento del P. Venturi. Lucca, Bertini. Fol. 3. in-8°. Ed. Rom.

1811. Le Paradis, L'Enfer et le Purgatoire, Poëmes du Dante traduits de l'Italien, suivis de notes explicatives (par M' le chev. Artaud) Paris 1811.—12.—13. Vol. 3. in-8°.

Questa traduzione in prosa francese ha il merito di essere fielde, è brillante, e de accompanta da giudiziose nota, estrute per la moggior parte dai comenti del Lombardi. L'autore pieno di vivacità e di ottrina, istruito di guanto era avvenuto a Moutomet de Clairfons e a Rivarol, che nelle loro traduzioni si erano fermati all'Inferno, stimò bene d'incominciara il suo volgarizzamento dalla terza Cantica del Paradiso, e così riusci ad uttimarlo assai lodevolmente. L'edizione è nitida, e corretta. Eb. Rox.

1812. Venezia, per Pietro Bernardi. Vol. 4. in-16° Ediz. del Parnaso. En. Pap.

1812. Col Commento del P. Venturi, Firenze, Vol. 3. in-18° (catalogo Stella 1817), Ep. PAD.

1812-13. Breseia. Illustrata da Ferdinando Arrivabene. È una riduzione in prosa. Franzoni. Vol. 2. in-8°. Ed. Pad. 1813. La Divina Commedia ec. conforme al Testo Comi-

1813. La Divina Commenta del Controme al Testo Cominiano del 1727., col commento del Venturi, e l'aggiunta del Rimario del Volpi. Firenze, Nicolò Carli. Vol. 4. in-18°. Eb. Rom.

1815. La stessa ec. col commento del Venturi. Bassano, Remondini. Fol. 3. in 16°. En. Rox.

1845-17. La Divina Commedia ec. Roma, De Romanis. Vol. 4. in-4°. Ed. Rom.

L' Editore nel quarto volume ristaupó alcune escioni della Storia del Traboschi, chiamandae Vita di Dante, le correctó di aunotazioni d'ogni maniera, e spesso più, o meno utili, se non in quanto dall'avere egli secule il Tiraboschi per Biografo del poeta, indure sospetti che l' Ed. vedesso poeo si nella vita, e ne' tempi, e nel poema di Dante, e si nel sistema, e nell'a ninuo dello storico, il quade somministravo.

DANTE. 4.

prove evidenti a convincerlo, e di troppa gesuitica parzialità contro il poeta, e di pochissima lettura delle opere sue (Discorso sul Testo in più luoghi).

L'Ed. Romano dilettasi anche della Visione d'Alberigo, e de' complimenti apocrifi di Bante a Busone di Agubbio, e del sapere Greco di Dante, a dispetto anche di Dante; a delle quisquiglie de' poeti di Agubbio. Nel resto De Romanis mostra quanto la violonia perseverante riesce spesso a compensare molti difetti; qel ei per le sue edizioni vuolsi considerazii li più hemeurei for fai li stamustori della Commedia. Fose.

1816. Milano. Stamperia di Pietro Agnelli, cogli argomenti, allegorie, e Dichiarazioni del Dolce, colla Vita, Rimario, ed Indici, Vol. 3, in-12°, Fp. Pap.

1817. L' Inferno tradotto in versi francesi da M. Enrico Terasso. In-8°. Vedi Brunet. Ed. Pad.

1817. La Divina Commedia coi commenti del Venturi. Livorno, Vol. 3. in-12 (catalogo Brizzolaro, 1819.) Ed. Pad. 1818-19. Col Commento di G. Biagioli. Volumi 3.

in-8°. Parigi per Dondey-Dupré.

Edizione nitida, e corretta, Ep. PAD.

1819. Firenze all' Insegna dell' Ancora. Vol. 4. in-fol. ed in carta velina.

Splendida edizione ornata di molte figure in rame, ed arricchita di note comprese nel vol. IV. Ed. PAD.

Initiolata a Canova, e le incisioni che la adornano non sono tutte di pari pregio, e tutte, a quanto io ne so, estagerate, e alle volte volgari nell'espressione delle figure, e nella composizione de gruppi. S'attiene alla leziono dell'Accadenia. Il quarto volume è ricco d'estratti da' comenti dell'Anonino, di Pietro Alighieri, e del Boccacio; e d'aleune note d'uomini letterati di tenapi più tardi, e taluni viventi, dettate con discernimento, e dottrina. La dissertazione pedantescamente teologica di core rifritte inintelligibili premessa a quel volume d'illustrazioni lo guasta. Pote.

1819. London. Printed for Taylor and Hessey: « The vision, or Hell, Purgatory and Paradise of Dante Alighieri. Translated by the Rev. Henry Francis Cary, A. M. In three

volumes. The second edition corrected. With the life of Dante, additional notes, and an index. "

Fu preceduto da due o tre traduttori Inglesi, e li vinse di tanto che gl' intendenti credono ch' altri mai non potrà contrastargii. Si giovò dello stile severo di Milton, e del verso sciolto, che senza molto ajutò d' arte, e d' Ingegno non potrebbe nè pure adombra i la terzina; come la terzina riescirebbe insufficientissima a tradurre il Paradiso Perduto; ma la poesia inglese arrendevolissima a tutti i metri, e talvolta anche a' Latini, ed a' Greci mostrasi tanto inflessibile alle terza rime, che nè anche a Lord Byron (the prophery of Dante) rieset di domarla.

Il Cary saviamente illustrò la sua traduziono con estratti dalle poesio, e opere di Dante, e con le esposizioni per lo più del Lombardi; v' aggiunse inoltre passi, e locuzioni di Dante imitate da poeti, e poetini, e poetastri; e in ciò con poco discernimento. Se non che forse a' forestieri a' quali sl fatte stoviglie di Samo, e nottole d' Atene sono nuovissime curiosità, il lasciarne vedere talune, anche delle peggiori, non pare impresa puerilo come la sarebbe in Italia. Bensl da que'taluni d'Italia mal tenuti da esso per critici, fu indotto a presupporre che la Commedia fosse imitazione della Leggenda di Alberigo; però ei si tolse l'altra impresa più misera di registrare sotto alcuni versi di Dante molte parole del Monaco. Nella vita ch' ci scrisse del poeta pende alle volte a credere in tradizioni , e aneddoti apocrifi. Ma e chi vorrebbe imputare a' forestieri gli errori ai quali gl' Italiani non ebbero cura, e persistono? Della sua lingua, stando a chi può giudicarne, ei pare maestro : Nell' Italiana pare versato; non però quanto richiedesi a non perdere il conflato d'idee, che in tutti in poemi, ma più in questo che in altri s' accoppiano ad ogni parola. Quindi gli avvieno di tenere per lezioni genuine alcune varianti di glossatori, e appigliarvisi. Frantende vocaboli, benchè di rado: ma allora le idee concomitanti indicate in essi dall'autore si riducono a dire coso peggio che nulla. Così In. C. XXVII.

A quei che scommettendo acquistan carco

sta nella traduzione come se l'originale intendesse generalmente chiunque ha commesso peccato.

### Of those, who load them with committed sin.

Pur il verbo ei addita il peecato degli istigatori di discordie civili, religiose, e domestiche, che scommettono i nodi della concordia preordinata dalla Natura ne'regni, nelle religioni, e nelle famiglie. L'esattezza qui si richiede tanto più quanto il verso sta alla fine del Canto, in via di argomento del Canto consecutivo a guidare il lettore in mezzo agli sciagurati che avendo procacciato divisioni fra gli uomini, sono puniti a dolorare con le membra divise, e le ossa slogate, e chi col ventre squareiato, e tal altro portandosi in mano il suo proprio capo mozzato. Di questi errori (perdonabili da chi considera a quali strette lo stile di Dante tiene anche gl'interpreti suoi prosatori) il traduttore poeta sarebbe stato fatto avvisato. Se non che tale a cui stava a cuore la fama di lui, si rimase dal consigliarlo, parendogli (non so quanto a torto o a ragione) che l'uomo dottissimo per fiducia di sè, che in lui certamente non sarebbe mai troppa, ascolti mal volentieri l'altrui parere. Fosc.

1819. Venezia, per Andreola. Vol. 3 in 8º piccolo.

Sono i Voluni 3. 4. e 5. del Parnaso Italiano che si ristanpa dall' Andreola. En. Pan.

1819. La Divina Commedia eon note del Venturi. Pisa Vol. 3. in-8º (catalogo Missaglia all' Apostolo 1820.) Ed. Pad.

1819. L'INFERNO di Dante tradotto in versi esametri latini da Ant. Catelaeci, Professore di Anatomia, e fisiologia in Pisa, Pisa per Rainieri Prosperi, In-8°. Ed. PAD.

1820. Roma, de Romanis. Corretta, spiegata, e difesa dal P. Loubardi. Terza edizione romana con le note de migliori commentatori, e i riscontri di famosi MSS. non ancora osservati. In-8°.

Edizione iu corso, di cui non si sono pubblicati che i due primi volumi. Ed. Pad. 1820. Milano per Silvestri, col comento di G. Biagioli. Vol. 3. in-8°.

E' una ristampa dell' edizione di Parigi del 1818.-19. En Pan.

1821. Bologna per Gamberini, o Parmeggiani. In-4° gr. con figure, scelta di glose marginali, ed appendici alle note poste in fine di ciascheduna cantica. Ediz. procurata dall' Abate Filippo Macchiavello. En. Pan.

Ogni canto è illustrato d'incisioni in rame da disegni di Giovanni Giacomo Macchiavelli, morto in Roma nel 1811., ed hanno più vita, e più maestria d' arte che non quei piazzosi che adornano la Edizione Fiorentina. Non pare che gli Edd. Bolognesi pesassero di proposito il valore delle varianti; pur nondimeno non giurano sul testo dell' Accademia, nè ammirano ogni emendazione del Lombardi tanto cho talvolta non tornino all' antica Iczione. Alla fine di ciascheduna cantica aggiunsero osservazioni, e discorsi, or buoni or disutili, come avviene ove i suonatori sono parecchi, e niuno fa da maestro all'orchestra. Nella vita di Dante alcune cose sarebbonsi da notare le quali non reggono nè alla storia ne alle date de' fatti : tuttavia, se il dotto biografo s'appigliò a tradizioni, e n'uscirono errori, peccò di colpa comune a quanti da quattro secoli e più scrissero intorno a' tempi, e alle fortune di Dante, Come, e quanto ogni uomo s' inganni allorchè senza raffrontare i fatti, e le circostanze alla voce popolare, la tiene per vera, il dotto biografo n'abbia prova da questo. Ei nell' Università d'Oxford m' assegna una cattedra, e la dignità d'interprete pubblico della Divina Commedia. Ma nè le università in Inghilterra hanno, nè ebbero mai cattedre di sl fatti studi; nè io mi sono mai fatto pubblico interprete del poeta; e d'Oxford non bo mai veduto, non so percbè, nè la città, nè il Contado. Del rimanente, la Bolognese a me pare edizione d' uomini savi, ed utile a chiunque attende allo studio più che alle dispute intorno al poema. Trascelsero, e strinsero in brevi, e lucide note i comenti migliori, e le apposcro a' margini, si che l'occhio percorre quasi ad un tempo i versi, e le spiegazioni, onde la mente patisce men distrazioni. Fosc.

1822. Padova dalla Tipografia della Minerca, in-8° col comento del P. Baldassare Lombardi. M. C. ora nuovamente arricchito di molte illustrazioni edite, ed inedite. Volumi 5. 8° grande.

Edizione d'altra mole, d'altra tendenza, e d'altro uso d'assai che non la precedente de Bolognesi. La diresti intrapresa a somministrare pretesti di controversie, ragioni, erudizioni, e sofismi a' duellanti di penna; e contro alla buona coscienza degli Editori, a' quali il lavoro tornò fatto diverso da quello che ei disegnavano, forse perchè non avevano disegno veruno ne' materiali apparecchiati innanzi tratto.

Modestissimi Editori ci sono a 'ogni modo, da che fra tanto cozzo di opinioni, s' inframmettono cauti, e decidon caramente. Ma se fossero andati men timidi in questo, e più guardinghi a radunare tutto, e da tutti, forse che la loro Edizione sarebbe meno voluminosa insieme, e più utile.

Nel primo canto recitano al verso 20. le parole del Magalotti : Dunte dice \* Lago del cuore » credendosi forse che il sanque vi stagni, non essendo in que tempi alcun lume di circolazione. Soggiungono al verso 90. — Il poeta pigliò i polsi per le arterie, dice il Magalotti, e spiega in modo da far conoscere Dante dotto un movimento, ed ufficio della arterio.

Al cauto secondo al verso 24.

U' siole il successor del maggior Piero, citano il Padre Guglicimo della Valle, il quale pel siode di tempo presente, è de parrer che debbasi intendere un Pietro - allora sedente , o perciò Celestino P. che areca il nome di Pietro. A cho prò Tempo presente di Dante in tutto il poema è l'Aprile dell'amon 1300, e Celestino era morto alcuni anni innanzi, e gli Editori sel vedono, ci il dicono nel canto seguente. V. 60.

ombra di colui,

### Che fece per viltate il gran rifiuto. »

Una o due chiese delle si fatte innestarono in ogni canto fino al centesimo, riportando auacronismi senza osservarli, nè riderne, nè nojarseue ; e le forse due mila ducento pagine fitte sotto il testo, segnatamente nel terzo volume, sono corredate di esposizioni, giudizii, e varianti, ricapitate appunto allora per via della posta, e in ciò non foss' altro hanno merito di novità.

Il volume quarto conticne il rimario dell' Edizione Cominiana, tanto che oltre all'agio di trovare i passi, i lettori « abbiano anche la lezione dell' Accademia della Crusca. « Ma a' pochissimi atti, e volonterosi all' esame delle vario lezioni, hisogna che siano poste a' piedi del testo si che possano raffrontario. Quanto al riscontrare i passi, un. indico di tutti i vocaboli a guisa delle Edizioni del poeti latini, e de' greci gioverebbe egualmente; e avrebbe anche il sommo vautaggio d'indicare quante volto, e in che modi diversi, le stesse parole si trovino nel poema : onde lo studio della lingua n'acquisterebbe.

Il volume quinto da poche cose in fuori è ripetizione del quarto delle ristampe del De Romanis; se non che alle notizie ricavate dall' opera del Tiraboschi, e alle note dell'Ed. Rom. hanno aggiunto di nuovo la vita di Dante scritta dal Boccacio, e poi mutilata. (V. quì addietro Nota, all' Ed. Milanese del Mussi) e la vita scrittane da Leonardo Aretino. Si obbligarono di ristampare quant'altri mai avesse stampato dianzi fra trent' anni decorsi dalla prima Ediz, del Lombardi alla loro. Poscia ebbero cagiono di pentirsene. Per troppo richiedere ogni uomo d'ajuto, e credere a tutti, diffidarono delle loro forze, e fanno ehe niuno sappia eiò che si vogliano. Così anche quanto alla lezione, s'appigliarono al testo della Nidobeatina del Lombardi, e da principio alterandolo imitarono qua, e là i Bolognesi. Ma fu poscia chi li garri, onde rinnegando il loro proprio giudizio professarono per religione di stare nel rimanente dell' Ediz. al Lombardi. (Pref. Vol. I. p. XII. XIII.) Pur la tanta congerio di cose, mi ha fatto utilissimo il loro lavoro, onde m'avvenne di ricordarlo assai volte, e di ciò li ringrazio. Più grato mi chiamerel dove a certe osservazioni intorno a Francesca d'Arimino attribuitemi, avessero aggiunto: Che quell' Italiano in

che sono rifutte, non ero mio. Anzi in esse un errore di storia non sarebbe tenuto mio nè per approvato dagli Editori eruditissimi Padovani se avessero aggiunto: Che quel principe il quale a'giorni di Dante moveva guerra con la lancia di Giuda >

> Però non terra, ma peccato ed onta Guadagnerà;

era Carlo di Valois aizzato da Bonifazio VIII.

La profezia tornó verità registrata dagli annalisti i qual tutti lo chiamano il Senzuterru. Onde chiumque in esse osservazioni attribuitemi, c acconciate o ridotte non so da chi, nominò Carlo di Valois re di Napoli confederato di Papa Givanni XXII. s'è ingannato di certo.

Inoltre dove gli Editori eruditissimi inseriranno scritture anonime, tornerebbe meglio di non indovinare nomi, e stamparli, ma aggiungere : Oualvolta uno scrittore vivente non ha lasciato che il suo nome si stampi, i traduttori, abbreviatori, e compilatori indovinandolo, s'ingannerebbero, e manifestandolo, violerebbero la pubblica fede alla quale l'autore commette il secreto. E perchè oltre « la lancia » v'è anche la « penna » di Giuda; e forse gli Editori Padovani dottissimi sono giovani, onde taluno saprebbe indurli a usarne senz' avvedersene; non rineresca ad essi un avviso d' uomo mezzo canuto. Non si facciano mai stromenti, nè compliei di uomini che sotto colore di letteratura si mostrano obliquamente accaniti contro al nome de' rei di diversa opinione in cose nolitiche. Vidi fra questi ultimi dieci anni assai volte e dissimulai - e vidi, e vedo - come i maestri tacendosi, vanno insegnando a' discepoli di vendicarli di me; e i morti sono vendicati tuttavia da viventi. Perciò i Padovani dottissimi nella loro edizione di Dante a un verso (vol. II. p. 692, 693.) innestano non so quali fascicoli nuovi di annotazioni al Gran Dizionario pubblicato in Bologua; un Sermoncino di cattedra dalla quale il dotto grammatico illustratore del Codice Esteuse grida, e mi sgrida perciò che la filologia di monsignor Dionisi fu disprezzata ingiuriosamente da me

nella Chioma di Berenicce. Parlando a me che non posso intenderlo nè vorrei, accenna tali che pur troppo si stanno in necessità di disprezzarlo insieme e temerlo e tacersi; ond' io rispondo acciò ch' ei mi tema, e li tema, e si taccia. A me sovviene com' io, or sono fuggiti ventiquattr' anni, compilando quel libricciuolo, studiavami ad ogni pagina se l' ironia, non foss' altro, potesse fare che la letteratura tutta quanta non degenerasse in deificazioni, e filologie. Il soggetto, il modo, e il discorso tendevano manifestamente a fare avvertiti gl' Italiani come i Conquistatori, segnatamento di nazioni letterarie, si studiano di parere Deità; e s'ajutano di sacerdoti, di scienziati e poeti e filologi a farsi adorare, non potendo altro, per costellazioni e pianeti. E appunto in epoche così fatte le storie del mondo rendono testimonianze concordi, che le superstizioni grammaticali, e rettoriche si raffrettano a immiserire le passioni, l'immaginazione, e le lettere d'ogni popolo. Tuttavia, che allora io fossi peggio che discortese al Dionisi, era vero; ed ei tacendo m' índusse a pentirmene per più anni, tanto più quanto la mia severità, forse troppa, non fu mai nè prima nè poscia deturpata di villania; e non pertanto io con vana scempiezza riscriveva le parole di tale meritamente tenuto da me per maestro mio in questi studi, ma pur io sapcya come l'ira sua letteraria era meno paziente assai della mia, quand' ei pare nato alla disavventura di non poter mai disprezzare. Ad ogni modo nè egli nè io abbiamo aspettato che la morte avesse costretto il Dionisi a silenzio. Le derisioni che altri avventavagli poscia che fu seppellito, comechè siano compilate qua e là ne' volumi Padovani della Commedia senza notarle di villania, non mi fanno indulgente verso di me. Mi fanno vergognare che altri mai possa giustificarsi, citandomi, Adunque ove mai ripetessero la loro stampa non rincresca agli uomini eruditissimi di allungare la chiosa di poche parole, Il commentatore della Chioma di Berenice confessa all' ombra del Dionisi d' essergli stato in vita villano di motteggi puerili. Dell'opportunità di questa espiazione renderei grazie schiettissime anche al filologo Estense,

se non m' avvedessi, e so di non ingannarmi, ch' egli è uono di pace il quale cova guerra per guerreggiarla con la armi de' forti, o de' semplici. Ben ei par che provveda sl, che le sue censure contro a chi pecca di cortesia letteraria non ridestino controversle; E però — affinche i complici miel d' allora, e d'oggi sinon ammoniti in guisa che per avventura non odao, e non s'adirino—aspetterà che si stiano silenziosissimi in terra lontana donde non possano mai ritoruare, sotterra, o in prisione.

Fratanto el II minaccia di peggio ; e dedica avvisi a' principini d'Italia crudeli per sè, confortandoli a puntellare i loro troni « di teste mozzato » Però a quel di Napoli, nato a vivere emorire infame per giuramenti rianegati, eridati a rinnegarli, passando per Nodena fe dall'illustratore del Codice Estenso presentato uno de' consigli filologici cosi fatti si che nel vecchio epicureo di sangue riardesse la sete di tracannarlo a bigoncie rlempiategli dal Manigoldo, e si tornasse da Lubiana a fare con la lunga sua vita sempre più vera la profezia,

> Regnabil sanguine multo, Quisquis ad imperium redit ab exilio

Non però a questi sciagurati ruffiani di letteratura importa tanto nè quanto, o di patria o di leggio di ne. L'irritare la crudeltà de codardi e de' perfidi, e il giustificarla, fu l'astutissima sempre, e forse la sola efficace fra le adulazioni a fruttare avanzi di lucro agli sciagurati. Leonardo Salviati e i suoi consorti s'affaccendavano in vituperi, sofismi e calunnie, e sovvertivano idioti e pedanti in Firenze a infierire a morte addosso a Torquato Tasso, perciò che il principe de' grammatici argomentavasi d'accattare favori, e stipendio dal Duca Alfonso in Ferrara '.

Al valente monsignor Fontanini un arcivescovato in partibus infidelium pareva poco; e attizzava santamente il rogo del

<sup>&#</sup>x27;Vodine i documenti presso il Scrassi Vita del Tasso.

Santo Ufficio, se mai potesse ardervi il Muratori a farsi merito, e ottener guiderdone per avere cooperato alla punizione di chi rivelava le susprazioni del Papi all'Italia .' Oggi questo altro chiamato il Parenti e altri parecchi così. E a me riesce amara necessità lo serivero il nome di un di costoro, se non fosse che aleuna parte delle frodi meditate dagli ipocriti sono rotte, qualvolta si lacerino sovi essi le cappe impiombate di che si ricoprono: e quindi voi forse iu Italia avrete meno vittime di amici, e fratelli, e men delatori in eattedra. e men vitunerio nel mondo.

Se fiamma d'esto incendio non mi assale, »
 e siane ringraziato l'esilio; non però posso dire,

### « Che la vostra miseria non mi tange »

Ben so ehe a molti parrò --- e tale di certo io mi sono, e volli essere in questi volumetti-predominato d'impazienza continua a scoprire ogni fallo di molto o poco momento negli serittori Italiani. Io non ho mai ereduto che l'adulare l'Italia sia prova di patria carità ; e quand' oggimai non ha di libere se non le minuzie letterarie, le tratti in guisa elie le non pajano inezie, e ne derivi alquanto di vero, il quale dov' anche emerga da minime cose, e non s'applichi se non a minime cose ha in sè ad ogni modo l'eterna onnipotente natura del vero. Che s'io avessi potuto porre ad effetto il mio disegno d'illustrazioni accennato innanzi alla cantica prima si che l'Italia sapesse eiò che il suo poeta voleva insegnarle a liberarla dalla servitù pessima, e laida sotto lo scettro de' preti tremanti al fischio della sferza de' vandali, avrei meglio eosupiaciuto all'animo mio, attendendo anzi a discernere c narrare e stabilire la verità che a censurare l'errore degli altri. Ma da che pure la verità tutta quanta intorno a Dante e al suo poema e al suo secolo giace sepolta sotto false opi-

<sup>&#</sup>x27;Il reo veleno trapassando oggimai i confini dell'arti umane, penetra nelle questioni della cristiana filosofia, e de'costumi, e facendo prova di gnastar gli animi de'disputanti, offende, e discioglic la carità v Facelotati. Pref. alle annotaz, del Zeoo sulla Bibl. del Fontanini pag. 5.—6, e seg.

nioni accumulatesi in tanto numero, e mole ch'altri forse dispoererbbe di ritrovarla, parvemi che dov' io fossi impedito da fortuna o da morte, questa mia fatica potrebbe scomera ed altri assai noje, e aggiungere anima a chi volesse eseguirlo. Le opposizioni che io provoco le antivedo, e le so come se lo avessi già intese:

- « Più non vi dico, e più non vi rispondo, »
- « Dio sia con voi ch'io più non vegno vosco. »

# INDICE

DE' VOCABOLI, NOMI, AVVENIMENTI SYCRICI

### E ALLUSIONI

RIFERITI CON DICHIARAZIONI A' VERSI DEL TESTO.

### 44(4)40

Per compiacere anzi all'altra disegne che al mis, ho adottato Q'i indici della Caminiana, affecthe den fosi s'atre pierine di Vesciolario Pastreco q'a forsatieri che studiano la Lingua Italiana. horrendo le non arregarmi di frata da correctione delle altra falcite, e insisten pervivore che l' Procini e le dichiarazioni degli indici rispondano a questa edizione, ho preservato quattalapente eggi parte del Vilej j'e bemb ho direptoto Pordine affabetico in guisso che i rei todici sitano tutti in un solo. Coò al lettare, senza ch' e i sia rimandato a orgiu poro dall'un soli altra todice, le voci in mainecolo indicheranon nella pagina stessa i nomi, gli arvenimenti e altusioni di Soria; e le voci in corrielo i vesolodi e significati di lingua. Le opinioni d'attivo i mie, le quali tendono a dicadare in parte gli errori imputabili moro al Vigil e dei «Ziengi sosi stanos neggiunte ria dei carteirichi.

一本を含む

## INDICE

Abantico. Anticamente, lunghissimi tempi avanti, In. XV, 62.

Abate di san zeno. Io fui abate in san Zeno a Verona. Purg.

XVIII, 118. V. Alberto.

Abatt o degli abati, famiglia nobile Fiorentina, In. XXXII. 106, vedi Bocca, accentata, secondo alcuni spositori, per quei che son disfatti per lor superbia. Par. XVI, 109.

Abbaglia. Di fuor dorate son, si ch' egli abbaglia; cioè abbagliano. In XXIII. 64. Il verbo singolare invece del plurale; quando non fosse una ellissi, che si dovesse supplir così: quella doratura, o quel color d'oro abbaglia.

Aββagliato (Γ), sanese, uomo goloso che consumò il suo in crapule. In XXIX, 132.

Abbajare, per dimostrar gridando. In. VII, 45.

Abbandonare, per lasciare una impresa difficile: Par. XVIII. 9. Abbandonarsi a che che sia, per darsi in preda. Purg. XVII. 136. Abbandonarsi di che che sia, ritirarsi, diffidarsi. Inf. 11, 34. Abbandonarsi in mare, per cacciarsi nel più profondo di esso. Par. XXII, 73.

Abbarbaglio, abbagliamento. Par. XXVI, 20.

Abbarbicarsi, radicarsi, appigilarsi. In. XXV. 58.
Abballare, piacere. Par. XXVI, 152. Di questa voce vedi il Varchi nell' Ereolano, pag. 63. e il dottissimo abate Antonmaria Salvini, a carte 153, della seconda centuria de' suoi discorsi accademici

Abbetlire, per divenir bello. Par. XXXII, 107.

Abbicarsi, ammuechiarsi. In. 1X, 78.

Abbo, per ho; in rima. In. XXXII, B. Fuor di rima, Inf. XV, 86. Abborrare, e aborrare, errare, smarrirsi, deviare dal dritto sentiero, o discorso. In. XXV. 144. XXXI. 24.

Abborrire, per paventare. Par. XXVI. 73.

Abbujarsi, divenir notte. Purg. XVII, 69. e per oscurarsi semplicemente. Par. IX. 71.

ABELE, patriarca, figliuolo d' Abramo, accetto a Dio per la sua

innocenza, ucciso da Caino suo fratello per invidia. Vedi la sacra Genesi. In. IV, 56.

Авию, castello sull' Ellesponto, dalla parte dell' Asia; uno de' due Dardanelli, patria di Leandro, giovane amoroso, celebre nelle antiche favole, Purg. XXVIII, 74.

Abituati col primajo stuolo, cioè vestiti alla stessa foggia, e del color medesimo, che i primi. Purg. XXIX, 147. Così Par. XXXI, 60. Festito con le genti gloriose.

Annaan, patriarea, personaggio notissimo nelle sacre scritture. In. IV, 58.

A brano, a brano, a pezzo a pezzo. In. XIII, 128.

Assatoxi, figliuolo del re Davidde, giovane bellissimo, ma ribelle al padre, la cui morte è notissima per le sacre scritture. In. XXVIII, 137.

Acas, soldato Ebreo, il quale dopo la espugnazione di Gerico, contra il conandamento di Giosue, lascalatosi vincere all' avarizia, furò una parte della preda la quale Iddio non voleva che fosse tocca, e usacosela sotterra nel suo padiglione; il che inteso, Giosuè il fece lapidare, Purg. XX, 109.

Accaffare, toglicr per forza. In. XXI, 34.

Accapricciarsi, sbigottirsi. In XXII, 31.

Accarnare, lo' ntendimento, ben penetrare l' intenzione di chi che sia. Purg. XIV, 22.

Accasciarsi, aggravarsi delle membra, divenir pigro, In. XXIV, 54.

Accattare, per acquistarc. In. XI, 84.

Accedere, accostarsi voce latina. Purg. XXX, 74.

Acceffore, prender col ceffo; e dicesi delle bestic. In. XXIII, 18. Accendere. Ch' un' anima sorr' altra in noi s' accenda, cioè nasca, e cominci a vivere. Parg. IV, 6.

Accidente, termine de' Loici; e significa ciò che vien retto dalla sostanza, e per sè stesso non può stare. Par. XXXIII, 88.

Accismare, fendere, tagliare in due parti. In. XXVIII, 37.
Acciine, piegate, ed inchinate, Par. I. 109, Oui è metafora.

Accorde, piegate, eu inclinate. Par. 1, 103. Qui e inclatora.
Accoccarla, far qualche beffa, o dispiacere a chi che sia. In.
XXI, 102.

Accogliere, per condurre, o cogliere. In. XXX, 146. Accogliersi
a chi clic sia, per raccogliersi, ristringersi. Par. XXII, 99. Per
accostarsi bene. In. XXIX, 100.
Accoglitore, raccoglitore. In. IV, 159.

Accòlo, per accoglilo, accogli lui. Purg. XIV, 6. Così il Bur-

chiello nel 5. Sonetto della 2. parte disse Tolo per toglilo. V. il Varchi nell' Ercolano, a carte 176.

Accompagne, per accompagni, in rima. Purg. VI, 114.
Accorare, e accuorare, cagionar doglia eccessiva, e di cuorc.

In. XIII, 84; c per incoraggire, dare animo. Par. VIII, 75.

Accorgimento, giudizio, astuzia, acutezza d'ingegno. In. XXVII,

Par. IV, 70,
 Accoaso (d'), Francesco. In. XV, 110. V. Francesco.

Accorto, per pratico, esperto. Purg. IX, 88.

Accosciarsi. In. XVIII, 152. V. raccosciarsi.

Accestarsi con che che sia, cioè a che che sia. Par. XXIX, 93.
Accrescere, per aggiungere. Par. VIII, 47.

Acerbo, per colui che non possede ancora la grazia confirmante. Par. XIX, 48. Per oscuro, e difficite da intendersi. Par. XXX, 79.

Acerbo a conversione, cioè duro al convertirsi, ritroso. Par.

A che, a quale indizio. In. V, 119. A che, da cui. Purg. XV, 25.

Acheronte, uno de' fiumi dello inferno; così chiamato con greco nome, dalla privazione d'ogni allegrezza. In. III, 78, XIV, 116. Purg. II, 105. E perciò ben disse Dante, trista riviera d' Acheronte.

Acantar, figliuolo di Peleo, e di Teti dee marina, uomo sopra tutti i Greci de andarono a Troja, fortissimo, Egli d' Eroc d' Omero nella Iliade. In. V, 68. Dice Bante: Che con amore al fine combatrio. Io intendo che si ridusse finalmente a combattere, e ad ajulare i suoi nazionali oppressi da' Trojani, mosso dall'amore ch' ei portava al suo compagno Patroclo, che gli era stato ucciso da Ettore.

ACHILLE, nudrito da Chirone centauro. In. XII, 71.

ACHILE, ama e poi abbandona Deidamia, figliuola di Licomede di Sciro. V. Deidamia. In. XXVI, 62.

ACHLLE, La lancia d'Achille, ch' egil aveva ricevuta in credità da Pelco suo padre, era di la ivrità, che la sur uggine applica in forma d'empiastro alle ferite con essa fatte, le risanava; come appunto avvenne a Telefo figiuolo d'Ercole; del quale vedi le favole, In. XXXI, B. ACHLLE, 1010 dalla madre Teli a Chirone centauro suo pre-

ACHILE, totto datia madre Teti a Unifone centauro suo precettore, e trasportato, ment' egii dorniwa, nell' Isola di Sciro, dore dimorò alquanto tempo in essa del Re Licomede, vestito da donzella, sino che fu scoperto per astuzia d'Ulisse, e condotto alla guerra di Troja. Purg. 1X, 54.

ACHILLE, azioni di questo Eroe, materia d' un poema di Stazio, intiolato Achilleide, lasciato dall'autore imperfetto. Purg. XXI, 92. Achitofele, fu colui che mise discordia tra Absalone, e il Re Davidde suo padre; come si ha nella scrittura sacra. Ia.

XXVIII, 137. A ciancia, a beffe. Par. V. 64.

A ciò, s' accorse, di ciò. In. XXIII, 111.

Acone, piviere sul Fiorentino. Par. XVI, 65.

Acqua, per lagrime. Purg. XXX, 98. Così Properzio, nobil poeta latino, nella 4. elegia del 3 libro:

Siccine eam incomptis vidisti flere capillis? Illius ex oculis multa cadebat aqua?

Il medesimo chiamò pure il sudore con questo nome, nella
BANTE. 4.

Elegia 18. del libro 2., giusta la numerazione dello Scaligero :

Quie si forte aliquid vultu mibi dura negaras, Frigida de tota fronte cadebat aqua.

#### V. Acque, Rugiada.

Acquaggera, così chiamasi il fiume Montone, avanti che dall' Apennino scenda alla pianura. In. XVI, 97.

ACQUASEARTA, Villa nel contado di Todi. Par. XII, 124. V. Matteo.

Acquestiarsi, chinarsi bene, per non esser veduto. In. XXI, 59. Acque, per lagrime. Purg. XV,94. Exitus aquarum deduxerunt souti mai, dicesi nel Salmo 118. vers. 136.

Acque, per creature, o massa informe dell'universo. Par. XXIX, 21. Spiritus damini ferebatur super aquas, leggesi nel primo capo del Genesi.

Acquistar careo, per aggravar la coscienza. In. XXVII, 156. Acquistar su al monte, avanzarsi nella salita del monte Purg. IV, 38.

Acra, per isdegnosa, erucciata; in rima. Purg. IX, 156.

Acut, città nobile della Sorla, altrimenti detta Tolemaide tolta a Custiaui da' Saraeini, e data al Soldano. In. XXVII, 89. Acro, acre, pungente; in rima. Purg. XXXI, 5.

Acume, per fervore, e stimolo di desiderio. Par. 1, 84. Acume primiero, per la prima grazia comunicata da Dio all' uomo. Par. XXXII, 73.

Acuto per intenso. Purg. XXIV, 110. Acuto al cammino, cioè molto voglioso di viaggiare. In. XXVI, 121.
Adagiarsi, per istare a bada, trattenersi, operar lentamente, e

con freddezza. lu. III, 111.

Adagiarsi dentro, per appagar pienamente la curiosità di sa-

perc. Purg. XXV, 28.

Ad atto, iu alto, nel luogo di sopra. In XVII, 95.

Adamante, diamante, Par. II, 53.

Asaxo, primo padre del genere umano, In. III, 118. IV, 55. Purg. XI, 44. XXIX, 86. XXXII, 57. Par. XIII, 111. accennato, Par. XXXII, 122, 136. circoscritto. Par. XIII, 57. ebbe da Dio la scienza infusa. ivi. terra di cui fu composto, fu fate degga di tutta l'auimal perfezione. Par. XIII, 82. quel d'Adamo,

chiania il poeta nostro la carne, Purg. IX, 10.

Anano ed Eva detti dal Poeta radice umana, Purg. XXVIII, 142.

Anxio detto anima prima Parg, AXXIII, 62, Par, XXVI, 85, Anima primaja. Par, XXVI, 100, quell' mon den non nacque, perchè usci immediatamente dalle mani di bio, Par, VII, 26, 500mo, che matervo solo prodelto le, cico ico mon che fuor dell' uso d' ogni altro, fu creato da Bio in età matura. A cut ciaccuna spone d' piglia e mora; perchè essende egli patre contune degli usumita, e delle donne, viene la donna per sè medesima ad esser XXVII 91, esso, e per región del marito, nutors. Par. XXVII 91, esso, e per región del marito, nutors. Par.

INDICE

147

Anaxo, Maestro Adamo, Bresciano, il quale richiesto de'conti di Romena, luogo vicino a'colli del Casentino, falsificò la lega del Batista, cioè del fiorin d'oro, che ha da una handa san Giovanni Battista, e dall'altra il giglio; per la qual cosa fu preso, e abbruciato. In XXX, 61.

Ad asta, in asta, in gonfalone, Par, XVI, 153,

Addare, accorgersi, avvedersi. Nè ci addemmo, Purg. XXI, 12; quando non sia sincope in vece di avvedemmo.

Addentare, per afferrare, come si fa co' denti. In. XXI 82.

Additato, cioè l'additai. Purg. XXIII, 131.

Addoleigre, addoleire, e far contento, In. 6, 84, Adduarsi, raddoppiarsi, Par. VII. 6.

Adduarsi, raddoppiarsi, Par, VII, 6.

Adergersi, drizzarsi, sollevarsi, Purg. XIX, 118.

Adescare, allettare, quasi con esca, In. XIII, Să,

Adescare, allettare, quasi con esca, in. Alli Ad esso, per intorno ad esso. Purg. 11, 22.

Ad etade, in età. Purg. XII, 104.

Adhæsit pavimento anima mea. Detto del salmo 118, Vers. 25.
L'anima mia s'attaccò al pavimento. Purg. XIX. 75.

Abicz, o Adige, fiume celebre d'Italia. Nasce nell'Alpi del Tirolo, e bagnando le città di Trento e di Verona, viene a scaricarsi nell' Adriatico. In. MI, 5. Purg. XVI, 115, confine della Marca Trivigiana. Par. IX 44.

Adimare, abbassare. Par. XXVII, 77,

Апилкі, famiglia nobile Fiorentina, accennata dal Poeta, secondo gli spositori. Par. XVI, 115.

Adimarsi, scendere ad imo, abbasso. Purg. XIX, 100.

Ad imo, fino al fondo. In. XXIX, 39. Par. I, 138. XXIX, 34.

XXX, 109.

Ad imo ad imo, bene abbasso, nel profondo, Purg. I, 100.

Adicenire, avvenire. Par. IV, 100. VIII, 150.

Adocchiare, guardar fiso, attentamente. In. XV, 22. XVIII, 125. XXIX, 158. Purg. IV, 109. Par. XXV, 118. XXVIII, 15. Per

vedere semplicemente. Purg. XXI, 50.

Adombrare, per coprire, o far letto. Purg. XXXI, 144.

Adonare, abbassare, deprimere, fiacçare. In. VI, 54. Adonarsi

Purg. XI, 19. Adontare, per chiamarsi offeso, pigliar onta, sdegnarsi, crucciarsi, In. VI, 72. Purg. XVII, 121.

Adoprare, per operare, In. XXIV, 26,
Adoprare, per operare, produrre l'effetto suo. Purg. XXVIII,

131.

Adorare, per pregar Dio. Purg. V, 71. Par. XVIII, 125.

Adorezzare, essere ombra o rezzo. Purg. I, 123.

Adorno, per adornato. Par. 1, 163.

Adorrare, adoprare. Purg. XVII, 102.

Anarano Lito, cioè dell' Adriatico; ov'è posta Ravenna. Par. XXI, 122.

Admiano V, sommo pontefice, detto prima M. Ottobuono de'

Fieschi, Genovesi, conti di Lavagno; visse nel Papato un mese, e giorni nove, Purg. XIX, 99, e seg.

Abbiatico mare, riceve briga del vento Euro. Par. VIII, 68. Adro, atro, nero, in rima. Purg. XXX, 51.

Aduggiare, adombrare con deuso vapore. In. XV, 2. E per togliere i raggi del sole, a guisa delle piante fronzute. Purg. XX, 44. Ma qui è metafora.

Adulterare, per corromperc, sporcare. In. XIX, 4.

Adulterars, per chromater in rima. Così chiama Dante il Pontificato di Bonifazio VIII. ottenulo con arti non buone. Par. IX. 142. Ad una, cioò ad una voce. Purg. IV, 17. XXI, 35. Ad una, per insieme. Purg. IX, 63. Par. XII, 53. Adunar pensiero, cioò pensare. In. VII, 52.

Ad rocem tanti senis. Alla voce d'un vecchio sì riguardevole.

Purg. XXX, 17.
Aer, o aere, in genere feruminino. In XXXI, 37.
Aere amaro, per nebbia pungente. Purg. XVI, 13.

A fede, con fede. Par. XI. 114.

Affaticare, per agitare. Lat. fatigare. In XXVI, 87.

Affatturare. Succept a chi che sia con malle. Iu. XI, 58.

Affermare. L'affermare che facredere altrui; cioè il giuramento.

Purg. XXVI, 108. Affetto. Aver affetto a conoscere; esser curioso di sapere, tolto da Virgilio, che disse nel II. dell' Eucida, V. 10.

Sed, si tantus amor casus cognoscere nostros, etc. In. V, 125. Affotto, addiettivo; per pieno d'affezione. Par. XXXII. 1.

Affige, con una sola g; per la rima. Par. XXXIII, 155.

Affiggere, per pugnere. Purg. XXV, 106.
Affiggersi, per trattenersi, fermarsi, collocarsi. Purg. XI, 135.
XIII, 35. XXV, 4. XXXIII, 106. Per affissarsi, applicar forte. Par.
XXIII, 135.

Affigurare, discernere la figura. In. XXIV, 73.

Affinare, per purgare. Purg. XXVI, 148. Affinarsi, per divenir più perfetto. Par. XX, 137.

Affisso, fermato, Purg. XVII, 77.

Affoliare; l'affoliar del casso, chiama Dante il batter frequente del cuore, e del polmone; le quali viscere stanno nel casso cioè nel busto, che da' medici s' appella torace. Purg. XXIV, 72. Affranger la possa, debilitare. Purg. XXVII, 74.

Affranto, infievolito. Purg. XXX, 36.
AFFAICANO, fu detto Scipione il maggiore. Purg. XXIX, 117. V.
Scipione.

Affrontarsi con chi che sia, per abboccarsi. Par. XXV, 40.
Affuocare, infocare. In. VIII, 74. Par. XXVIII, 17.

A fidanza, colla fiducia. Purg. XIII, 16.

Aforismo; sentenza, massima. E detto assolutamente s' intende

di quelli d' Ippocrate, principe de' medici. Par. XI, 4.

A fronte a fronte, l' uno rimpetto all' altro. In. XXV, 100.

A frusto a frusto, a pezzo a pezzo. Par. VI, 141.

AGABITO, o Agapito I. somnio pontefice, converte dall'ercsia Eutichiana Giustiniano Imperadore, Par. VI, 16.

AGAMESNONE, chiamato dal Poeta nostro lo gran duca de' Greci. che andarono all'assedio di Troja, come da Omero è detto Re dei Re. Costui per ottencre vento propizio all'armata sua navale, che era trattenuta nel porto d'Aulide, acconsenti che sua figlinola Ifigenia fosse sacrificata alla dea Diana, che era contra di lui sdegnata. Ma la dea mossa a compassione della innoccute giovane. la fe' rapire, e portare nella regione Taurica; e in sua vece suppose una cerva per lo sacrilizio. Par. V, 69.

AGATONE, Poeta Greco antico, d'una favola del quale, intitolata l'Anto, o il fiore, fa menzione Aristotile nella sua poetica. Purg.

XXII, 107.

Agerolare, per ajutare. Purg. IX, 57.

Agerolemente, agevolmente, Purg. XII, 93. Agerolessa, per attrattiva, e maniera dolce, Purg. XXXI, 28.

Aggirata, nome verbale. Giro, circuito. In. VIII, 79.

Aggiungeno, aggiungevano, In. XXXIV. 40.

Aggiungersi, per unirsi, congiungersi. In. XXXII, 129.

Aggiustar male il conio, per falsificar la moneta. Par. XIX, 111.

Aggiustarsi, a chi che sia, per sedergli allato, Par. XXXII, 121. Aggrappare, afferrare, abbracciare strettamente. In. XVI, 154. Aggrapparsi, attaccarsi bene colle mani. In. XXIV, 29. XXXIV, 80.

Aggratare, piacere, dilettare. In. XI, 93.

Aggrato, per grato, gradito. Par. XXIII, 6.

Aggrara, invece di aggravano. In. VI, 86. Così ancora fra' Greci gli Attici dicevano za sustainzioni in vece di raconte

Agguagliare; che 'l numero nostro Coll' eterno proposito s'agquagli ; cioè che 'l numero de' Beati s'adempia, secondo i decreti

di Dio, Par. XXV, 126, Aggueffare, congiungere. In. XXIII, 16.

A Giudice, cioè, al Giudicc. Purg. VIII, 109. A giuoco, da scherzo. In. XXIX, 112,

A giuoco, sentirsi a giuoco, cioè, accomodato, in punto. Iu. XVII, 102.

AGLAURO, figliuola d'Eritteo re d'Atene. Costei portando estrema invidia alla sorella Erse amata da Mercurio, e opponendosi con ogni sua possa a' piaccri di quel dio, fu da lui convertita in sasso. Purg. XIV, 159. V. Ovidio nel II. delle Trasformazioni.

Agno, agnello. Par. IV, 4. IX, 151, X, 94. Lat. Agnus.

Agnus Dei, Agnello di Dio. Purg. XVI. 19.

Ago, per aculeo, o pungolo di vespa. Purg. XXXII, 155. Ago. L'ago si volge alla stella ; cioè alla tramontana, nel bossolo marinaresco, per cagione della calamita. Par. XII, 29.

Agorrio, o Gubbio, città dello stato della Chiesa, nel ducato d' Urbino. Purg. XI, 80.

Agognare, desiderare ardentemente. In. XXVI, 9. XXX, 138. Purg. XIII. 65. qui piuttosto chiedere.

Agosta alma, cioè augusta, imperiale. Par. XX, 136.

Agostiso, (S.) dottore esimio di S. Chiesa, fu di Cartagine, e vescovo d'Ippona in Affrica. Par. X, 120. XXXII, 58. Agostiso, frate minore, uno de'primi compagni di S. Fran-

cesco. Par. XII, 150.

Acosto, l'ottavo mese dell'anno, così nominato dall'impera-

Accesso, l'ottavo mese dell'anno, così nominato dall'impe dore Augusio. Purg. V, 59.

A grato, a grado, in piacere. Par. XXI, 22.

A gran divisia, in gran copia In. XXII, 109.

Agricola, agricoltore. Par. XII, 71. È voce latina.

Agro, per acerbo e fiero. In. XXIV, 147. Per difficile ad intendersi, Purg. XXV, 24.

Agrame, nome generico d'alcuni erbaggi di sapor forte ed acuto, come cipolle, agli, porri, e simili. Par. XVII, 117.

Aguato, insidia. In, XXVI, 59.
Aguatia, per aguila. Purg. X, 80. XXXII, 125. XXXIII. 58. Par,

XX, 52. Agngita, per adulas rus, X, 60. Anti, 189. AXIII. 38. Fdr. XX, 52. Agngita di Cristo, chiama Daute S. Glovanui Evangelista, perchè intese più che gli altri de' divini mislerj. Par. XXVI, 53. Accelione, V. Baldo.

Agugnare, bramare con troppa avidità, come sogliono i cani affamati. In. VI. 28,

A guida, cioè, per guida, Porg. VII, 42.

Agurursi, augurarsi. Gll slotti sogliono agurarsi, quando nel percuoter de' cioechi arsi, surgono innumerabili faville; perchè allora dicono: io vorrei avere tanti be' llorin d' oro, quante sono

queste faville; e altre înezié simili. Par. XVIII, 102. Actsro, così serivetano gli antichi Toscani în vece d'Augusto. Questi fu il sécondo Imperatlore di Roma, sotto cui nacque Gesti Cristo. In. 1. 71.

Aguto, acuto. In XXVII, 39. e 152. XXXIII, 53.

Aguzzar le ciglia, atto di chi ristrigne la pupilla dell'occhio per vedere più esattamente. În. XV, 20. Aguzzar l'orchio. În. XXIX, 134.

Aguszo occhio, per cupido, avido. Par. XVI, 87.

A inganno, ingannevolmente. In. XIX, 36.

Ajuola, per lo globo terrestre, Par. XXVII, 86. Ajuola, che ci. Tu tunto ferrei; cioè la terra, che da noi posseduta in qualche; ciola sua parte, ci la insolenti, e superbi; la quale se si potesse vedere dal ciclo stellato, parrebbe un'ajuola, o picciola gia, Par. XXII, 131, Ma qui è necessario leggere l'annotazione degli Accademici della Crusea.

Ajutare, ajutami da téi, cioè contra di lei. In. I, 89. m' bjuti mettere, senza la particella a. Purg. XXIX, 41.

Ajutar l' arsura, cioè accrescerla. Purg. XXVI, 81. Forse dalla vocc Francese adjoûter, o njoûter.

Ajutoro, ajuto. Lal. adjutorium. Par. XXIX, 69.

Aiszare, irritare, stimolare; e si dice propriamente de' cani, quando si eccitano a mordere altrui. In. XXVII, 21.

Al, per dal. Purg. XX, 126.

Ala, fece crescer P ale al coler mio. Par. XV, 72.

Ataoia de' Conti Fieschi di Genova, nipote di Papa Adriano IV. Maritata, come alcuni scrivono, al marchese Marcello Malespini. Purg. XIX, 142.

ALAGNA. Anagni, città della Campagna di Roma. Purg. XX, 86. Par. XXX, 148.

Alagna. Quel d' Alagna Par. XXX, 148. cioè, Bonifazio VIII.
Alabo, gentiluomo Francese, capitano del re Carlo d' Angiò,

vinee Curradino nipote del re Manfredi. In. XXVIII, 18.

ALBA LENGA, città del Lazio, ove i discendenti d' Enea regnarono

per 500 e più anni, fino a' tempi di Romolo. Par. VI, 57.

Alber, voce accorciata da albero. In. VII, 14. Purg. XXII, 151,

139, e altrove.

Albericht, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 89.

Alberigo de' Manfredi, signore di Faenza, Frate Godente, il quale essendo in litigio con gli altri Frati del suo ordine, finse di volersi comporre, e rappacificare con loro, e invitollì ad un lautissimo convito; e dato il segno a' suoi sgherri, ehe quando

eomandasse che si portassero le frutte, uccidessero tutti i convitati, venne a fine de' suoi perversi disegni. In. XXXIII, 118. Albrio da sieva, figliuolo del vescovo di quella città, giovane di

grossa pasta. In. XXIX. 109. V. Griffolino.

Albero, che rice della cima, chiama Bante il Paradiso, perchè
viene asvivato dall' Essere sovrano, ch' è Dio; al contrario degli
altri alberi, che traggono il sugo vitale, e il nutrimento dalla radice. Par. XVIII, 29.

ALBERTI (degli) Alessandro e Napoleone. In: XXXII, 35. é segg. V. Alessandro.

Alberto, Abate in S. Zeno a Verona, tiomo di santi costumi, a' tempi di Federigo Barbarossa Imperadore, Purg. XVIII, 118.

ALBERTO DEGLI ALBERTI, Signiore della valle di Falterona in Toscana, padre d'Alessandro, e di Napoieone, In. XXXII, 57. Y. Alessandro e Napoleone.

Alberto bella scala, signor di Verona. Costui fere Abale fii S. Zeno in quella città un suo figliuolo naturale, diffettoso di corpo, e d'animo. Accennato. Purg. XVIII, 121.

ALEERTO DUCA D'AUSTRIA, figlinolo primogenito di Ridolfo Imperatore; e dopo Alolfo, anch'egil assunto alla imperial dignità. Purg. VI, 97. Uccide il Re di Pruga, cioè di Buenia, ed uccupa quel Regno. Par. XIX. 115.

ALBERTO MAGNO, di Cologna città di Germania, Frate dell'ordine de' Predicatori, uomo dottissimo in tutte le scienze; scrittore di molti volumi, e maestro di S. Tommaso d'Aquino. Par. X, 98.

Albia, o Albi, flume grossissimo di Boemia, Purg. VII, 99. Albiano Bella Scala, accemiato, Par. XVII, 71. V. Bartolommeo della Scala.

Albère, candore che apparisce in cirio sul fat del giorno. Purg. XVI, 142. Albèri. Purg. XXIV, 143. Albère, per candore semplicemente. Par. XIV; 108. Alchimia, arte di trasmutare, e di falsare i metalli. In. XXIX, 119. e 137.

ALCIDE ama Jole. Par. IX, 101.

At dasezzo, ultimamente. VII, In. 150.

Alborbandesco, Guiglielmo. Purg. X1, 59. V. Guiglielmo.

ALBOBRANDI (Tegghiajo) Fiorentino, della nobil Famiglia degli Adimari, uomo per li suoi consigli molto eccellente. In. XVI, 41.

Ale in numero singolare, per ala. Purg. XXIX, 110.

Aleppe, lo stesso che Aleph, prima lettera dell'Alfabeto degli

Ebrei. Oui significa dolore, e confusione, In VII, 1.

ALESSANDRIA DELLA PAGLIA, città dello stato di Milano. Purg. VII,

155.

Alessandro Conte di Romena. In. XXX, 77. v. Maestro Adamo. Alessandro, e Napoleone degli Alberti, figliuoli d' un Alberto, signore della valle di Falterona in Toscana; i quali dopo la morte del padre tiranneggiarono i paesi eireonvieini; e finalmente venuti indiscordia tra di loro, "uno uccise l'altro, In. XXXIII, 38. e segg.

Alessandro Fereo, tiranno di Tessaglia, molto erudele, eome bene spiega il Vellutello contra il Landino, ed altri commentatori, i quali malamente intesero Alessandro Magno. In. XII, 107. Alessandro маско, figliuolo di Filippo re di Macedonia, e

ALESSANDRO NAGNO, figliuolo di Filippo re di Macedonia, e di Olimpiade sua moglie. Personaggio nelle storie notissino. In. XIV. 51.

Альтто, una delle tre Furie infernali. In. 1X, 47.

Аlfa, ed Omega, così chiamasi Dio nell'Apocalisse di S. Giovanni;

eioè principio e fine di tutte le cose : come di quelle due lettere l' una comincia l'alfabeto de' Greci , l'altra il termina. Par. XXVI, 17.

Alronso, Re di Spagna, a' tempi di Dante, uomo effeminato. Par. XIX, 125.

Comechè tutti gli espositori moderni qui citino il Volpi, e gli Edd. Fiorentini pare che raffermino la sua opinione allegando gli antichissimi fra' comenti, la chiosa a ogni modo si mostra confusa. Alfonso III regnò agli Spagnuoli che il nominavano Il Benefico innanzi la visione di Dante e morl nel 1290; ed è per avventura Lo giovinetto veduto nel Purg. VII, 116. « Che non rimase (intendo « lungamente») Re « perché in fatti dopo sei o sette anni di regno fini di vivere. Di ciò il poeta si duole; non però dice« che non cre-« ditò di Pietro d'Aragona suo padre altro che il valore. » Successegli Giacomo secondo, malveduto da Dante e dopo quattro anni l' Aragona e la Castiglia furono rette da esso e da Ferdinando IV. sino al 1312; e quindi Alfonso detto l'undecimo al quale di certo il poeta nel XIX del Paradiso e i suoi primi espositori intendevano di alludere : Quel canto è profetico, e parla de' principi regnanti dopo la visione, e mentre Dante serivevalo o ritoecavalo verso gli ultimi anni della sua vita; poichè ei ricorda come Filippo il Bello era morto di un colpo di cotenna nel 1314 cacciando un cinghiale. (Par. XIX, 120.)

Alronso, terzo figliuolo di D. Pietro di Navarra, Re d' Aragona,

il quale non ereditò di suo padre altro che il valore. Accennato. Purg. VII. 116.

Algorso, zio di D. Federigo Re di Sicilia, Costui fu coronato Re di Majorica e Minorica; ma con brutte operazioni maechiò la corona, Accennato, Par. XIX, 137.

All discepolo e seguace di Maometto, ma in alcune cose discordante da lui; sicehè venne a formare una nuova setta, seguita insin' oggi dalla gente soggetta al sofi, cioè al Re di Persia. In-XXVIII, 32.

ALICRINO, nome di Demonio, In. XXI, 118, XXII, 112.

ALIGNERI, famiglia nobile in Ferrara. Una donna di questa casa fu maritata a M. Cacciaguida cavalier Fiorentino, antenato del nostro Poeta; de'quali due consorti nacque Alighieri, da cui Dante ricevette il suo cognonie. Accennasi ciò, Par. XV, 138.

ALIGHIERI, figliuolo di Cacciaguida, e bisavo del nostro Poeta, punito per la sua superbia nel primo girone del Purgatorio. Accennato. Par. XV, 91.

Alito, per spiramento. Par. XXIII, 114.

Alla, nome d'una misura d'Inghilterra, che è due braccia alla Fiorentina. In. XXXI, 113.

Alla fiata, qualche volta, Par. XIV, 20,

Alla pelle dipinta, cioè, dalla pelle dipinta. In. VI. 108.

Alleggiare, alleggerire, render leggiero, In. XXII, 22, Purg. XII. 14. Alleluja, voce Ebraica, che significa lodar Dio, ed allegrezza.

In. XII, 88.

Allentare per allentarsi. Purg. XXXI, 21. Detto della fiamma che a poco a poco perde il vigore. Par. XXXI, 129. V. Avvivarsi. Allentarsi, s' allenta la ripa; cioè, si rende più facile a salire. Purg. XII, 106.

Alletture, per dare albergo, In. II, 122, IX, 93.

Alleviare, alleggerire, Purg. XXX, 15, Alleviarsi, per partorire, Par. XVI. 36. Atlotta, allora. In. V, 53, XXXI, 112, XXXIV, 7, Purg. III, 86.

XX, 103, XXVII, 85, Attumare, illuminare. Purg. XXI, 96. XXIV, 151. Par. XV, 76.

XX, 1. XXVIII, 5. Alluminare, illuminare, Purg. XXII, 66.

Alluminare, per miniare; e in questo significato è voce Franeese. Purg. Xl, 81.

Allungarsi, per discostarsi. Purg. XIII, 32. Par. VII, 32. ALMEONE, figliuolo d'Ansiarao, e d'Erifile. Costui fu uccisor della madre. Purg. XII, 50. Par. IV, 103. V. Erifile. Almi, In. XXXI, 67. V. Rafel.

Almo, per santo, e divino, Par XXIV, 138, Alpe, per montagna altissima. In. XIV, 50.

ALPE. Purg. XVII, 1. XXXIII, 111.

ALPI, d'onde nasce il Po. Par. VI, 51. Al su, all'in su. Purg. XIX, 95.

INDICE

134

Altaronte, Rocca d'Inghilterra, tenuta e difesa da Bertrame dal Bornio; dove fu assediato il principe Giovanni dal Re Arrigò d'Inghilterra, suo padre. In. XXIX, 29. Colui che già tenne Attaforte. In. XXIX, 29. V. Bertramo dal Bornio.

Jores. In. XXIX, 29. V. Bertramo dai Bornio.

Alterazione, per mutazione accidentale di qualche cosa. Purg.

XXI. 43. È termine de' Filosofi.

Alto, per nobile. Par. XVI, 86. Alto universo; per li cieli. Par. XXVIII. 71.

Alto terrà te fronti, cioè altamente. In. VI, 70

Alto Ingresso. Ínf. II, 7. Intendi Virgilio, e vedi la postilla a quel luogo. Alto, Che altro è da voi all'idotatre? cioè qual altra differenza?

In. XIX, 115. Altura, altezza. Purg. IX, 69. XVIII, 28.

A tui fu vista, cioè da lui. In. XIX, 108.

ALVERNA, monte asprissimo fra il Tevere e l'Arno, dove S. Francesco ricevette le sacre stimmate del Salvator nostro. Par. XI, 106.

Atro detta fiamma, cioè, seno, mezzo. Purg. XXVII, 27. V. cuor della luce.

Anax, gran capitano dell'escretto d'Assuero Re di Persia. Costui odiando a morte Mariocheo, zio della Regian Ester perche non era da lui, come da tutti gli altri adorato, persuase il Re a far morire tutti gli Elerci che negoziavano nel suo rerane, come gente inuttie; e che niente lo stimava; e di più a far ercodiggere Mardocheo. La Regian Ester mussa compassione dello zio, e della sua nazione, tanto supplicò il le suo martio, che il fece inutar propositato il consistente della consistente di consistente della consistente di c

A mancina, a man sinistra, Purg. IV, 101.

A man manca, a man sinistra. In. XXIII, 68.

A mano stanca, a mano sinistra. In. XIX, 41. Amanza, per donna amata. Par. IV, 118.

Amara reduta, cioè infelice, e cagione di male estremo. In. XXVIII. 95.

ANATA, moglie di Latino Re degli Aborigeni, popoli d'Italia antichissimi, la quale per tema grande ch' Enca avesse ucciso Turno, a cui sua figliunda Lavinia erra stata promessa in isposa, disperata s'Impiecò. Accennata, Purg. XVII, 53,

Ambage in che la gente folte Già s'invescava, chiama Dante gli oracoli della Gentilità, proferiti con parole oscure, e dubbiose. Par. XVII. 51.

Ambascia, difficoltà di respirare cagionata da stanchezza. In. XXIV, 52. Per affanno estremo. In. XXXIII, 96. Purg. XVI, 39. Par. XXVI, 153.

Ambodue, amendue. In. XXIX. 92. Ambodue, amendue, Par. XXIX, 1. INDICE

135

Ambrosia, per crba, o composizione di soavissimo odore, Purg. XXIV. 150.

Amech, In. XXXI, 67, V. Rafel.

Amendui, amendue, in rima. In. I, 69.

Amenduo, ambedue, In. XVII, 14.

Amica, divenne amica al padre fuor del dritto amore, cioè, divenne concubina del padre suo. In. XXX, 59.

ARICLATE povero peseatore, il quale, come riferisce Lucano nel V della Farsaglia, tragittò colla sua barca di Durazzo in Italia Giulio Cesare, che desiderava di trasportare nell'Epiro il restante telle sue genti. Par. Al, 68.

Annet, famiglia nobile Fiorentina, da cui nacquero le discordie e le ruine della città, per essere stata una di questa famiglia ripudiata da Buondelmonte de Buondelmonti. Accennata, Par. XVI, 136.

Ammaliare, offendere con malie. E figuratamente, guastare, errompere. Par. XXX, 159. V. auche il Varchi nell' Ercolano, a carte 190.

Ammantage, apparecchiare, Purg. XXIII, 107. XXIX, 49.

Ammantare, per cuoprire. Par. VIII, 138. Per vestire semplicemente. Par. XXI, 66.

Anumantarsi di riso, per vestirsi di chiarissima luce. Par.

XX, 13.
Ammassicciarsi, ammassarsi, stivarsi, Purg. IX, 100.

Amme, per ammen, in rima. Par. XIV, 62.

Ammen, Amen: vocc Ebraica, colla qualc chiudonsi dalla Chiesa Catolica tutte le orazioni rhe a Dio si fanno. E vuol dire: così sia; e qualche volta, in verità. Un Ammen non saria potuto dirsi: per dimostrare somma velocità. In. XVI, 88.

Anmenda, correzione del fallo. In. XIII, 35. Purg. XX, 65, 67, 69. Fare ammenda; correggersi, e soddisfare per le sue colpe. In. XXVII, 68.

Anmentarsi, ricordarsi, tenere a memoria: Purg. XIV, 56,

Ammiccure, accennar con gli occhi. Purg. XXI, 109. V. il Vafchi nell'Ercolano, a carte 86.

Ammiraglio, capitano d'armata navale. Purg. XIII, 184. Ammiraglio, per ispecchio; dal mirarvisi dentro; come i Francesi dicono le mirotr. Purg. XXVII, 103.

Ammogliarsi, per congiungersi carnalmente, delto di bestie. lh. l. 100; ma qui è aliegoria.

Ammortare, ammortare, spegnere. In. XIV, 90.

Ammorzarsi, detto della volontà. Par. IV, 76.

Ammusarsi, scontrarsi muso con muso. Purg. XXVI, 53.

Ammutare, perder la favella, divenir muto. Purg. XXVI, 69.

Amomo, arbuscello Orientale, che produce droga preziosa. In. XXIV, 110.

Amoré. Amor the drittamente spira, chiama Daute la verà carità. Par. XV, 2. Amor the muote I sote, e l'attre stelle; cioè, il sommo lddio, Par. XXIII, 155. Amore, per la concordia, chesecondo alcuni filsosfi, molte volte fu cagione che il mondo rico nasse nel primiero caos. In. XII, 42. V. scutir annore. Amore, per lo spirito Santo, Par. XIII. 37. Per l'Arcangelo Sabriello. Par. XXII, 94. Per anima beata, Par. XXIV, 82. Amore Angelico, per Angelo. Par. XXIII, 105.

Amor d'anima, per l'appetito. Purg. XVII, 93. Amor del bene scemo del suo dorer, cioè l'accidia. Purg. XVII, 85.

Amore e natura, per amor naturale. Purg. XVIII. 26.

Amor, che nella meme mi ragiona. Questo è il principio d' una delle tre canzoni di Dante, sposte da lui medesimo nel suo Convivio. Purg. 11, 112.

AMORE, ferisce Venere sua madre. Purg. XXVIII. 66.

Amori, per anime elette, acesse di carità. Par. XIX, 20. Per cori d'Angeli. Par. XXVIII, 105. Per creature, Angeli prineipalmente. Par. XXIX, 46. Amor nuori, chiama forse Bante le ereature, ovvero l'atto medesimo del creare. Par. XXIX, 18.

Amoroso, S'ancise amorosa; cioè, Sammazzò per amore. In. V.
ell. Così Virgilio parlando della Dea Venere apparsa at Enca suo figliuolo, nel 1. libro, al verso 518. Nanque humeria de more habien suspenderat arcum Venatriz. E Tibullo nella 1. leigia del 1. libro 1. fpss seram teneras maturo tempore cites Resticus. A muta a muta, a vicenda 1. n., N.V. 33.

ANAGREONTE, nato in Too città dell' antica Ionia, Poeta lirico leggiadrissimo, Purg. XXII, 106.

ANASTI O Alagna, Città della Campagna di Roma, Purg. XX, 86.
ANASTA, uno de' discepoli del Signore, il quale rendette la perduta vista a S. Paolo, Par. XXVI, 12.

Anassacona Glazomenio, Filosofo doginatico antichissimo, ed eccellente. In. IV, 137.

Anastagi, famiglia nobilissima di Ravenna. Purg. XIV, 107.

ANATAGO Papa, che visse a' tempi di Teodorico Re d'Italia, pervertito da Fotino cretico, secondo Dante; il che è falsissimo. Vedi gli scrittori delle vite de' Pontefici. In, X1, 8. V. Fotino.

Anca, l'osso che è tra il fianco, e la coseia. In. XIX, 45. XXI, 35. XXIII, 72. XXIV, 9. XXXIV, 77.

Ancella chieriasima del sole, l'Aurora, o l'Alha, Par, XXX, T.
Ancella sesta det di, l'ora sesta. Fispono i Poeti, else l'ore
siano ancelle del sole. Purg. XII, 81. Oridio nel II. delle trasformazioni, al verso 118. Jungere equor Tilan relecibus imperat
horis. E gia le quattro ancelle eran del sole Rimase addietro.
Purg. XXII. 118.

Anche, colla negativa; per quello che i Latini dicono nondum. Purg. XXX, 56.

Anche, in luogo, d'altri, In. XXI, 59.

Axense Trojano, figliuolo di Capi, che della Dea Venere generò Enea, soggetto notissimo per lo poema di Virgilio. In. I, 74. Purg. XVIII, 137. Morì, e fu seppellito in Sicilia. Par. XIX, 132, L' ombra di lui aeeoglie eon tenerezza il liglidolo ne' campi Elisi. Par. XV, 25. vedi Virgilio nel 6. dell' Eneide.

Ancidere, ueeidere. In. V. 61, Purg. XIV, 153, XV, 107, è voce poetica.

Anciso, ucciso. Par. XVII, 52.

Anco, ancora; per quello che i Latini dicono etiamnum. In. XVII, 67, E colla negativa, per nondum. Purg. X, 28.

Ancòi, oggi; ma è voce Lombarda. Purz. XIII, 52, XX, 70. XXXIII. 96.

Ancòra, per, così tosto, Purg. XXIII, 82.

Ancor sie, ancorehè sii. In. VIII, 59. Ancède, ineudine. Par. XXIV, 102.

Andare, per avanzarsi. Par. XXIX, 152. Andare alla radice del rero. Par. XIV, 12. Andar a ruota, per, fare il ballo tondo, Par. XIV, 20. Andar di sopra, per, avanzare, vincer d'eccellenza. Par. XXXI, 56. Andar in filo; eioè, in riga. Purg. XXIV, 66. Andar l' uno al primo, e l'altro al poi; detto di due cerchi di persone, ehe girino l'uno al contrario dell'altro. Par. XIII, 18. Andar per pace; eioè, per aver pace. Purg. XXIV, 141.

Andi, per vadi, In. IV, 33. Oggi è disusato. Anelo, anelante, ansante. Par. XXII, 5,

Anfesibena, serpente di due teste, In. XXIV, 87. Anrique, figliuolo di Giove e d' Antiope, musico eccellentissimo. il quale, secondo le favole, colla forza della sua cetra fece discendere i sassi dal monte Citerone, e formar con essi le mura di Tebe. In. XXXII, 11.

Angeli, ultimo coro degli spiriti celesti della terza gerarchia, Par. XXVIII, 126. Il Poeta qui diee Angelici Iudi.

ANGELI RIBELLI, precipitati all' Inferno, Par. XXIX, 50.

Axgree, o Agnelo Brunelleschi, Fiorentino, inteso da Dante, In. XXV, 68., come vogliono gli antichi spositori. Angiorrizo da Cagnano, onoratissimo gentilpomo di Fano, fatto

annegare alla Cattolica da Malatestino di Rimini, insiente con Guido del Cassero. In. XXVIII, 77. Angeli neri, ehiama Dante i Demonj. In. XXIII, 131.

Angelica farfalla, chiama Dante l'anima dell'uomo, perchè a guisa del verme da seta, esce della prigione del corpo, e quasi mettendo le penne, sen vola a presentarsi al divin tribunale. Purg. X. 125.

Angelo d' inferno, per demonio. Purg. V, 104.

Anguinaja, parte del corpo tra la eoseia, e il ventre. In.

Anima, la prima; intendi Adamo Pg. XXXIII, 62. Par. XXVI, 83 - la ria; Giuda Seariotto In. XIX, 96. - la santa ehe il mondo fa manifesto. Par. X, 125. Intendi Boezio e V. a questo

Animali che natura ha più cari, cioè, gli uomini. Purg. XXIX. 139.

Animal perfesione, cioè, propria dell'anima. Par. XIII, 85.

Animo, per volontà. Purg. XVII, 95.

Animo non sciolto, cioè, occupato, e fisso a contemplare qualche cosa, Purg. XII, 73.

Axxa, madre di Naria Vergine, Par. XXXII, 133.

ANNA, succero di Caifas Pontefice de Giudei, accennato, In. XXIII, 121.

Anneyare, per annegarsi. In. XIX, 20. Purg. VI, 13.

Annegato correndo in caccia. Purg. XX, 79. V. Carlo II, re di Puglia.

Pugita. Annerarsi, divenir nero, oscurarsi. Purg. VIII, 49, XXVII. 65. Anni, di nostra salute 1106. circonscritti per 555. rivoluzioni

della stella di Marte, che compie il suo giro in due anni. Par. XVI, 57
ANNIBALE, capitano de Cartaginesi, grandissino nemico de!

Romani, vinto da Scipione. In. XXXI, 117. Par. VI, 30

Annottare, per imbrunirsi la notte. In. XXXIV, B.

Annottarsi, venir notte, Purg. XX, 101.

Annual giuoco, chiama Dante il palio, che si corre in Firenze, ogni anno il giorno di S. Giovanni. Par. XVI, 42.

Annunziatrice. Purg. XXIV, 145. Annunzio, per invito. Purg. XII, 94.

Ansare, respirare con fatica. Iu. XXXIV, 85,

Anselno (S), fu Normando, e Arcivescovo di Conturbia. Scrisse molti trattati di Teologia. Par. XII, 157.

ANNELNECCIO, figliuolo del Coute Ugolino della Gherardesca, morto di fame iusieme col Padre. In. XXXIII, 80. V. Ugolino.

ANTANDRO, città marittima della Frigia minore, donde Enca fece vela per venire in Italia. Par. VI, 67.

Antecessore (di Bonifazio VIII.) In. XXVII, 103. V. Celestino V. Antelucani splendori; quel chiarore che si fa in cielo, poco prima che nasca il sole. L'albòre, l'alba. Purg. XXVII, 109. Ant-lucani è voce latina.

ANTENORA, prigione d'inferno, dove sono puniti i traditori delle loro patrie; detta da Autenore Trojano, il quale, secondo alcuni storici, se la intendeva co' Greci. In. XXXII, 88.

ANTENORI, chiama Dante i Padovani, la città de` quali fu fondata da Antenore, Purg. V. 73.

Avro., gigante di Libia, nato di Nettuno e della Terra, alto 40. cubiti. Costui lottando con Ercole ogni volta che in terra cadeva, riprendera nuove forze, e risorgeva più vigoroso. La qual cosa ossevrando Ercole, alzandolo di terra, e stringendoselo al petto, il soffoci. In. XXXI, 100, e segg.

Anteriore, per quello che sta dinanzi. In. XXV, 83.
Antico. L' autico che Lavina tolse. Par. VI, 5, V, Enca.

ANTIGONE, figliuola di Edipo Re di Tebe. Costei fessi guida del cieco suo padre, cacciato in esiglio da Creonte; per la qual cosa dal tiranno fu fatta morire. Ma, come scrive Sofocle in una sua tragedia di questo nome, fu seppellita viva per aver dato sepoltura

al corpo di Polinice suo fratello, contra il regio divieto. Purg. XXII, 110.

ANTIGO Re di Siria e di Gerusalemme, accenuato da Dante. In. XIX. 87

Axtoxio (S.), padre antichissimo de' monaci, uomo di sublime, e maravigliosa virtú. Suoi Frati de'tempi di Dante, biasimati. Par. XXIX, 124.

Ansi, per inuanzi, avanti. In. VIII, 35. XV, 9. Purg. XVI, 45. 27, 95. Par. XIV, 66. XXIV, 6. XXV, 41, 37. XXIX, 39.

Anzi, davanti ; detto di luogo. Purg. XXXI, 50.

Ansi, piuttosto. Purg. IX, 128.

Anziani, nome di magistrato in alcune città. In. XXI, 38.
Anziani, nome del supremo magistrato di Lucca. In XXI, 38.

ANTIANI, nome dei supremo magistrato di Lucca. In AA1, 38. ANTIANI di sauta Zita. In. XXI, 38. cioè i magistrati di Lucca. V. S. Zita.

A paro a paro, del pari. Purg. XXIV, 93.

A peggio, a stato peggiore, Purg. X, †10.
Arranno, monte famosistime, che sistende co' suoi gioghi da
ponente in Levante, dividendo l'Italia tutta in due parti, l'una
settentrionale verso il mare Adriato, c) altra merdionale verso il
Tirreno. In. XVI, 96. XX, 65. Purg. V. 96. MV, 92. Chianato
dal Poeta mostro, dasso of Italia, Purg. XX, 86. circoscritto. In.
XVII, 99. Purg. XIV, 31, e segg. Far. XXI, 166, c segg. Intorno
all' Apennino del C. XX, 65. veta dal vece rexisor.

Aperta, per apertura. Purg. IV, 19.

Aperto, per apertura, Purg. XIX, 56.

Aperto, per noto, manifesto, spiegato. Purg. XXII, 134. Par. V 32. A piede a piè, in forza di superlativo. In. XVII, 154.

A piede de'suoi comandamenti era deroto; cioè riverente e inelinato, come stanno i servi a' piedi del padron loro. Purg. XXXII, 106.

APOCALISE, J. BIAPO Profectico oscurissimo della divina Scrittura, dettato da S. Giovanni Vangelista. Questo è nome Greco, che riredazione significa. Accemato, In. XIX, 108. Purg. XXIX, 103. APOLLINE, cioè il sole, detto dal Poeta, occhio del cielo. Purg. XX, 152.

Arotto, figliuolo di Giove, e di Latona, Dio della Poesia, e della medicina, Par. 1, 15. 11, 8.

A posta, fissamente. In. XXIX, 19. Purg. VI, 58.

A posta, di chi che sia; a requisizione, a riguardo d'alcuno. In. X, 75.

Arostott, detti dal Poeta messaggi dell'elerno rogno. Purg. XXII, 78.

Appajarsi, per congiungersi, Par. XXIX, 138. Apparare, imparare. Purg. XIII, 95.

Apparere, apparire, esser noto. Purg. XVIII, 34. Per far bella mostra di se. Par. XXIX, 94.

Appario, appari, apparve. Purg. II, 22, e molte simili terminazioni. Apparinno, apparvero. Par. XIV, 121.

Apparsione, Purg. XXXI, 78.

Appastarsi, attaccarsi a guisa di pasta. In. XVIII, 107. Appellare, nominarc. In. XXXIII, 90. E vocc Latina in sua

origine, ma da gran tempo fatta nostra. Appetibile, per l'oggetto che si appetisco. Purg. XVIII, 87.

Appiattarsi, nascondersi. In. XIII, 127.

Appiccarsi, per attaccarsi insieme. In. XXV, 61. Detto del

seme, che s'appiglia al terreno, e germoglia. In. XXIX, 129. Appigliarsi, per attaccarsi. In. XXV, 51. E abbracciollo ore il

minor s' appiglia : cioè, sotto le braccia, in segno di riverenza, come solevano gl'inferiori colle persone di grado, Purg. VII, 13. Così spicgano i Comentatori. Apporre altrui falsamente qualche delitto, In. XXIV., 159.

Apporre cibo, metter cibo sopra cibo, Par. XVI, 69.

Apportare, per riferire, ragguagliare. In. X, 104.

Apprendere, per incontrare, o prender semplicemente. Purg. XIV, 133. Apprensiea, Facoltà dell'animo, che apprende gli oggetti. Purg,

XVIII, 22. Appresentare, per rappresentarc. Par. VII. 107.

Appresentursi, per comparire, nascere; detto del sole, Par. X. 33.

Appreso. Non sono apprese; cioè, non hanno appreso, imparato, In. XVIII, 60. Gli spositori spiegano, apparecchiate.

Appressare, accostare. In. XXVIII, 128. Per appressarsi. Par. XXIV, 117. Appresso, per dopo. In. III, 113. IX, 105. XXIII, 145. XXIX,

13. Par. I, 100; c altrove. Appróbo, coll'accento acuto sulla seconda, in rima; approvo,

Par. XXVI, 136. Approceiare, per accostarsi. In. XXIII. 48.

Approcciarsi, appressarsi, avvicinarsi, In. XII, 46, Purg. XX, 9. Approdure, per appressarsi, Purg. XIII, 67.

Approdure, per essere a prò, piaeere. In. XXI, 78. Appropinguarsi, avvicinarsi. Par. XXXIII, 47.

Appropriare a parle, far divenir privata una cosa di ragion pubblica. Par. VI, 101.

Appulerare, abbellire, dare ornamento. In. VII, 60.

Appuntarsi, per tendere a che che sia, come ad ultimo fine. Par. XXVI, 7. Per fermarsi. Purg. XV, 49. Par. VI, 28. Per arrivare eoll'estrema punta. Par IX, 118. V. Venere. Per terminarsi. Par. XXIX, 12, Per pontare, Par. XXI, 85.

Appunto, per appuntino, esattamente. Par. XIII, 73. Per, in quel punto medesimo. Par. XII, 25.

Appuzzare, apportar puzzo. In. XVII. 5. Aprio, in rima; aperse. Par. I, 87.

Aprir la piaga. Par. XXXII, 6.

Aprir troppo l'ali a spendere, scialacquare, Purg. XXII. 45. Aprirsi, per diffondersi, comunicarsi, Par. XXIX, 18.

Aprissi, per aprisse; in rima. Purg. IX, 110.

A pruora, a gara, lu. VIII, 114.

A pruoro, parola Lombarda, e vale appresso. In. XII, 93.

Aquandoa quando; quando in qua, quando in la. Purg. XXV, 126. Aquano, l'undecimo segno dello Zodiaco. Finsero i poeti che costui fosse Ganimede, coppiere di Giove. In. XXIV, 2.

Aquita, insegna de' Romani. Par. VI, 1.

AQULA, che sceude giù nell'area. Oui si adombra la donazione fatta dall'Imperador Costantino alla Santa Chiesa Romana.
Purg. XXXII, 225.— Di ciò e su le Tradizioni False, V. Vol. III.
AQULOSE, vento che spira dal settentrione, detto altriurenti Bo

rea, e Tramoutana. Prendesi ancora pel settentrione medesimo.

Purg. IV, 60. XXXII, 99.

Anan, coll'accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Per Arabi par che intenda il Poeta i Numidi, ed altre genti barlare dell'Affrica, che passarono in Italia con Annibale, contra i Romani. Par. VI, 49.

Anaux, donzella di Lidia, eccellentissima tessitrice, e ricamatrice; la quale montata in superbia, garreggió con Pallade in quell'arte, ma vinta dalla Dea, fu da lei uecisa, e convertita in ragno. In. XVII, 18. Purg. XII, 45. V. Ovidio nel sesto delle Trasformazioni.

ARAGONA, provincia del Regno di Spagna. Purg. III, 116.
ARAGONESE, nazione egregia. Par. XIX, 157. V. Jacopo re

d'Aragona.

Aranda a randa, rasente rasente; cioè, appresso in maniera,

che più non si poteva. In. MV, 12.

Anna, fiume di Toscana tra Firenze, e Siena; presso il quale
furono sconfitti i Guelfi da'Ghibellini, a'tempi di M. Farinata.
In. X, 86.

Arbucetto, piecolo albero. Purg. XXVII, 134.

Arca, del Signore traslatata dal re Davidde di città in città.

Par. XX, 59.

Arca bel Testamento. Di essa vedi i libri delle Divine Scritture.

Purg. X, 56.

Arca (dell'), famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 92.
Arcanamente, quando fin Giove arcanamente giusto; Cioè,
nella segretezza, e nel misterio del suo consiglio. Purg. XXIX, 121.
Arcanetta, secondo coro d'Angeli della terza gerarchia. Par.

XXVIII, 123.

Arche ricchissime, chiama Bante gli Apostoli. Par. XXIII, 151.

Arcanxo. Fiume che masce in quella costa d'Apennino ch' è sovra l'eremo di Camaldoli, e scende in Cascuttno, e mette in Arno tra Poppi e Bibiena. Parg. V. 98, 128.

Archimandrita, per fondatore d'ordine religioso. Par. XI, 99 : è voce Greca.

Arcioni, per sella da cavalcare. Purg. VI, 99. Qui è metafora. Arco, La ruota Che fe' l'orbita sua con minor arco; cioè la ruota destra, sopra la quale il carro si voltava. Purg. XXXII, 29.

DANTE. 4. 11

Arco, già discendendo l'arco de' miei anni i cioè, cominciando

io ad invecchiare. Purg. XIII, 114. Arco, metaforicamente, per opinione, e sentenza di filosofo :

In alcun vero suo arco percuote. Par. IV. 60. Per la divina provvidenza, che drizza tutte le cose a' loro fini. Par. VIII. 103. Per amore, Par. XXVI, 24.

Arcodell' ardente affetto. Par XV, 43, Arco dell' esitio. Par. XVII, 53.

Ardenle, per desideroso, Par. XXXI, 142.

Ardere, per desiderare ardentemente. In. 11, 84. Par. XXVII. 90. XXXIII, 28. Così Virgilio nel 1. dell'Encida, verso 580. Rumvere nubem ardebant.

Ardere, Ardeva un riso dentro agli occhi. Par. XV, 54.

Ardori, per anime beate, Par. XXII, 84. ARBINGHI, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 95.

ARETIKI, popolo d' Arezzo, illustre città di Toscana. In. XXII, S. Chiamati da Dante botoli, cioè cani piccioli e vili. Purg. XIV, 46.

ARETINO (l'). Fu costui mosser Benincasa d' Arezzo, dottissimo giurisconsulto, il quale essendo vicario del Podestà di Siena, condauno a morte Turino da Turrita, castello nel Sanese, fratello di Ghino di Tacco, e Tacco suo zio, perchè insiente con Ghino avevano tolto un castello alla republica Sanese, chiamato Radicofani, ed in Marcmma esercitavano latrocinio. Dopo di ciò messer Benincasa andò giudice del tribuno di Roma, nel pontificato di Bonifacio. Il che intendendo Ghino, andò a Roma, e con grande audacia entrò in casa e nella sala, dove messer Benineasa a banco sedea, e quivi in prescuza di molti l'uccise, e se ne venue a salvamento colla testa che gli aveva tagliata. Purg. V1, 13, A retro, addietro, Par. 11, 95.

ARETUSA, ninfa amata da Alfeo, fiume d'Arcadia, la quale per fuggire gli abbracciamenti di lui, tanto pregò gli dei, che fu convertita in fonte. In. XXV, 97. V. Ovidio nel 5. delle Trasformazioni.

AREZZO, città nobile di Toscana, In. XXIX, 109.

Argenti Filippo, cavalier Fiorentino, della nobil famiglia de' Caviceiuli che sono un de' rami degli Adimari; uomo ricchissimo, di grande statura, e di maravigliose forze; ma iracondo fuor di misura. In. VIII, 61, V. il Boccaccio nella 8. Novella della 9. Giornata.

Argia ligliuola d' Adrasto re degli Argivi, moglie di l'olinice. Purg. XXII, 110.

Ango, nave, prima di tutte solca il mare. Sua ombra viene ammirata da Nettuno, Par. XXXIII, 96.

Argomentare, per discorrere e deliberare in consiglio pubblico. Purg. VI, 129.

Argomentarsi, per ingegnarsi, procacciarc. In. XXII, 21. Per deliberarsi, Par. XXV, 118, Per prepararsi, Purg. XXV, 13,

Argomento, per figurazione, o dimostrazione, come spiega il Vellutello, In. XIX , 110. Per discorso. In. XXXI , 53. Per ajuto, mezzo. Purg, II, 31. Per medicina, rimedio. Purg, XXX, 136. Per segno, indizio. Par. IV, 68. XVII, 135. Per ingeguo. Par. XV, 79, Argonapti, circonseritti. Par. II, XVI. Accenuati. Par, XXIII, 96.

Aaco, Pastore che aveva nel capo cent' occhi, secondo le favole. Fu seelto da Giunone gelosa per custodire lo trasformata in vacca; ma addormentato da Mercurio col suono, e col racconto di vane favole, tra le quali fu quella di Siringa, fu dal medesimo ucciso. Purg. XXIX, 93. XXXII, 63. V. Siringa.

Argolica Gente, eioè Greca, eosì detta dalla provincia Argolide nel Peloponneso, dove era Argos città nobilissima. In. XXVIII, 84.

Arguta faccia, pronta, vivacc, e con ocelii penetranti. Purg. XXIX, 143.

Anaxa, figliuola di Minos, re di Crela, e di Paife sua moglie. Costei innanorata di Tecco Principe d'Atnea, ammaestrollo, come ilovesse uccidere il Minotauro, e diedegli un filo per useire del Laberinto. Accentata In. Nil, 20. Rapita, e poi abbandonata di Tesco nell' Isola di Naso; dove trovata da Baeco, fu da lui sposata; e finalmente una sua apliraband fu trasformata dopo la morte di essa in un segno ecleste di otto stelle, unite in forma di corona. Par. XIII, 14.

Antara, segno eeleste, il primo dello Zodiaco, Accennato, Purg. XXIII, 53. Chiannato stella migliore. Par. I, 40. Ariete notturno ilispoglia; eioè quando tal segno sorge di notte, il mondo si spoglia delle suc bellezre; il che accade l'autunno, quando il sole e in Libra. Par. XXVIII, 117.

Anstorna, Stegiria, maestro del grande Alessandro, e di color che sauno, come dice Daule; principe della setal Peripatelica, e tra ilisosdi ii più famoso. In. IV, 151. Purg. III, 45. Tra gil altri, suoi libri serive quelli che trattano di Politica, ossis della buona amministrazione delle città, e degli stati. Par. VIII, 120. Accennato. Par. XXVI, 58.

A ritroso, a rovescio, Par. XVI, 155.

Aatt. Città famosa della Gallia Narhonese, In. 13, 112.

Armarsi, per prepararsi a sostenere una disputa. Par. XXIV, 46.

Armarsi, per prepararsi a sostenere una disputa. Par. XXIV, 46. Armarsi di provvidenza. Par. XVII, 109. Armarsi di vivanda, provvedersi di vettovaglia. In. XXVIII, 33.

Armonizzare, rendere armonia. Purg. XXXI, 144.

ARNALAO DANIELLO, Poeta e Romanziere Provenzale eccellentissimo. Purg. XXVI, 113. segg, e 142.

Arnia, alveare, cassetta in eui le peechic fabbricano il mele. In. XVI, 3.

Anvo, fiume nobilissimo di Toscana, che bagua Fiorenza, e Pisa, e mette nel mar Tirreno, in. Nill., 164. XXIII, 98. XXII, 85. XXIII, 85. Yurg. V, 126. Par. XI, 106. Girconscritto. Purg. XIV, 17, e segg. Chiamato da Dante fiume ruela. Purg. XIV, 216. Fosse maladetta e reenturata. Purg. XIV, 31, Posto per Fiorenza. In. XV, 113. Anoxta, o Aronte, famoso indovino della Toscana, a' tempi antichi. Costui abitò ne' monti di Luni sopra Carrara nel Genovesato. In. XX, 46. V. Lucano nel 1. libro della Farsaglia, al

verso 586, e seguenti.

Anne, uccelli favolosi, con viso e collo di donzella, figlinole di Taumante, e d' Elettra. Erano tre, e si chiamavano Aello, Ocipete, e Celeno. Predicevano i destini, ed erano rapacissime; anzi i Poeti le dissero Arpie dal verho Greco λρεόζο, che significa rapire. In. XIII, 10, 101. V. Strofade.

Arra, caparra, parte del pagamento che si dà innanzi per sicurtà del contratto stabilito. Purg. XXVIII, 95. E figurafamente, dimostrazione d'aecidenti futuri. In. XV, 94. Per annunzio di doversi armare. Par. XIX, 145.

Arredo, suppellettile. In. XXIV, 138.

Arretrarsi, tirarsi indietro. Par. XXXII, 145.

Arridere, per mostrarsi benigno. Par. XXXIII, 126. è voce Latina,

Arridere un cenno, cioè accennar sorridendo. Par. XV, 71.

Annico, magnifico cavalier Fiorentino, della nobile famiglia

de Fisantí, come alcuni vogliono. In. VI, 80.
ARRIGO MANARDI Faentino, cortese, e valoroso signore. Purg. XIV, 97.

ARRIGO RE D'INGRILTERRA, detto il Semplice, per la candidezza de' suoi costumi. Purg. VII, 151.

Anaso V. Imperadore, figliuolo di Federigo Barharossa, chiamato dal Poeta secondo rento di Sorre; cicie seconda procella, o seconda tempesta della famiglia di Soave; perchè egli e suo Padre furono superbi, e amanti della guerra. 'Fanto (gloria) la vera lezione, onde la chiosa intorno alla tempesta ci sta per nulla. Par. III, 119.

Abbieo VI. Imperadore, accennato forse dal Poeta. Purg. XXXIII, 45. Par. XXVII, 65. Ingannato da Papa Clemente V. Par. XVII, 52. V. Clemente. Medita di comporre le cose d'Italia. Par. XXX,157.

ARRIGUCCI, famiglia nobile fiorentina. Par. XVI, 108. Arrio cretico infame, il quale teneva, il ligliuolo di Dio non essere consustanziale al Padre, ma minor di esso. Par. XIII, 127.

Arrivare, per accostare alla riva. In. XVII, 8

Arrivare, E'buono che a lui arrivi di lei parlare; cioè, farai benc a cominciare a parlargli di essa. Par. XXIV, 43.

Arroscigliare, pigliare col ronciglio. In. XXII, 53. V. Ronciglio.
Arroscare, arrossire. Par. XXVII, 54.
Arroscara; volgersi in qua e in là, schermendosi colle braccia.

e coll'altre membra. In. XV, 59.

Arsiccio, riarso dal sole, o dal fuoco. In. XIV, 74.

Arte prima, chiama Dante la Grammatica, perchè suole impararsi avanti dell'altre. Par. XII, 158.

Articolare, L'articolar del cerebro; cioè la struttura de'suoi

Articolare. L'articolar del cerebro; cioè la struttura de suoi organi. Purg. XXV, 69.

Artigli, per le mani d' un furioso. In. XXX, 9.

Artigliare, prendere coll'artiglio. In. XXII, 140. Artimone, la maggior vela ch' abbia la nave. In. XXV, 13.

Artista, artefice, artigiano, Par. XIII, 77, XVI, 51, XXX, 33.

Per cantore eccellente, Par. XVIII, 31.

Arto, angusto, stretto, malagevole, In. XIX, 42- Purg. XXVII. 132. Par. XXVIII, 33, 61. Lat. arctus. Aart Re della gran Bretagna, soggetto notissimo negli antichi

romanzi. In. XXXII, 62. V. Modite. ARZANA de' Viniziani. Per Arsenale. \* Leggi: Arsanal. Luogo

celebre in Venezia, dove si fabbrica ogni genere di navigli, e ogni strumento da guerra. In. XXI. 7.

Ascella, parte concava del corpo, dove si congiunge il braccio colla spalla, In. XVII, 13, XXV, 111.

Ascesi, città dell' Umbria, Vedi Assisi,

Asciano, eastello nel Sauese. In. XXIX, 151. Asciolto, per distrigato, spedito. Par. XXVII, 76.

ASPENTE, calzolajo Parmigiano, famoso indovino a' tempi di Federigo II. Imperadore. In. XX, 118. A senno di chi che sia, a suo piacere. In. XXI, 134.

A serro, porre a servo; eioè aceoneiare per servitore. In. XXII, 49.

A sommo 'l petto. Purg. III, 111.

Asoro flume di Beozia, provincia della Grecia, presso il quale si celebravano i saerifici, o misteri di Baeco, Purg. XVIII, 91. Asperges me, m' aspergerai, mi spruzzerai. Principio d' un ver-

setto del Salmo Miserere, Purg. XXXI. 98.

Aspettare, T'aspetta a Beatrice; cioè aspetta d'esser pervenuto a Beatrice, Purg. XVIII, 48. Aspettarsi a chi ehe sia. Par. XVII, 88. Aspetto, nome. L' uno e l'altro aspetto della Fede; eioè, il creder de' santi che furono avanti la venuta di Cristo, e di quelli

che furono dopo. Par. XXXII, 58.

Aspetto secondo, cioè dopo quello di Dio. Par XVIII, 18. Aspetto benigno. Colui ehe ha si benigno aspetto. Purg. VII, 104. V. Guglielmo re di Navarra.

Assannare, per afferrare. Purg. XIV, 69. Per afferrare eo' denti. In. XXX, 29. Figuratamente per costrignere, rinserrare. In. XVIII, 99.

Assassino, Il tormento degli assassini anticamente era l'esser

propaginati, cioè, fitti col capo in terra. In. XIX, 50. Assedere, sedere appresso. In. XV, 33. Lat. assidere.

Assemprare, sembrare, somigliare, In. XXIV, 4.

Assennare, avvertire, aggiugner senno. In. XX, 97.

Assetare, figuratamente, per eccitar desiderio, invaghire, Purg. XXXI, 129, Par. I, 55, III, 72, Per, indurre gran brama di signoreggiare. Par. XIX, 121. Assetar di dolce disiar. Par. XV, 63.

Assettare, per ordinare, disporre. Par. I, 121. Assettarsi, comporsi, aggiustarsi, In. XVII, 22, 91.

Assidere, per assediare. In. XIV, 69,

Assieparsi, per farsi siepe, e impedire il prospetto. In. XXX, 123.

Assiri, popoli dell' Assiria, provincia dell' Asia; presso i quali fu anticamente il primo imperio del mondo. Purg. XII, 89.

Assist, o Ascesi, città dell'Umbria, patria di S. Francesco, fondatore dell'ordine de'frati Minori, posta alla radice d'un alto monte. Par. XI, 35.

Assolto, per finito, terminato. Par. XXV, 23. Per sciolto, scevro. spirto assolto; cioè anima separata. Par. XXXII, 44.

Assommare, ridurre a buon termine. Purg. XXI, 112. Par. XXXI, 94.

Assonnare, per addormentarsi. Purg. XXXII, 64. Par. VII, 13. Per addormentare. Il tempo Jugge, che l'assonna; cioè il tempo del tuo lungo sogno, o visione è quasi finito. Par. XXXII, 139. Questo luogo non è stato inteso dagli spositori.

Assonnare. l'assonnare, per l'atto stesso dell'addormentarsi. Purg. XXXII, 69.

Assottigliarsi, per aguzzar l'ingegno. Par. XIX, 82. XXVIII. 65.

Assumere, per aecogliere, rlcevere in sè. Par. XXI, 102.
Assumere libero ufficio di Dottore; cominciar di buona voglia ad insegnare, Par. XXII, 2.

Astallarsi, fermarsi e soggiornare in un luogo. Purg. VI, 59.

Asticciuola, pieciola asta, freecia. Quello che i Latini dicono
jaculum, hastile. In. XII, 60.

Astio, odio segreto, malignità d'animo. Purg. V1, 20.

Astori celestiali, chiana Bante gli Angeli. Purg. VIII, 101.
ATARANTE, genero di Calmo, Il quale per Polio che Giusono
portava alla razza de' Tchani, stimolato da Tesifone, ditenne
tutolon in guisa, che veggendo sua moglie venire verso di lui
con due suoi figliuolini in braccho, chiannati l'uuo Leareo, l'altro
Melicerta, credendo che fosse ama lionessa con due lionicnii, preso
Leareo, lo Infranse ad un sasso ; e la madre fuggendo cell' altro,
si gittà nel mare; e per pietà degli Die clesti, i funon convertiti

xxx, 4,

A tanto, intanto, In. IX, 48.

Atare, altare, ajutare. Purg. XI, 34. atar lavare, ajutare a lavare. ivi.

A te mi scalda, eioè verso di te. Purg. XXI, 154. A tempo, al suo tempo. Par. VIII, 60.

Arax, città principalissima dell'autica Grecia, metropoli dell' Attica, patria di Tesso, e mantre di tutte la scienze, per le molte sette di filosofi che quivi fiorirono. In. XII, 17. Purg. VI, 139. Par. XVII, 48. Fingono i Poett che nascesse contesa fra Nettuno, e Ninerva, chi di lor due dovesse dar il nome a quella città, e che s'accordassero insleme, colui dovrela denominare, che all' improvviso producesse cosà di maggiore utilità. Percosse Nettuno INDICE 167

la terra col tridente, e ne fece uscire un cavallo; la percosse parimente Mirora coll'asta, e ne trasse un ulivo. Giudicarono gli Dei, l'ulivo, come segno di pace, esser migliore del cavallo, che è segno di guerra e perciò la vittoria fu di Minerva; che in llagua Greca si chiama Atenea, o Atena. Ciò viene accennato. Pargs. XV, 98.

Atteta, per combattitore. Par. XII, 36.

Atropos, una delle tre Parche, le quali, secondo le favole, filano le vite degli uomini. Si chiamano Cloto, Lachesis, e Atropos. La prima tien la conocchia, la seconda li naspo, e la terza la forbice, colla quale taglia il filo. In. XXVIII, 126.

Attaccarsi in vedere, guardare attentissimamente, In. XXVIII. 28.

A 1 111, 20

Atteggiato, dipinto o scolpito con atti, e gesti, che esprimano al vivo gli affetti. Purg. X, 78. Atteggiata di paure e doglie, chiama il Poliziano Europa, nelle Stanze.

Attemparsi, invecchiarc. In. XXVI, 12.

Attendere, per isperare. In. XXVI, 67. Per indugiare. In. XXVII, 99. Attendere in su; guardar in alto. Par. XXVII, 77. Attendersi, per attendere, o aspettare. In. XVI, 13. Per guardare attendamente. Par. XIII, 29. XV, 51.

Attenerst, per softermarsi, fermarsi alquanto. In. XVIII, 73. Attentarsi, arrischiarsi, osare. Purg. XXV. 11. XXXIII, 25. Attentarsi det dimandare; esser oso di chiedere. Par. XXII. 26. Attergarsi ut rentre a chi che sia; opporre il dosso al ventre.

In. XX, 46.

Atterrare, per chinare a terra. Purg. III, 81.
Atterrarai, per giacere, prostrarsi. Purg. VII, 155. IX, 129.
Per scendere abbasso. Par. XXIII, 42.

Atteso, per attento, inteso, intento. In. XIII, 109. XXVI, 46.

Purg. XII, 76. Par. I, 77.

Arrixa, Re degil Unii, tiranno crudellesimo, detto flagello di Dio, il quale calando in Italia con potentlasino escretio l'a muodi nostra salute 412, assetilò e distrusse la gran città ("Aquileja, saccheggio molte città di Lombardia; e mentre deliberava se dovesse andarsenca Roma, (n persuaso da S. Loone Papa che gli si foce incontra, a tornare in tipalera, dove a vendo monata mogle, la companio della distribuzione di constante di persona di constante di conla di la constante di constante di constante di contra di constante di constante di contra di constante di constante di contra di contra di con-

Attingere con gli occhi, per discernere. In. XVIII, 129. È voce

Attinghe per attinghi : in rima, In. XVIII, 129.

Atto, per cielo, che agisco, ed imprime la sua virtu nelle cose inferiori. Par. XIII, 62. Per effetto. Par. XX, 7. Atto, che concepe, cioè l'intendere, il concepire. Par. XXIX,

139.

Atto di più forti obbietti, chiama Dante il vedere che facciamo d'alcune cose, che molto feriscono la vista nostra. Par. XXX. 48-

Atto puro, chiama Dante le Intelligenze che agiscono nelle cose inferiori, senza patire. Par. XXIX, 53.

Attograe, attossicare, e render misero. In. VI, 84.
Attuffare, immergere. In. XVIII, 115.

Attujare, offuscare, e mettere il cervello a partito. Purgatorio XXXIII, 48. Voce disusata.

Attutarsi, quietarsi, scemarsi. Purg. XXVI, 72. V. il Varchi nell'Ercolano, a carte 96.

Aracciore, affrettare. Purg. IV, 116. VI, 27.
Araccio, tosto, in fretta. In. X, 116. XXXIII, 106. Par. XVI, 70.

A ralle, al basso, nella valle. In. XII, 46. XX, 33.

Avante, per fuori di misura. Purg. XI, 61.

Aranzare, per preferire, distinguere sopra gli altri. In. IV, 78. limalzare a grado maggiore. Inferno XIX, 71. Portare innanzi. In. XXV. 12.

Aranzare a chi elie sia, cioè prevenirlo. In. XXII, 128.

Aranzo, guadagno. Purg. XXXI, 28. Ararizia, descritta sotto figura d'una donna. Purg. XIX, 9.

Audienza, per l'udire, Par. XI. 134. Audiei, voce Latina, udii. In. XXVI, 78.

Are', aveva. Purg. III, 118.
Are, voce Latina; Dio ti salvi. Principio della salutazione Angelica. Purg. X. 40.

Are, Maria, Dio ti salvi, Maria. Par. III. 121. XVI, 54.
Are, Maria, gratia plena. Dio ti salvi, Maria, piena di grazia.

Par. XXXII, 95.

Avei, per avevi, In. XXX, 110.

Arello, scpolcro. In. IX, 118. XI, 7.
Arello, scpolcro. In. IX, 118. XI, 7.
Arem, abbiamo. Par. III, 72.
Aren, avcano. In. XXXIV, 49.

Arèno, aveano. In. IX, 39

AVENTINO, uno de' sette colli di Roma. In. XXV, 26.

Arere, per essere. Quivi non area pianto. Iu. IV, 26. Non area case. Par. XV, 106., e in luoghi altri assai. Così il Petrarea nella Canzone XXXI. Nell'isole fumose di Fortuna Due fonti ha.

Aren eaguisto di bene a se. Aeguistar bene a se. Par. XMX, 15.
Aren elezione reg: esser pervenno da clà, in cui si possa meritare,
eleggendo il bene, e riliutando il male. Par. XXXII, 45. Aren a
ticino; cioè vicino. In. XXV, 30. Aren granzie; rijuraziare.
In. XVIII, 313. Aren el deiro a giustizia, cioè desideratia.
Purg. XXII, 3. Aren el diviso a che che sia; guardure, attendere.
Par. XXXII, 27. Na qui figuratamente. Aren in disprejio, per
ricusare. In. XXIII, 95. Aren en grado, gradire. In. XV, 86.
Aren manco, per esser privo. Purg. X, 30. Aren per meno; cioè
sitmar pochision. Par. XVII, 157.

AVERROIS, O AVERTOC. Arabo, gran comentatore d'Aristotile, ma empio nelle suc opinioni. In. IV, 144.

Averso, rivolto in altra parte. Par. XXXIII , 78.

Augello. Qual diverrebbe Giove , s'egli e Marte

INDICE 169

Fossero augelli, e cambiassersi penne; se il pianeta di Giove risplendente d'un bel candore, s'infocasse e divenisse vermiglio, come il pianeta di Marte, cambiando con Iui colore. Paradiso. XXVII, 14.

Augusta, per la Beata Vergine. Par. XXXII, 119.

Accesso, per Federigo II, Imperadore. In. XIII, 68.

Aversto, successore di Giulio Cesare nell'Imperio Romano. Purg. XM, 117. Sue grandi azioni toccate. Par. VI, 75, e segg. Avierna, Arabo, medico eccellente. In. IV, 145. Fiori circa gli anni di nostra salute 1040.

A vicino. Avere a vicino. In. XXV , 30.

A vizio, cioè al vizio. In. V. 55.

Auta, per sala imperiale. Par. XXV, 42; è voce Latina.

ALLIEE, citta della Beozia, con porto, dove conveniero lureci a deliberare se dovevano muover guerra a'Trojani. In. XX, 111. A volere, cioè ad una medesima, e comune volontà. Par. XII, 28.

A roto, vanamente, indarno, in. XXVI, 79. Purg. XXIV, 28. Par. III, 28.

Aura, per aria. In. 4, 28. Purg. XIV, 142.

Acrona, Dea foriera del sole. Purg. II., 8. Chiamata dal Poeta concubina di Titone antico. Purg. IX., 1. V. Titone.

Ausarsi, avvezzarsi. In. XI, 11. Purg. XIX, 25. Par. XVII, 11.
Auso, oso, ardito. Nulla roluntade è di più ausa, sottintendi,
desiderare. Par. XXXII, 65.

Ausonia; così fu detta Italia anticamente, da Ausone figliuolo d'Ulisse e di Calipso. Par. VI, 81.

Austranica, o Austria, nobilissima provincia della Germania.

In. XXXII, 98. Arstrao, vento meridionale, accennato, Purg. XXX, 89. XXXII, 99. detto, della terra d'Iarba, perché spira dall' Affrica, in una provincia della quale, detta Numidia, regnó anticamente il Re Iarba. Purg. XXXII, 72.

Autor verace, chiama Dante Iddio. Par. XXVI, 40. Arrallare, piegare, inchinare, abbassare. Purg. XIII, 63.

XXVIII, 57. Per scendere in valle. Purg. VIII, 45.

Arrallarsi, picgarsi, torcersi abbasso. Purg. VI, 37. Per scendere in valle. In. XXXIV, 43.

Accalorarsi, acquistar valore. Par. XXXIII, 112.

Arvantaggiarsi, per essere privilegiato. Par. VII, 76. Arrantaggio, per eccesso, col quale una cosa sopravanza l'altra.

Par. XXVI, 31.

\*\*Acregnaché, benché. Purg. III, I. XII, 8. XIII, 109. Par. XVI, 151. XVII, 25. XX, 60. 79.

Arrerare, affermar per vero. Purg. XVIII, 33. Per dar colore di verità. Purg. XXII, 31.

Arrerso, per avversario in rima. Purg. VIII, 95. XI, 20. Arrerso, opposto. In. IX. 67. Par. XXVII, 28. Arrerso, per contra; in forza d'avverbio. Par. II, 63.

Avvinghiare, cignere intorno. In. V, 6. XXXIV, 70.

Arcisare, per riguardar bene, considerare, discernere, osservare. In. XVI, 25. Purg. X, 71. Par. XXIII, 90. Per riconoscere. Purg. XIX, 84.

Arriso, per parere, scutimento. Purg. XIII, 41. XXIX, 80. Par. VII, 19.

Acciso M' era acciso, io mi pensava, stimava. In. XXVI, 80. Mi fu acciso, stimai. In. XXVII, 107. Acciliochiare, eigence information, come le viti fanno gli olmi. In.

Arrificchiare, eignere intorno, come le viti fanno gli olmi. In. XXV. 60.

Articare il cielo di sereno, cioè illuminario. Par. XIII. 3. Articarsi, per prender vila. Par. XXIII. 113. Detto di fianma, che acquisti maggior vigore. Par. XXXII. 128. V. Allentare. Avvogato del textu Caistiani. Par. X, 119. V. Paolo Orosio.

Azzo degli Ubaldini. Purg. XIV, 103. V. I'golino, Ubaldini. Azzouso, o Ezzelino di Romano, Vicario Imperiale nella Marca Trivigiana, e tiranno crudelissimo de' Padovani. In. XII, 110. Accennato. Par. IX, 29.

Azzove Terzo da Este , marchese di Ferrara, il quale fece uccidere da'suoi sgherri M. Jacopo del Cassero, cittadino di Fano, suo nemico. Purg. V. 77.

Azzurro in una horsa gialla. Vedi Gianfigliacci. In. XVII, 89.

## Б

Babbo, padre; ma è voce de' piccioli fanciulli, e aucor balbettanti. In. XXXII, 9. В' е гез. cioè Bice, ноme accorciato da Beatrice. Par. VII, 14.

B' e 10x, cioè Bice, nome accorciato da Beatrice. Par. VII, 15 Vedi Beatrice.

Barllonia. Chiama il Poeta esilio di Babillonia il mondo; come all' opposto il Paradiso chiamasi la celeste Gerusalemme. Alludesi alla famosa trasmigrazione del popolo Ebreo, di Gerusalemme in Babilonia, città metropoli della Caldea. Par. XXIII,

BACCANTI, cioè sacerdotesse di Bacco, le quali con grandissime strida, e furore, celebravano i sacrifici di quel nume. Accennate. Purg. XVIII, 92.

Bacceltiere, grado nelle seuole de' Frati, inferiore a quel del maestro. Par. XXIV, 46.
Baccalciosa, fiume che passa presso Vicenza. Par. IX. 47.

Per essa città il pose Dante. In. XV, 113.

Bacao, figliuolo di Giove e di Semele, uno degli Dei vinetiore delle Indie, e inventore dell' uso del vino, secondo le favole. In. XX, 39. Purg. XVIII, 33. Cantar Bacco, cioè un inno In lode di quel bio, che appresso gli autichi solea cominclare: Io Bacche. Par. XIII, 23.

Baco, per Bacco, in rima. In. XX, 19. Vedi il Varchi nell' Er-

indice 171

colano, a carte 190; e il Salvini , nella seconda parte de' discorsi Accademici, a carte 505, e 506.

Badare, per attendere, considerare, Purg. IV, 75.

Badia, monistero. Par. XXII, 76.

BAGNACAVALLO, castello tra Imola e Ravenna, i Conti del quale, a' tempi di Dante, erano già estinti. Purg. XIV, 115.

BAGNOREGIO, luogo della Marca d' Ancona, patria di S. Bonaventura. Par. XII, 128.

Bajulo seguente. Par. VI, 73 V. Augusto successore di Giulio Cesare.

Balascio, sorta di pietra preziosa. Par. IX, 69.
Balbutire, parlar balbo, come fanno i bambini. Par. XXVII, 150.

Baldezza, coraggio, baldanza. Par. XVI, 17. XXXII, 109.

Baldo, baldanzoso, franco, Par. XV, 67.

Balbo d'Agrelione, gran barattiere în Firenze a'tempi di Dante, Par. XVI, 36.

Balenare. Mi mise in forse di balenare; cioè, mi fece dubitare o temere che balenasse. Purg. XXIX, 18. Balestrare, per avventare, gettare, scagliare. Lal. jaculari, In.

Balestrare, per avventare, gettare, scagnare. Lat. jacutari, in XIII, 98. Purg. XXV, 112. Balestro, balestra, arco. In. XXXI, 85. Purg. XXXI, 16.

Balia, arbitrio, custodia, governo, podestà. In. XIX, 92. Purg. 1, 66.

Balzo, rupe, luogo alto c scosceso. In. XI, 115.

Balzo d'Oriente, chiama Daute la parte orientale dell'Orizzonite, ond'esce l'aurora, e il sole. Purg. IX, 2.

Banco, per ordine di sedie. Par. XXXI, 16. Per sedia sulla quale si studia. Par. X, 22. Bando, demunziamento fatto a chiara vocc. Purg. XXX, 15.

Par. XXVI, 45. Per encomio, preconio. Par. XXX, 54. Baratta, contrasto, zuffa, o per lo luogo dove si puniseono i barattieri. In. XXI, 65.

Barattare, per far mercato d'ufficj e di cariche; o vender la giustizia. Par. XVI, 37.

Baratteria, per traffico d'ufficj, e di cariche. In. XXII, 83.

Barattiere, truffatore, marinolo. In. XXI, 40. XXII, 87.

Baratto, baratteria, mariuoleria, inganno sottile. In, XI, 60. Barba, per zio. Par. XIX, 137.

Barra (zio) di Don Federigo Re di Sicilia. Par. XIX, 137. costui fu don Alfonso, Re dell' Isola di Majotica.

Barba. Alza la barba; invece di dire aiza il viso. Per far vergonare un adulto de' suol errort, più convenienti a fanciullo, che ad uomo fatto. Purg. XXXI, 68.

Barbagia, per chiasso, o bordello. Purg. XXIII, 94, 96.
Barragia, luogo montuoso in Sardegna, dove gli tomini e le

DARRAGIA, 11050 montuoso in Sardegia, dove gli uomini e le donie vainno quasi igoudi. Parg. XXIII, 94. Barbare ponte. Purg. XXIII, 105.

BARBARI, settentrionali. Par. XXXI, 31.

Barbariccia, nome di Demonio. In. XXI, 120. XXII, 29. 59, 145.

Barbarossa. V. Federigo Barbarossa.

Barca, figuratamente; per regno o stato. Par. VIII, 80. Ban, città di Puglia. Par. VIII, 62.

Barone, per illustre personaggio; con tal nome chiama il Poeta S. Pietro. Par. XXIV, 113. Barone per cui si visita Galizia, chiama Dante l'Apostolo S. Jacopo Maggiore, il cui sacrato corpo

chiama Dante l'Apostolo S. Jacopo Maggiore, il cui sacrato corpo riposa in Compostella, città di Galizia. Par. XXV, 17. Il gran barrone, cec. V. Ugo conte di Lucimborgo, nell' Indice delle storie.

Banore per cui si visita Galizia. Par. XXV, 17. V. S. Jacopo il

Maggiore.

Bartolomero Bella Scala, Par. XVII. 71. V. Della Scala.

BARUCCI, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 104.

Basitica, per beata corte, e reggia del Paradiso. Par. XXV, 109.

Basso, per ehi parla o canta con voce bassa. Purg. XXV, 129.

Basso. Mettere in basso, eioè abbassare. Purg. XVII, 117. Bastardo, per tralignante. Purg. XIV, 99.

Basterna, spezie di carro. Purg. XXX, 16.

Bastare. Basti V effetto. Sottintendi, senza volcr cercar la cagione. Par. XXXII. 66.

gome. Par. XXII. 60.

Barriar, S. Giovanni, Precursor di Gesù Cristo. Visse nel deserto con sobricià maravigliose; passendosi di locuste, e di mede
serto con sobricià maravigliose; passendosi di locuste, e di mede
poniterna. Par canonizzato calla locuste de Rechentore, come ai
maggiore tra tutti i nati di donne. Purg. XXII, 132. Fu fatto decapilare da Frode, a persuasione di Erodiade, e he indusse la ingliouda, dopo avere con un ballo meritata la grazia del Sovrano,
a dimandragli in premio la testa del santo. Per lui s' intende il
forin d'oro, che si batteva in Fiorenza coll'immagine sua.
Par. XXIII, 157. Intorina a due anni sta nell'Inferno, cicie sie
Lintos aspettando la venuta del signore. Par. XXXII, 53. Tolto
Cristiana. In. XIII, 145. Par. XVII, 47. L' ovi di dis. Giovanni, per
la città di Fiorenza, che vive sotto la protezione di questo sauto.
Par. XXI, S. Giovanni Ilstista.

BATISTA. La lega del Batista; cioè il fiorin d'oro coll'impronta di S. Giovanni Batista, moneta Fiorentina. In. XXX, 74.

Batisteo, luogo dove si battezza. Par. XV, 154. Batisteo di Firenze nel tempio di S. Giovanni. Par. XV, 134.

Batteo, battè. Purg. XII, 98.

Battersi a palme, cioè colle mani aperte, in segno di gran cor-

Battesmo, battesimo. In. IV, 55. Purg. XXII, 89. Par. XX, 27. e in altri luoghi.

BATTIFOLLE (da). Vedi Federigo Novello.

ruccio, e dolore, lu. IX, 30.

Beati con sitio; cioè, come spiegano gli spositori, Beati qui esuriunt, et sitiuni justitiam; beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. Detto di Cristo nel Vangelo di S. Matteo, al capo 5. verso 6. Purg. XXII, 5.

Beati misericordes; beati i miscricordiosi; Detto di nostro Signore in S. Matteo al capo. V. verso. 7. Purg. XV, 58.

Beati mundo corde; beati i mondi di cuore; Detto del Signore in S. Matteo al capo. V. verso. 8. Purg. XXVII, 8.

Beati pacifici, detto del Signore in S. Matteo al capo V. verso 5. Purg. XII, 110.

Beati qui lugeut; beati coloro che piangono; detto di Cristo in

in S. Matteo, al capo 3, verso 5, Purg. XIX, 50.

Beati quorum tecta sunt peccata; beati coloro i peccati dei quali sono coperti ; cioè, colla veste della penitenza, e della carità. Questo è il primo versetto del salmo 51. che è il secondo de' sette penitenziali. Purg. XXIX, 3.

Beatitudo; per numero d'anime beate; come dicesi nobiltà , per numero di nobili; e gioventu, per numero di giovani. Par. XVIII, 112.

BEATRICE MARCHESOTTA DA ESTI , moglie di Nino de' Visconti da Pisa; e dopo la morte di lui, rimaritata a Galeazzo de' Visconti di Milano. S' accenna. Purg. VIII, 73.

BEATRICE, moglic di don Federigo Re di Sicilia, Purg. VII, 128.

Beatrice, nobilissima gentildonna di Fiorenza, figliuola di Folco Portinari , detta corrottamente Bice , di cui Dante fu innamorato. Intesa in guesto Poema per la Teologia. Prendesi aneora per la Grazia perficiente. In. II, 70. Purg. VI, 46. XV, 76. XVIII, 48, 75. XXIII, 128. XXVII, 56, 55. XXXI, 80, 108., c in altri luoghi assai, particolarmente nel Paradiso, Acecnuata, In. X, 151, XII, 88. XV, 90. Purg. I, 55. XXVII, 156. Discesa di cielo, riprende il nostro Poeta del suo scorretto vivere. Purg. XXX, 75. Fassi più risplendente del sole. Par. X, 57.

BRCCHERIA (di). Quel di Beccheria fu Pavese, ed Abate di Vallombrosa, al quale fu tagliata la testa, per essersi scoperto certo trattato che sece contro a' Guelfi in favore de' Ghibellini in Fiorenza, dove il Papa l' aveva mandato Legato. In. XXXII, 119.

Becchetto, per fascia di cappuccio. Par. XXIX, 118.

Becco, pronunziato coll' è aperta. Dar di becco in che che sia; mangiarselo. Purg. XXIII, 50.

Becco dell'Aquila imperiale che parla nel pianeta di Giove. Colui che più al becco mi s'accosta. Par. XX, 11. V. Trajano, Brda, Sacerdote Inglese, detto il Venerabile. Serisse molte cose.

Par. X, 131. Belacova, nome di persona negligente, trovata da Dante nel

Purgatorio, Purg. IV, 123. Bel fior; nome del bel fior ch' io sempre invoco, cioè, il nome di

Maria, Par. XXIII, 88. Bella (della) Iano, cavalier Fiorentino, quando rinunzió

a' grandi, e si fecc di popolo, variò l'arme lasciatagli dal Conte Ugo di Lucimborgo, cignendola d'un fregio d'oro. Par. XVI, 132. Bella, Quella ch'è tanto bella. Par. XXXII, S. V. Eva.

Bellineiox Berti, ricchissimo cavalier Fiorentino, della nobil Famiglia de'Ravignani, ma di somma moderazione. Purg. XV, 112. XVI, 99.

Bellisario, capitano valorosissimo dell' Imperadore Giustiniano. Costui riportò de' Goti molte vittorie, e gli costrinse a partir d'Italia. Par. VI, 23.

Belletta, posatura che fa l'acqua torbida; poltiglia, fango, In-VII. 124.

Bello (del) Geri. In. XXIX, 27. V. Geri.

Betto, per caro. In. XIX, 37.

Bello, Bella vita, chiamano i dannati quella che vissero qui nel mondo, in paragone della infelicissima che menano giù negli abissi; tanto più, che dimorando eternamente nella volontà di far male, bramano sempre, ma senza frutto, di poter soddisfare i loro disordinati appetiti, come su nel mondo facevano. In, XV,

Bello, É bello, per istà bene. In. IV, 104. Purg. XXV, 45. Fia bello, cioè sarà buona e lodevol cosa, Par. XVII, 68.

BELO, padre, o progenitore di Didone. Par. IX, 97.

BEL PAESE là dove il si suona, cioè, l'Italia; dore per affermare si dice si, a differenza d'altre nazioni. In. XXXIII,79.º Dante allude alla lingua del si come allora chiamavasi l'Italiana; e ch'ei nel trattato su l' Eloquenza Volgare contrappone alla lingua dell' oc (la provenzale) e alla lingua dell' oui (la francese).

BEL PIANETA, lo bel pianeta che ad amor conforta, Purg. I. 19. vioè la stella di Venere.

Bet satutare: per quelle parole di cortesia, che si usano ne' saluti, Purg. VIII, 33,

Brizzer, nome di Demonio principale. In. XXXIV, 127. Benaco, altrimenti Lago di Garda, posto tra Verona, e Brescia. In. XX, 63, 74, 77.

Ben creato, per beato, eletto da Dio all'eterna gloria. Par-HI, 57.

Bene ascotta, chi ta nota : cioè allora è utile l'udire una sentenza morale, quando si manda alla memoria per valersene in pratica. In. XV, 99.

Bene, per benefizio, Purg. X, 89. Per anima beata. Par.

Bene. Iddio fece l' uomo a bene; cioè atto a bene operare; ovvero, perchè arrivasse al possedimento del sommo bene. Purg. XXVIII, 92.

Bene, che sè in sè misura, chiamasi da Dante Iddio, ch' essendo infinito, può solamente da sè stesso essere misurato. Par. XIX, 51. Bene; lo ben, che nella quinta luce è chiuso. Par. XIII, 48. V.

BENEBETTO (S.), della nobilissima famiglia degli Anici Romani, gran Padre de' monaci in Occidente. Converti molte genti in Terra di Lavoro dal culto degli idoli alla Cristiana religione. Morì nel monistero di monte Cassino. Par. XXII, 40. XXXII, 53. V. Cassino.

BENEDETTO (S.). Badia ricchissima di S. Benedetto, situata deve il fiume Montone scende al basso con grande strepito. In.

Benedictus qui renit; benedictto chi viene, Parole delle turbe di Gerusalemine, che festeggiavano la venuta del Signore in quella Città, Purg. XXX. 19.

Bene nato, felice, avventuroso, Par. V, 115.

Benevento, città del Principato l'Iteriore nel reguo di Napoli. Purg. 111, 128.

Ben finito; per colui che muore in grazia di Dio. Purg. III, 75.

Ben Guidata, La ben guidata sopra Rubaconte; Firenze per ironia. Purg. XII, 102.

Rubaconte è uno de suoi ponti su l'Arno statucosì nominato dal podestà che altora reggeva la città. Bentinanza, heniguità, boutà. Par. VII, 145. XX, 90, voce

disusata.

Beningasa d' Arezzo, vedi l' Aretino.

Ben punito, cioè giustamente eastigato. In. XIX, 97.

Ben richiesto al rero e al trastutto; cioè l'onesto, e il dilettevole. Bencoglienza, benevolenza. Purg. XXII, 16.

Bergamasco; di Bergamo, città montuosa di Lombardia. In. XXI, 71.

Berlinghirm (Ramondo) Conte di Provenza. Par. VI, 134. V. Romeo.

BERNARDIN DI FOSCO, Faentino, uomo valoroso, benchè di pieciola nazione. Purg. XIV, 101.

Branardo (S.), Borgognoue, Abate dell' ordine Cistereiense, uomo d'altissima contemplazione, divotissimo della Beata Vergine, e serittore di molti dotti, e santi volumi. Par. λλλΙ, 102, segg. e 139. λλλΙΙ, 1. λλλΙΙΙ, 49.

BERNARDO, uno de' primi Frati, e compagni di S. Francesco. Par. XI, 79.

BERNARDONE (Pietro), Padre di S. Francesco d'Assisi. Par. XI, 89.

BERTA. Donna Berta; per qualunque donnicciuola ignorante, Par. XIII, 159.

BRITI (Bellinclone) V. Bellincion Berti, Par. XV, 112. XVI, 199. BRITIATANO AL BOANO, În Ilaglese, edato per ajo da Île Arrigoria d'Inghilterra a Giavanni suo figliuolo, che l'accompagnase alla Corte di Francia. Na essendo que giuvane un graude scialequatore, nè potendo suppire alle sregolate sue spesc una porzionea del rego assegnatagii dal padre, fu consigiato da Bertramo a muovergii guerra, nella quale il predetto Giovanni rimase morto. In. XVIII, 3.54. 3.4 chiosa tutta erra. \*

Braza, parte della gamba dal ginocchio al piede. Levar le berze, affrettarsi a correre. In. XVIII, 57. Alcuni per berze intendono vesciche o bolle, che levansi nella pelle a forza di battiture. Lat. vibices, pustulae.

Berzaglio, scopo verso cui si tirano le frecce. Par. XXVI, 24. mi è metafora.

Bestemmia di fatto, chiama Dante il saerilegio, il violare cosa a Dio sacrata. Purg. XXXIII, 59.

Bestia, per uomo bestiale. In. XXIV, 126. Par. XIX, 47.

Berero, castoro, animal noto, da cui si cava il muschio; e vive in acqua ed in terra; perciò da'Greci chiamato a'untitor çun. Era detto dagli antichi Latini castor, fiber; e da questa seconda voce corrotta, pare che sia derivata la voce bevero. In. X\ II, 22.

Bianche bende, usavano di portare le donne vedove a'tempi di Dante, Purg. VIII, 74.

BIANCHI. Fazione in Toscana a' tempi di Dante. In. XXIV, 130. Bianco, I primi bianchi; eioè il primo candore. Purg. 11, 26. Bianco restita, in veste bianca, Purg. XII, 89,

Bica, monticello di terra; e figuratamente mucchio di qualsivoglia cosa. In. XXIX, 66.

Biece, per bieche, in rima. In. XXV, 31. Par. VI, 156. Bieci, per coloro che fanno voto temerariamente, Par. V. 65.

Bieco, per malvagio, pravo. In. XXV, 31. Biforme, di due forme, o nature. Purg. XXXII, 96.

Biga, per carro di due ruote. Par. XII, 106. Presso gli antichi

Latini biga, e bigæ significava carro, o carretta tirata da due cavalli : siccome quadriga, e quadriga significava carro o carretta tirata da guattro cavalli accoppiati in filo.

Bigio, colore simile al cinerizio. In. VII, 104. Far bigio, per oscurare, discolorare, Purg. XXVI, 108.

Bigoncia, vaso di legno senza coverchio, ad uso principalmente di forneggiar l'uva premuta al tempo della vendemmia. Par. IX, 55.

Billi, famiglia nobile fiorentina, accennata per l'arme sua, che è una colonna di vajo in campo rosso. Par. XVI, 103. Binato animale, chiama Dante il grifone, per lo quale intende Gesù Cristo, il quale nacque due volte; una eternamente dal seno

del Padre, l'altra nel tempo, dalla Beata Vergine. Purg. XXXII, 47. Binno, nome usato in Fiorenza, a'tempi del nostro Pocta, Paradiso. XXIX, 105.

BISAVA AL CANTOR. colei Che fu bisara al Cantor, che per doglia Del fallo disse, Miserere mei. Par. XXXII. 10. vedi Ruth. Biscazzare, giocare il suo avere. In. XI, 44.

Bisenzio, fiume di Toscana, il quale nasce vella valle di Falterona, e scorre tra Prato e Fiorenza, e mette nell' Arno, In. XXXII, 56. BISMANTOVA, montagna altissima del territorio di Reggio in Lombardia, Purg. IV, 26.

Bisoqua, faccenda, affare, cosa. In. XXIII, 140. Per eiò ehe fa di mestieri, bisogno. Purg. XIII. 62. XXXIII, 29.

Bizzarro, stizzoso, forte iracondo. In. VIII, 62. Blandimento, Jusinga, carezza, Par. XVI, 50.

Blando, per dilicato, lusinghevole. Par. XXII, 85. Per piacevole, affabile. Par. XII, 24. Lat. blandus.

Bobolce, per bifolche, seminatriei. Par. XXIII, 132.

Bocca necu Abati, Fiorentino, traditore de'suoi Fazionarj. In. XXXII, 106.

Bornnia, provincia di Germania, adjacente al fiume Albi, o Albia. Accennata. Purg. VII, 98. Par. XIX, 123. V. Buemme.

Bozzio Saverino, gran senatore di Roma, e uomo di prodigiosa dottrina. Scrisse molti volumi; ma i più famosi sono i cinque libri de Consolatione philosophia, composti da lui in prigione, dov'era stato cacciato dal Re Teodorico, il quale poi lo fece morire. Il suo corpo giace in Pavia nella chiesa detta in Cœto dureo. dov' è un altare eretto a Boezio, come a santo. Accennato. Par. X, 125. V. Cieldauro.

Bogliente, bollente, che bolle. Purg. XXVII, 49.

Bollor vermiglio, per sangue bollente. In. XII, 101.

Bologna, città nobilissima di Lombardia, In. XXIII, 142. Purg. XIV, 100. BOLOGNESE. Purg. XI, 85.

BOLOGNESI, In. XXIII, 103.

Bolsena, oggi Castello, anticamente città della Toscana, Ouivi presso è un lago, di figura quasi rotonda, che gira circa XXII miglia, e che produce ottime anguille. Chiamasi il Lago di Bolsena. Purg. XXIV, 24.

Bonatti (Guido), famoso astrologo a' tempi del Conte Guido di

Montefeltro, a cui fu earissimo. In. XX, 118.

BONAVENTURA (S.), da Bagnoregio, luogo della Marca d'Anconà: Dottore di Santa Chiesa; prima Frate di S. Francesco, poi Generale dell'ordine, e Cardinale per la sua gran dottrina e virtù. Paradiso, XII, 127.

Boxifazio, Areivescovo di Ravenna, figliuolo d'Ubaldino della Pila; signore splendido. Purg. XXIV, 29.

Bonirazio Ottavo, sommo Pontefiee, chiamato prima Benedetto d' Anagni, uomo di grand' animo, e cupido di signoreggiare. Costui con sue arti persuase Celestino V, suo antecessore a rinunziare al Papato: e ottenuto il suo desiderio, e avendo usurpata la sede di S. Pietro, il fece incarcerare nella Rocca di Sulmone, dove Celestino poco dopo morl in gran concetto di santità. In. IX, 53. Biasimato. In. XXVII, 70, 83, e segg. Par. IX, 132, e segg. XII, 90. XXVII, 22. XXX, 148. Imprigionato in Alagna da Sciarra Colonnese per ordine di Filippo Bello Re di Francia. Purg. XX, 87. Inteso per la meretrice; per essere, come serivono alcuni Storici, pervenuto al Papato con arti non buone : benehè altri neghino ciò, e lo giustifichino. Purg. XXXII, 149. XXXIII, 44. Trattasi con esso lui da' Francesi di far passar l'Alpi a Carlo Senzaterra, perchè fingendo egli di riformar la città di Fiorenza, ne caeciasse la parte Bianca, della quale era il nostro Poeta. S'accenna. Par. XVII, 49, e segg.

Boxirazio da Signa, gran barattiere in Firenze a'tempi di Dante, Par. XVI, 56.

Bonta, per sufficienza, valore. Par. XXV, 66.

Bordello, postribolo, luogo dove stanno le meretrici. Così chiama Dante l'Italia, a'suoi tempi estremamente corrotta. V. l'Ercolano del Varchi, a carte 295.

Bordone. Recavasi il bordone cinto di palua da'pellegriui ch' erano stati a' luoghi santi di Palestina, per dinotare che venivano da quelle contrade. Purg. 53, 78.

Bordone. Tener bordone, sostener la musica con quella voce che si chiama tenore. Purg. XXVIII, 18.

Borgo, uno de'sesti di Firenze Par. XXVIII, 81.

Borni, quelle pietre che sogliono avanzar fuori d'alcun muro

che si lascia imperfetto. In. XVI, 15.

Bonnio (dal) Bertramo. In. XXVIII, 154. V. Bertramo.

Borsa. Pregio della borsa, chiama Bante la liberalità, e la magnificenza. Purg. VIII, 129. v. Spada. Borsa. Per luogo concavo. In. MX, 72.

Borsa, Per luogo concavo. In. AIA, 72.

Borsiere (Guglielino) valoroso e gentil cavaliero, pratichissimo

delle Corti, bel parlatore, e faceto. In. XVI, 70. V. il Boccacio nella Novella 8. della I. Giornata.

Bosticui, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 95.

Botoli, cioè piccioli cani, chiama Dante gli Aretini Purg. XIV. 46.

Botolo, spezie di can piccolo, e vile. Purg. XIV, 16. qui è metafora.

Bozzacchione, per susina vizza, e vana. Par. XXVII. 126. Bozzo, per vituperato. Ma bozzo è propriamente colui, a cui la moglie fa fallo. Par. XIX, 138.

BRABANTE, provincia di Fiandra nobilissima. Donna di Brabante chiama il Poeta la moglie di Filippo il Bello Re di Francia, ch' era

della casa de' signori di Brabante. Purg. VI, 25.

Braco, e brago, pantano. Purg. V. 82. In. VIII, 30.

Brama; Duo brame di fieri lupi; cioè due lupi fieri, e bramosi. Par. IV, 4.

Branca, propriamente zampa dinanzi coll'unghie; o piede d'uccello di rapina. In. XVII, 13; rua figuratamente, aver tra hranche, cioè in sua halia, disse Dante. In. VII, 69.

Branca n'oria, Genovese, il quale uccise a tradimento Michel Zanche suo suocero per torgli il Giudicato di Logodoro in Sardigna. In. XXXIII, 107, 140.

Branche verol. Iu. XXVII, 43, V. Ordelaffi. Brancotore, andere al tasto. In. XXXIII. 75.

Braxos, bellissima fontana nella piazza di Siena. In. XXX, 78; dell'etimologia di questa fonte vedi, a carte 123. Del Tomo 2. de' Discorsi accademici del celebre Sig. Abate Anton Maria Salvini.

Brandizio, o Brindisi, città marittina in terra d'Otranto dove morì Virgilio. Purg. III, 27.

Brenno, capitan generale de' Galli Senoni, il quale mentr' era per impadronirsi del Campidoglio di Roma, fu rispinto e scacINDICE 179

ciato da Furio Cammillo. È notissima la steria, Par. VI, 44. BRENTA, flume che nasce nell'Alpi che dividono l'Italia dalla Germania. Passa per Padova, e si scarica nell' Adriatico. In. XV, 5.

Par. 1X, 27. Brescia, città nobile di Lombardia, capo de' Cenomani. In-XX, 68.

BRESCIANO, di Brescia. In. XX, 71.

BRETTINORO, cittadella montuosa di Romagna, posta sopra Forli. Purg. XIV, 112. V. Guido del Duca.

Brere, in forza d' avverbio, per, brevemente, in poche parole. In. III, 43.

BRIAREO, uno de' Giganti fulminati da Giove per avergli mossa guerra, il quale fingono i poeti che avesse cento braccia, e cento mani. In. XXXI, 98. Purg. XII, 28. Briga, per noja, fastidio, In. V. 49

BRIGATA (il), uno de' figliuoli del Conte Ugolino della Gerardesca. In. XXXIII. 89. V. Ugolino.

Baisso, filosofo antichissimo, di eui fa menzione Aristotile nel 1. Libro Posteriorum Analyticorum, al capo 9, dove sl rapporta e si biasima la sua manicra di provare la quadratura. Par. XIII, 123. I Comentatori del nostro Poeta passano costul sotto silenzio.

BROCCIA (Piero dalla), V. Pier dalla Broccia, Broda, per acqua imbrattata di fango. In. VIII, 55.

Brogligre, sollevarsi, e commoversi, Par. XXVI, 97.

Brollo, spogliato, scorticato, In. XVI, 30.

Brolo, per ghirlanda. Purg. XXIX, 148.

Bronco, tronco, sterpo grosso, In. XIII.26. BRUGGIA, nobilissima città di Fiandra. In. XV, 4. Purg. XX, 46.

Brutto, scorzato, ignudo. In. XXXIV, 60. Purg. XIV, 91. V.

Bruna bruna, molto adombrata. Purg. XXVIII. 31. BRUNELLESCHI (Angelo), Fiorentino, inteso da Daule, come

vogliono gli antichi spositori. In. XXV, 68.

BRUNETTO LATINI, fiorentino, uomo di grati scienza, maestre di Dante. Scrisse un libro in lingua volgar Fiorentina chiamato Tesoretto; e un altro in lingua Francese, intitolato, Tesoro, In. XV. 50. XXXII, 101.

Bruno. Atto bruno, cioè dispettoso, e dimostrante noja e sdegno. Purg. XXIV, 27.

BRUTO & CASSIO, disfatti in Tessaglia da'Triumviri, Par. VI. 74. Batto (Marco) che cacciò di Roma il Re Tarquinlo Superbo, e diede alla patria la libertà. In. IV, 127.

BRUTO (Marco) uccisore di Giulio Cesare che adottato lo avea per figliuolo, In. XXXIV, 63,

Brutto, per lordo di fango. In. VIII, 53, Per. disonesto. Par. XXII, 84.

Buca sepolcrate, sepolcro. Purg. XXI, 9.

Buccia, superficie, scorza, pelle. In. XIX, 29. Buccia strema, pelle arida, che tocca l' ossa. Purg. XXIII, 23.

Bucolici carmi, cioè versi pastorali, e trattanti di cose, che a' bifolchi s'appartengono. Purg. XXII, 37.

Brenne, o Boemia, provincia di Germania. Par. XIV, 123.

Buenne. Quet di Buemme. Par. XIX, 123. V. Ladislao.

Buféra, aria gravemente commossa, o sia turbine con pioggia, e neve. In. V, 51.

Buffa, per baja, vanità. In. VII, 61. Per ischerno. In. XXII. 155.

AAM, 155.

Beggga, città dell' Affrica, posta dirimpetto a Genova. Par. IX. 92.

Bugiare, dir bugie. Purg. XVIII, 109.

Bugio, bucato, forato. Par. XX, 27.

BUJANONTI (Giovanni), eavalier florentino, grandissimo usurajo a'tempi di Daute, accennato per li tre becchi, arme di sua famiglia. Detto il caratier sorrano per ironia.

Bujo, oscuro tcuebroso. In. III, 130. Buj segni, per macchie del corpo lunare. Par. II, 49.

Bulicame, propriamente acqua bollente che scaturisce dalla terra. In. XII, 117, 128. Ma qui sangue bollente; e In. XIV, 79. Oui s'intendono i bagni caldi del pian di Viterbo.

Belieare, acqua bollente che seaturisce in Viterbo, la quale dopo alquanto spazio arriva nel luogo delle meretrici, e quivi già tiepida divenuta, e distribuita fra loro, serve agli usi domestici. In. XIV, 79.

Bulla, bolla, rigonfiamento d'aequa. Purg. XVII, 31.

BEOMAGUNTA BEGLI ORBISANI, Lucchese, buon dicitore in rima a suoi tempi. Purg. XXIV, 19. XX. Uno degli antichi rimatori. Purg. XXIV. 55. 56.

BEONCONTE DI NONTEPELTRO, figliuolo del Conte Guido, il quale nella sconfitta che ebbero a Certomondo nel Cascutino gli Arctini, fu, combattendo, ucciso. Purg. V, 88.

Beondelmonte de' beondelmonti, ripudia la sua sposa di casa Amidei. Par. XVI, 140. V. Amidei.

BUONDELMONTI, famiglia fiorentina nobile, e potente. Par. XVI, 66.

Buono, per vero. Par. IX, 65.
Buono; è buono, cioè sta bene. In. XII, 27. XV, 105. Purg.

VII, 43, 12, 5, 14. XIII, 95. e in altri luoghi.

BEOTTERO, Lucchesc della nobil famiglia de' Dati, come alcuni vogliono; grandissimo barattiere, benehê Danto il nieghi, per ironia. In. XXI, 41.

Broso sa Dexas, Cremonese, il quale nel tempo che Guido di Monforte passaza coll'escretio di Carlo in Puglis courta Manfredi, fu mandato da'sunc'ettladini, e da altri Lomlardi Gibbellini, sotto Parma per vietare il passo s' Francesi; ed avrebbel fatto, quando non fosse stato corrotto da gran quantità di danari che Guido gi dicie; onde poi il popolo di Cremona spense tutto il lignaggio del traditore. In. XXXII. 116.

Broso, Dicono costui essere stato in Firenze della nobil fami-

glia degli Abati. È posto da Dante fra' ladri. In. XXV, 140, Buoso Donati, Fiorentino, uomo ricchissimo. In. XXX, 44. V. Gianni Schicchi.

Burchio, barca da remo coperta. In. XVII, 19.

Burella, per luogo oscuro dove non si veda lume di sole. In. XXXIV. 98.

Burtare, per bujare, che in lingua Aretina vuol dire gettare. In. VII, 30. Cosi Cristoforo Landino; ma gli Accademici della Crusca nel vocabolario, spiegano, dispregiare; che quanto al concetto viene ad essere il medesimo; perchè lo scialacquatore mentre getta il suo avere, mostra di non farne conto.

Burrato, luogo scosceso, e profondo. In. XII, 10. XVI, 114,

Burro, butiro. In. XVII, 63.

Ca, per casa, voce Lombarda, In. XV, 54. V. l'abate Anton Maria Salvini nella parte de' suoi eruditissimi Discorsi accademici. a carte 504.

CACCIA D' Asciano, giovane Sanese molto ricco, il quale. consumo il suo patrimonio in golosità. In. XXIX, 151.

CACCIAGUDA, dell' antica famiglia Romana de Frangipani (al dir del Salvini nel discorso 84. della 1. centuria) padre di Alighicri bisavolo di Dante. Par. XV, 28. e segg. XVIII, 2. XXV, 50. Loda i costumi antichi de' Fiorentini, e biasima i moderni, Par. XV, 97. e segg. Muore in battaglia contra i Turchi. Par. XV, 145.

CACCIANINICO, (Venedico) Colognese, il quale indusse Ghisola sua sorella a far la voglia del marchese Obizzo da Este signor di Ferrara, In. XVIII, 50.

Cacciare, per dar fretta. In. IV. 146.

Caco, figliuolo di Vulcano, d'aspetto molto deforme, e grandissimo ladrone, il quale abitando in una grotta del monte Aventino rubo i buoi ad Ercole, ch' egli avea condotti in Ispagna; ma conosciuto il furto, fu da lui ucciso a colpi di clava. In. XXV, 25, Vedi Livio nel I. libro. Virgilio nell'8. dell' Eneida; Properzio nella 10. Elegia del 4. libro : e Ovidio nel 1. de' Fasti,

Cacume, sommità, cima, Purg. IV, 26. Par. XVII, 113, XX, 21,

è voce Latina.

Cadere, detto di fiume che si scarica in mare, Purg. XXVII, 3. Carno, figliuolo d' Agenore Re di Tiro, il quale cercando Europa sua sorella, da Giove rapita, dopo un lungo girare fermossi nella Beozia, e vi fabbricò la città di Tebe. Finalmente fu trasformato in serpente. In. XXV, 97. Vedi Ovidio nel 5. delle Trasformazioni.

Caduci, per caduchi ; in rima. Par. XX, 12,

CADUTO A TEBE, Quel che cadde a Tebe giù de' muri. In. XXV. 13. V. Capaneo.

Caggia, cada. In. VI, 67. Par. VII. 78.

CAGNANO, fiume di Trevigi. Par. IX. 49.

CAGNANO (Angiolello da). In. XXVIII, 77. V. Angiolello. CAGNAZZO, nome di Demonio. In. XXI, 119. XXII, 106.

Cagnazzo, per hrutto e deforme. In. XXXII, 70.

CAIFAS. Pontefice de' Giudei, che li consigliò a far morire nostro Signore, perché tutto il popolo non perisse. In. XXIII, 113.

CAINA, una delle quattro profondissime prigioni, che finge Dante esser nel pozzo d'abisso; nella qualo sono puniti i traditori de' lor parenti, In. V, 107. XXXII, 58.

Carso, primogenito d' Adamo, il quale per invidia uccise il suo

fratello Abele, Accennato, Purg. XIV, 152.

CAINO E LE SPINE, cioè una cert' ombra che osservasi nella Luna, la quale gli nomini del volgo dicevano, ch' era Caino, che portava sulle spalle una forcata di spine. In. XX, 126. Par. 11, 51. CALAERESE, di Calauria, o Calabria, Par. XII, 140.

Calboli (Rinieri da). V. Rinier, e Fulcieri.

CALCARRINA, nome di Demonio. In. XXI, 118. XXII, 133.

Calcagne, calcagni, Purg. XII, 21. XIX, 61.

CALCANTA, o Calcante, nobile indovino nell'esercito do Greci contra Troja, il quale persuase Agameunone a sacrificare Ifigenia sua figliuola, per impetrar buon vento ad uscire del porto d' Aulide, In. XX, 110.

Calendi, o Calende, il primo giorno di ciascun mese; e si prendono per li mesi medesimi Purg. XVI, 27.

Calere, curarsi, aver premura. Purg. XXV, 123. XXXII, 5. Catreces, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 105.

CALFECCI e loro expro. Lo ceppo di che nacquero i Calfucel. Par. XVI. 106. questi furono i Donati, famiglia nebilissima Fiorentina.

CALIGARE, per mandar nebbia, e fumo, come fa la Cicilia per lo monte Etna. Par. VIII. 67.

Catisto I. Sommo Pontefice; mori martire, Par. XXVII, 41. Calla, calle, via stretta, Purg. IV, 22. IV, 125.

Callaja, passo, valico, apertura. Purg. XXV, 7.

Callabora, città della Castiglia vecchia in Ispagna,

nella quale naeque S. Domenico, Par. XII, \$2. Callioge, una delle nove muse, presidente all'

Erotco poema. Purg. I, 9.

CALLISTO, Ninfa, compagna di Diana, Purg. XXV, 131, V. Elice.

Calme. mi cale. Purg. VIII, 12.

Calo, per abbassamento, depressione, ruina. Par. XV, 111. Culore, per oggetto amato. Par. XXXI, 140.

Cantenna (Alberto) do' Pazzi di Valdarno, Il quale uccise a tradimento M. Ubertino suo parente. In. XXXII, 68.

CARRILLA. donzella guerriera, che armossi a difesa di Turno

INDICE

183

contra Euca, Vedi Virgilio lib. 7 e 11, dell' Encida, In. 1, 107, IV. 124.

Camminata, per sala dove si passeggia. In. XXXIV, 97. Cammine. Per cammini, verbo, in rima. Par. VIII, 106.

CAMMINO (da), famiglia nobile, e potente di Trivigi. Purg. XVI, 124. V. Gherardo.

CANNINO (Ricciardo da) Par. 1X, 30. V. Ricciardo. Camo, freno, Purg. XIV, 145, è vncc Latina,

CAMPAGNATICO, luogo del contado di Sicua, Purg. XI, 66.

CAMPALDINO, è nome d'un piano in Casentino appiè del monte

di Popoi, Purg. V. 92. Campare, per fuggire, salvarsi dal pericolo, scampare. In. 1,93.

H. 68. XVI, 82.

Campare, per salvare. In. AXII, 21. CAMPI, castello presso a Prato in Toscana. Par. XVI, 50.

Campo, per piazza. Purg. XI, 134.

CANAVESE, contca nel Pienionte. Purg. VII, 156.

Cancellare. Scrivere solo per cancellare; detto di chi scriva censure contra persone ricche, le quali poi debbano spender molto per farle annullare. Par. AVIII, 150.

CANCELLIERI, famiglia nobilissima di Pistoja. Accennata. In. XXXII, 63. V. Focaccia. CANCRO, uno de'segni dello Zodiaco, opposto al Capricorno.

Par. XXV, 101.

Cancro, uno de' segni dello Zodiaco. Se'l Cancro aresse un tal cristallo, Il verno acrebbe un mese d'un sol di. Cioè : se nella costellazione del Cauero fosse una stella di quello splendore, ch' era l'anima di S. Giovanni Evangelista, come finge d'averla veduta il nostro Poeta, tutto quel mese che il solo sta in capricorno, sarebbe un giorno solo, cioè non verrebbe mai notte. Perchè quando il sole è in capricorno, la notte sempre leva il cancro : e così il giorno farebbe lume il sole, e la notte quella stella lucidissima. Par. XXV, 101. Ma questi luoghi di Dante, che abbisognano di si lunga spiegazione, pare che non debbano imitarsi.

Candelabro, candelliere. Purg. XXIX, 30. Candelo, candela, Par. XI, 13, XXX, 34.

Candente, per rilucente. Par. XIV, 77.

Candori, per anime beate. Par. XXIII, 121. Cangiare, per rimuncrare, ricompensare. In. XXII, 138.

Cangiar earte nel suo rolume ; cioè mular faccia, variare aspetto. Par. II, 78. Cangiar l'acqua, per interbidarla col sangue sparso.

CAN GRANDE DELLA SCALA, signor di Verona, nomo di gran valore, c d' incredibile magnificenza. Giovanetto d'anni diciotto ne comincia a dimostrare i segni. Par. XVII. 76.

Cani, per genti malnate, canaglia. VIII, 42.

Caniculari di, giorni di state, quando sorge in cielo la costellazione detta da' Latini Canicula, c da' Greci z serio. In. XXV. 80. Caninamente, a foggia di cane. In. VI, 14.

Cansare, scansare, dar luogo. In. XII, 99.

Cansarsi, per ischermirsi. Purg. XV, 144.

Cantica; numero determinato di canti, o Libri di Poema. Purg. XXXIII, 140.

Cantilena, canzone. Par. XXXII, 97.

Canto, per banda, lato, parte. In. XXVI, 158. Par. III, 57.

Cantor dello spirito santo. Par. XX, 38. Cantor, che per doglia Del fallo disse: miserere mei, Par. XXXII, 11. Cantor sommo del sommo Duce. Par. XXV, 72. Ne' suddetti tre modi circoscrivesi dal Poeta il Re Davidde.

CANTORE dello spirito santo; cioè Davide. Par. XX, 58.

Canzone, chiama Dante ciascuna delle tre Cantiche del suo Poema, che in più canti si dividono. In XX, 5. Caossa, città di Provenza, 2º tempi di Dante picna d'usurai.

In. XI, 50.

Caossus, cittadini di Caorsa città di Provenza, Par. XXVII. 58.

V. Giovanni XXII.

CAOS. Materia indigesta, e confusa, la quale alcuni Filosofi credettero che Dio ordinasse, e distinguesse, per cavarne il cielo e la Terra. In. XII, 45.

Capaxeo, uno de sette Regi che assediarono la città di Tche in Beozia, per rimettervi dentro Polinice. cacciatone da Eteocle suo fratello. Costui per le bestemmie ch' ci proferiva contra Giove, fu da lui ucciso col fulmine. In. XIV. 65. XXV, 15. Cape, capisce, acquista, Purg. XVIII, 60.

Capere, per essere contenuto. Par. 111, 76. XVII, 5.

Capestro, fune, corda. XXVII, 92. XI, 87. XII, 132.

Capo ha cosa fatta; detto di Mosca degli Uberti, passato in proverbio per dinotare che dopo il fatto ogni cosa s' aggiusta, e ad ogni disordine si trova rimedio. In. XXVIII, 107.

CAPOCCAIO Sanese, Alchimista, c falsator di metalli, a' tempi di Daute, In. XXIX, 136, XXX, 28. CAPOSSACCII, famiglia nobile Fiorentina, discesi da Caponsacchi

da Fiesole, Par. XVI, 121.

Cappa di monaco. Par. XI, 132. CAPPRILETTI, famiglia potente in Verona. Purg. VI, 106. V. Monacobi

Cappello Cardinalizio. Par, XXI, 123.
Cappello, per corona di lauro dovuta a' Poeti, Par. XXV, 9.

Cappello del falcone. Par. XIX, 34.

Cappia; mi cappia nelle tue parole; cioc, io intenda per le tue parole. Purg. XXI, 81.

Capra del cielo, cioè il Capricorno, uno de' segni dello Zodiaco. Par. XXVII, 69.

CAPRAJA, isoletta del mar Tirreno, vicina alla foce d' Arno. In. XXXIII, 82.

CAPACORNO, uno de' segni dello Zodiaco, distante tre segni dall' l' Ariete; al quale arrivato il sole, ritorna verso il circolo Equinoziale, e le notti finiscono di crescere, e i giorni di scemare, Purg. II, 57. Par. XXVII, 69.

CAPRONA, castello del Contado di Pisa, assediato da' Lucchesi a' tempi di Dante; il quale fu reso loro con questa condizione, che i fanti del presidio ne uscissero salve le persone, e lo avere. In. XXI, 95.

Carato, la ventiquattresima parte dell'oncia; e dicesi propriamente dell'oro. In. XXX, 90.

Carcare, caricare. In. XXI, 55. Purg. XVIII, 84.

Carcare, per portare il carico. In. XXI, 55.

Carcato, caricato. In. XXX, 6.

Carco, peso, carico. In. XII, 50. Carco di rergogna; cioè ingombramento. Par. XVIII, 66. Acquistar carco; per aggravar la coscienza. In. XXVII, 156.

Carcossi il figliuol di Dio della nostra salma, quando prese carne umana. Par. XXVII, 114.

CARDINALE, Il Cardinale, In. X, 120. V. degli Ubaldini (Ottaviano)

E così senz' altro nome cra chiamato a' suoi tempi fattosi famoso
com' uomo di parte, e ghibellino deliberato contro la Chiesa, e
aperto impugnatore della credenza dell' immortalità dell' anima '.

CAVALIER SOVRANO, Che recherà la tasca co' tre becchi. In. XVII, 72. V. Bujamonti.

Caribo, sorta di ballo. Purg. XXXI, 132.

CARIDDI, famosa voragine nel Faro di Messina, incontro a Scilla. In. VII, 22.

Carisenda, torre famosa in Bologna, che pende molto, fabbricata dall'antica famiglia de' Carisendi, presso l'altra detta degli Asinelli, In. XXXI, 136.

Carizia, earestia. Par. V, 111.

Castino nt' Pazzi, Forentino, Costui occupó Castel di Piano in Valdarno, e diceled o Bianchi, ch'erano di sua fazione, Onde i Fiorentini ch'erano a Pistoja furono costretti a lasciar quella impresa, e andare a l'riacquistò d'esso castello, il quale dopo 28, giorni riebbero, avendo corrotto con danari il detto Carlino. In. XXII. 69.

CARLO MAGNO, Imperadore c Re di Francia, grandissimo difensore della Chiesa Romana, In. XXXI, 17. Par. XVIII, 45. Vince Desiderio Longobardo Re d' Italia, e soccorre la Chiesa, Par. VI, 96.

Carlo Prino, di Valois, Re di Puglia, uomo valoroso, fratello di Lodovico il santo, Re di Francia. Costui fu ben guarnito di naso. Accennato. Purg. VII, 115, 124.

Cano stoorso, Re di Puglia, figlinolo di Carlo Primo, uomo scellerato, Purg. XI, 137. Accennalo, Purg. VII, 127. Fa uccider Carradino, figlinolo di Federigo II. Imperatore, e (secondo Banel) avvelenare S. Tommaso d'Aquino. Purg. XX, 67. X Carradino. Tommaso, Travaglia la Scilia, Far. XX, 63. Spoglialo del reame di Sicilia da Papa Nicola III. Per aver egli negato di dare una sua figliuolo in moglie ad un nipote di esso Ponteller, La, XX, 109.

Preso in battaglia navale da Ruggieri dell' Oria, Ammiraglio del Re Pietro d' Aragona, e condotto prigione a Messina, dove vide uccidere più di dugento suoi nobili. A lui, e ad alcuni altri pochi fu salvata la vita per clemenza della regina Costanza. Uscito poi di prigione, maritò sua figliuola ad Azzo Terzo, marchese di Ferrara per gran somma d'oro. Purg. XX, 79. Detto anche Novello. Di fazion Guelfa. Par. VI., 106. Fu anche Re di Gerusalemme, Zoppo, sciancato, e di nicciolo valore, Par. XIX, 127.

CARLO MARTELLO, secondogenito di Carlo Zoppo, Re di Puglia. Fu costui principe virtuoso, e grande amico del Poeta nostro. Fu signore di Puglia, di Sicilia, e di Provenza, ma essendo poi coronato Re d'Ungheria, Roberto suo fratello, l'rincipe di Durazzo, occupo tutti i suddetti stati. Visse poco tempo. Par. VIII, 49, e segg. Par. 1X, 1.

CARLO ROBERTO, figliuolo di Carlo Martello, Fu Re d'Ungheria dopo il padre. VIII, 72.

CARLO SENZATERRA, Conte di Provenza, e Re di Puglia. Purg. V. 69. Fratello di Filippo il Bello Re di Francia, il quale pregato da' Neri cacciati di Firenze, ve li rimesse, Accentato, In. VI, 69. Mandato da Bonifazio Papa a Firenze, sotto colore di voler ridurre a stato pacifico quella città , la mette in maggiore scompiglio , e la spoglia di danaro. Apparecchia poi grande armata contra la Sicilia e ne torna con ignominiosa pace. Purg, XX, 71, e segg. Carmi, versi, Lat. Carmina, Par. XVII, 111.

Caro, per carestia, Purg. XXII, 141.

Caro, per pieno di carità, Purg. XIV, 127. Per prezioso. Purg. IX, 124. XXIV, 91.

Caròle, per balli, e gente che danzi. Par. XXIV, 16. XXV, 99. CARON, o Caronte, il nocchiero della palude infernale, che tragitta l'anime de' morti , secondo le favole de' Poeti. In. 111, 94 ,

Carpare, andar carpone, cioè colle mani in terra. Purg. 1V.

Carpire, per pigliar colla rete. Par. IX, 51.

CARPIGNA (Guido di). V. Guido.

Carpone, avverbio cioè colle mani in terra, a guisa di quadrupede. In. XXV, 141. XXIX, 68. CARRABESE, abitante di Carrara, luogo del Genovesato appie de

monti, dove si cava il marmo bianchissimo. In. XX, 48.

Carreggiare, per guidare il carro, o passar col carro. Purg. IV, 72.

Carro si chianza fra le Costellazioni un gruppo di sette stelle, disposte in forma di carro; quattro delle quali formano le ruote, e tre il timone, altrimenti detto Orsa maggiore. Questo segno girasi vicino al polo Artico a noi sempre apparente, e per avere il suo giro assai corto non tramonta mal, In. XI, 114, Purg. I, 30, Par. XIII, 7.

Carta, per frate d'ordine religioso; stando sulla metafora del volume, Par. XU, 132.

Curta, La regela mia Rimasa è giù per danno delle carte. Gioè, non è d'alcuna utilità, e ad altro non serve che a consumar la carta, dove si serive. Par. XXII, 73.

carta, dove si scrive. Par. XXII, 73.

Casa. La casa di che nacque il vostro fletó. Par. XVI, 136. V.
Amidei.

Casa di nostra donna; cioè, Chicsa di Maria Vergine. Par. AXI,

CASALE, terra di Pienonte, donde fu Frate Ubertino, ministro Generale dell'Ordine de' Minori; il quale allargò troppo la regola. Par. XII. 134.

Casalobi. Fu un castello nel contado di Brescia, i cui conti s'impadronirono di Mantova; ma ne furono poi cacciati con fraude da Pinamonte Buonacossi. In. λλ, 95.

Cuse, per casa, In. Alll, 131.

Casalla, Fiorentino, musico eccellente a' tempi di Dante, uomo di facile natura, e di lieti costunii, come dice il Landino, Purg.

II, 91.
CASENTINO, tratto di paese contenuto fra il torrente Duccaria, ed
il flume Arno, Infino a' confini del territorio d' Arezzo, come scrive

il flume Arno, Infino a' confini del territorio d' Areszo, come scrive Fra Leandro Alberti nell' Etruria Mediterranea, Inn. XXX, 63. Purg. V, 94. Suoi abitatori chiamati porci. Purg. XIV, 43. Cassexo (Guido del). In. XXVIII. 77. V. Guido.

Cassero (Jacopo del). Purg. V, 73. V. Jacopo.

CAMINO, monte, e castello in Terra di Lavoro. In cima di tal monte fu anticamente un tempio d'Apolline molto frequentato da Gentili, il quale fu distrutto dal Patriarea S. Benedetto, che vi fabbricò invece una chiesa dedicata a S. Martino, e un monistero di solitari. Par. XMI. 5.7.

Cassio, uccisore di Cesare, In. XXXIV, 67.
Cassio, e Baeto disfatti in Tessaglia dai Triumviri, Par. VI,

Casso, sostantivo, e significa busto, torace, parte concava del corpo, circondata dalle costole. In. XII, 122. XX, 12. XXV, 74. Purz. XXIV, 72.

Casso, addiettivo, e significa annientato, annullato, estinto, spento, cancellato. In. XXV, 76. XXVI, 130. XXX, 13. Par. IV, 89.

CASTRLEO S. ANGREO in Roma, In. XVIII. 52.

Castello (da), famiglia nobile Reggiana. Purg. XVI, 123.

CASTIGLIA, Provincia di Spagna, i cui Re portavano per insegna un Leone, alle volte sotto un Castello, alle volte sopra. Par. XII. 53.

CASTORE e POLLUCE, figliuoli di Giove, e di Leda, posti fra' dodici segni dello Zodiaco, e chiamati con altro nome Gemini, perchè naequero ad un parto. Purg. IV, 61. CASTROCARO, Conti di Castrocaro, biasimati. Purg. XIV, 116.

Casual punto, per minima cosa cho succeda a caso. Par. XXXII,

CATALANO BE' MALAVOLTI, gentiluomo Bologneso, e Fra Godeute,

di farion Guelfa, eletto del Fiorentini al tempo che fu vinto il Re Manfredi di Puglia dal re Carlo d' Augiò, per Podestà di Firenze, insieme con Loderingo di Liandolo, pur Bolognese, e dell'istessa religione, ma di fazion Gibiellina. Costoro, preso il governo della città, accordalis insieme, eacernono i Gibiellini di Fiorenza, e fecero gettare a terra le case degli Uberti, capi di quel partito. In. XVIII, 1044, 114.

Catalogna, provincia di Spagna, i cui popoli erano dati alla spilorceria. Par. VIII, 77.

CATELLINI, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 88.

Catenella, sorta d'ornamento donnesco. Par. XV, 100.

CATONE IL MENDRA, nomo tra Bonnani d'incorrotti, e severi costumi detto Uticesse, perché odiando la servitis, per non venire in mano di Cesare vincitore, s'uccise da sè stesso in Utica cità dell' Affrica, dove comandava l'armi costeneva il parito della Bepubblica. In. XIV, 13. Purg. 1, 51, e segg. Accennato. Purg. II, 120.

CATRIA, un certo gibbo, o rialto del monte Apennino, sotto il quale è un cremo, dove dimorò S. Pier Damiano. Par. XXI, 19. Catto, preso, Purg. XX, 87. Lat. captus.

CATTOLICA (la), terra sul lido del mare tra Rimini, e Fano. 111. XXVIII, 80.

Cara, per grotta. In. XXIX, 18

CAVALGATE de' Cavalcanti, Cavalier Fiorentino, padre di Guido. Costui fu eccellentissimo filosofo, e vien posto da Dante tra coloro che non credettero. In. X, 60.

Calvalgavie (M. Francesco), Fiorentino, posto da Dante fra ladri. In. XXV, 151.

CAVALCANTI, Vedi Gianni Schicchi, In. XXX, 52, 44.
CAVALCANTI (Guido) Cavalier Fiorentino, figliuolo di Cavalcante.

Fu filosofo e poeta In. X, 65. Purg. XI, 99.

\*\*Carateare, metaforicamente per istimolare, spronare, Purg. XVIII. 96.

Cavatto, che fe la porta, Onde usci de Romani il gentil seme. In XXVI, 60. Il cavallo Trojano, fabbricato da Epco, e introdotto con inganno da Greci nella città di Troja, gettando a terra una porta di essa, onde uscì poi Euca, che venue in Italia, e fu l'origine de l'amosi ilomani: vedi Virgilio et 2, dell' Enedic. Di questo cavallo parlaudo Propertio nella prima Elegia del quarto libro, così cauta:

Vertite equum, Danai : male vincitis; Ilia tellus Vivet; et huic cineri Jupiter arma dabit,

CECILIO Stazio, Poeta Latino anticbissimo, scrittore di Commedie. Pur. XXII, 98.

CECINA, flume che mette in mare non lontano da Vada, dove termina la maremma di Pisa. In. XIII, 9. Altri leggono Cecilia, la quale è una Terra del Patrimonio di S. Pietro, oggi detta Civita vecchia, e dagli antichi Centumcellae; e questa lezione viene approvata dal Landini.

Ceffo, muso, In. XVII, 50.

CELESTINO V. Sommo Pontefice, chiamato prima Pietro Morone; uomo di santa vita, il quale per darsi alla contemplazione rinnnziò al Papato. Accennato, come alcuni vogliono, "e oggimai non v'ha dubbio". In. III, 39; ma certamente, In, XVII, 103.

Cencro, sorta di serpente, molto velenoso. In. XXIV, 87. I testi di Dante, anche quello degli Accademici della Crusca, in questo luogo sono corrotti, e leggono centri in vece di cencri.

Cennamella, sorta di strumento musico, che si suona colla bocca. In. XXII, 10.

Centauri. Mostri composti di due nature, umanu, e cavallina, generati da Istono, e du nau nuvola, composta in figura della Bue Giunone, sopra i quali molto favoleggiarono gli antichi Poeti. V. Ovidio nel 12. delle Trasform. In. Mil. 30. X.W., 17. Invitati da Piritoo narioi di Ippodamia, alle sue nozze, basciandosi trasportare dall' ubbriachezra, vollero rapirgli is sposa; ma da lui, e da Tesco furnos sharaffati el uccisi, Purg. X.IW., 121.

Centesim' anno, chiama il Poeta il M. CCC, dalla natività del

Signore, Par. IX, 40.

Centesma, o centesina, chiama Dante quel poco più di lunghezza, che era a' suoi tempi nell' anno comune sopra il vero solare; la quale maggior lunghezza, secondo alcuni, in cento anni importava un giorno. Par. XXVII, 145.

Centesmo, per centinajo d' anni. Purg. XXII, 93. Per la centesima parte. Par. XXIV, 108.

Cento milia, In. XXVI, 112.

CEPERANO, luogo di Puglia, dove il Re Manfredi abbandonato da' suoi, fu vinto dal Re Carlo d' Angiò. In, XXVIII, 16.

Capaas, cioè capo : così fu detto S. Pietro, per essere il capo degli Apostoli. Così spiegano Cristoforo Landino, e Alessandro Lellutello; ma questa loro spiegazione è falsa riabbira Rypia, « quaborira Rypia, « dell' Evangello di S. Giovani o verso 45. cioè : tu sarai chiamato Cephas, che s' interpreta Pietro. Par. XXI, 127.

Cera, per materia. Par. XIII, 67, 73.

Cera mondana, chiama Dante la terra, o tutta la regione sottolunare, rispetto a' raggi del sole; stando sulla metafora del suggellare. Par. I, 42.

Cera mortale, per li corpi elementari, Par. VIII, 128.

Cerasta, spezie di serpente cornuto, molto velenoso. In. IX, 41. Cereaja (da). V. Cont' Orso.

CERERO, cau di tre teste, crinito di serpenti; il quale finsero gli antichi Poeti esere custode della porta dello Inferno. In. VI, 15, 22. IX, 98.

Cercare, per esaminare con istudio. Lat. scrutari, vestigare, In. I, 84.

CERCHI, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 65.

Cerchia, cerchio, circolo, o serraglio rotondo. In. XVIII, 3, 72, XXIII. 134, XXXI, 40, Purg. XXII, 55, Par. XV, 97.

Cerchiare, andare attorno, girare, circondare. Purg. II, 4, XIV, 1. XIX, 69. XXXII, 38. Par. XXI, 26.

Cerchio che più ama, e che più supe; cioè il coro de' Serafini . che sono i più vicini a Dio. Par. XXVIII. 72.

Cerchio di Merigge; cioè il Mcridiano, uno de' magglori della sfera; che qua e là, come gli aspetti, fassi; cioè che si cangia, e

varia, secondo le diverse abitazioni degli uomini sopra la terra, che riguardano il corso del sole; e secondo i diversi orizzonti, Purg. XXXIII, 104. Cerebro, cervello, In. XXVIII, 140, Purg. XXV, 69.

CERERE, Dea delle biade, perde Proscrpina sua figliuola, Purg. XXVIII, 51. Cerna, per separazione, divisione, Par. XXXII, 30,

Cernere; discernere, vedere. In. VIII, 71, Par. XXI, 76, XXVI.

Cernere, per Iscerre, distinguere, separare, Par. III, 75, XXXII. 54 : qui nondimeno potrebbesi anche intendere, discernere, vedere.

Cero, cereo, torcia grande, e figuratamente uomo di grandissimo ingegno, e dottrina, Par. X, 115,

Cerro, sosta d' albero. Purg. XXXI, 71. CERTALDO, castello di Valdelsa presso Firenze, patria del Boc-

caccio, Par. XVI, 50. Certificato, per certo. Par. IX, 18.

CERVIA, picciola città di Romagna, vicina a Ravenna. In. XXVII.

Cerrice, parte deretana del capo, confinanto col collo, Purg. X 1, 33

Cesare, per ogni Imperadore. Par. 1. 29.

CESARE (Giulio), Purg. XVIII, 101, XXVI, 77, V. GIULIO CESARE. Confortato da Curio a passare il Rubicone. In. XXVIII, 98,

CESARE, per lo Imperadore. In. XIII., 63. Purg. VI, 92, 114. Par. VI, 10. Per li, Pretati nemici di Cesare, intende il Poeta le due fazioni Guelfa, e Ghibellina. Par. XVI, 39.

CESENA, città di Romagna. Accennata. In. XXVII, 52.

Cessare, per ischivare. In. XVII, 33. Par. XXV, 135. Per useir di mente. Par. XXXIII, 61.

Cessare stallo, per dipartirsi, mutare stanza. In. XXXIII, 102. Cesso, stare in cesso, cioè, cessare. In. XXII, 100.

Cesto, pianta di frutice, o d'erba; ma più propriamente quella ianta, che sopra una radice produce molti germogli. In. XIII. 142.

Che, per, dove, nella quale. In. I, 5. Per, quando. In. XXXII, 123. Per, di che, delle quali, Par, I, 27,

Che. Questa particella qualche volta non si esprime, E per dolor non par lagrima spanda. In. XVIII, 84., e in altri luoghi, Che che, qualsivoglia cosa che, Par. XXV. 3.

INDICE

191

Ched, the, quando segue vocale, In. VII. 84, XXXI. 138, XXXIV, 113. Purg. 1, 17; ma eiò non s'osserva sempre, Cheggia, per cerchi; verbo. Purg. XVI, 85.

Cheggio, chiedo, In. XV, 120, Par. VIII, 117.

Chelidro, sorta di serpente acquatico, In. XXIV. 86.

Ch' el sostenne; cioè, ch' egli sostenne. Par. XXVI, 89.

Cherco, cherico, uomo di chiesa. In. VII, 38, 46. XV, 106. XVIII, 117.

Chercuto, che ha la eheirica. In, VII, 59.

CHERCRI, eoll' accento acuto sulla penultima. Par. XXVIII, 99. CHERUBICA LUCE, cioè de' Cherubini, ordine d' Angeli superiori, ne' quali riluce la divina sapienza. Par. X1, 39.

CHERUBINI NERI, chiama Dante i Demonj. In. XXVII, 113. Chi, invece di, persona che. In. 1, 63.

Car il vide quassu, S. Paolo Apostolo, che fu rapito sino al terzo

eielo. Par XXVIII. 137. CHIANA, fiume che lentamente corre tra Perugia, e Montepul-

eiano, Par. XIII, 23. CHIARESTANA, parte dell' Alpi, che dividono Italia da Lamagua.

dove nasce il fiume Brenta. In. AV, 9. CHIARA (S.) d'Assisi, fondatrice di monache sotto la regola di

S. Francesco. Accennata. Par. 111, 98. Chiarire, per cavar di dubbio. IX, 2. Per rilucere, par. IX, 15,

Chiarità, chiarezza. Par. XXI, 90. CHIARMONTESI, famiglia nobile Fiorentina, V. Tosinghi,

CHIASI, fiume che corre vicino alla città d'Assisi, accennato. Par.

XI, 43. Chiassi, o Classe, nome di luogo distrutto vicino a Ravenna, presso il quale ha una pineta, o selva di pini su'lidi dell' Adriatico. Purg. XXVIII, 20.

Chiarare, per serrar con chiave. In. XXXIII, 46. Per inchio-

dare. Purg. VIII, 137. Par. XIX, 103.

Chiare bianca, e gialla. Le due chiavi del sommo Pontefice. l' una d'argento, e l'altra d'oro, simbolo della sua suprema podestà, e giurisdizione ecclesiastica : quella d'argento significa la dottrina o scienza, e quella d'oro l'autorità. Purg. IX, 114. Par. V. 37.

Chiare di senso. L'ajuto de' sensi a conoscer le cose. Par. II, 34. CHIAVERI, terra della riviera di Genova, Purz. XIX, 100,

CRIAVI DEL CUORE. Colui che tenni ambo le chiari Del cuor di Federigo, In. XIII, 38. V, Pier dalle Vigne.

Chiaro, per chiodo. Par. XXXII, 129.

Chiere, chiede. Par. III, 93. CHIESA DI ROMA. PURG. XVI. 127.

Chiesa che vaca, Coloro che sempre che la vostra chiesavaca, si fanno grassi ec. V. Visdomini, Tosinghi, e Cortigiani, Par. XVI.

112. \* Allude a famiglie che amministravano le entrate dell' Areivescovado di Firenze mentre ch' era vacante, e n' arricchivano. \*

Chinare. Questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano.



Ciò succede poco prima che levi il sole ; perchè allora l'ombra, che surge la sera, e di mezza notte è all'issima, viene a chinarsi, e quasi

ad appianarsi affatto. Par. XXX, 2.

Chinato d' una torre ; per quella parte verso dove pende essa

torre. In. XXXI, 157.

Chioccia; rauco, e che imita il suon della voce della chioccia.

In. VII, 2. XXXII, 1.

Chioma, per li rami d'un albero spogliati di frondi. Purg.

XXXII, 40.

Chioma della rocca; il lino, o la lana che si fila. Par. XV, 124.

Chione del fiore, eioè foglie, v. e/v.in. Par. XXXII, 18. Chione, spiegazione. Purg. XX, 99. Par. XXII, 94.

Chiosare, spiegare col mezzo di chiosa, o di comento. In. XV, 89. Purg. XI, 41.

Chiodra, per vallone, o bolgia dell' Inferno. In. XNIX. 40. Purg. 11. 21. Così il Petrarca nel sonetto 139. Per questa di bei colti ombrosa chiostra — \* derivato dal latino claustrum, e dicevasì per lo più tel prati assicpati ove pasceano le mandre e che in italiano diconsi chiuse.

Ganost, uno de fanosi Centauri, il quale insegnò i costumi al grande Aehille, mentre egli era fanciullo. Non fu fratello degli altri Centauri, ma figliuolo di Saturno, che in forma di eavallo si congiunse con Fillira. In. XII, 63, 71, 77, 97. Purg. IX. 57. Chiudere, per chiudersi. Par. XII, 27.

Chiuder le mani a chi che sia; per pregarlo a man giunte. Par. XXXIII, 59.

Chiudere. Si chiuse la mente; cioè, si smarri, lasciò di esercitare le sue funzioni. In. VI, 1.

Chiusa chiusa; henissimo serrata; in forza di superlativo. Par. V., 138. Così: bruna bruna, quatto quatto; ed altre maniere simili.

Carcsi, città tra Siena e Perugia, che a tempi di Dante andava dichinando. Par. XVI, 75. Chiuso, per occulto. In. XXV, 147. Purg. XXII, 90. Per oscuro,

eoperto. Purg. XII, 87. Par. XI, 75.

Chiuso ad altro intendere; cioè, occupato in maniera, che al-

tro non possa intendere. Purg. XXXII, 95.

Ciacco, porco, in lingua Fiorentina. In. V1, 32.

Craeco, famoso mangione Fiorentino a' tempi di Dante, ma morto prima di lui. Ciacco in lingua Toscana significa porco. In. VI, 52, 38.

GIANTA. Secondo che alcuni scrivono, fu della famiglia de' Donati di Firenze; ed è posto da Dante fra ladri. In. XXV, 45.

CLANGRELLA, Donna Fiorentina, della nobil famiglia di quelli della Tosa, maritata in Imola a Lito degli Alidosi; donna molto lasciva e superba; la quale rimasa vedova menò una vita sommamente dissoluta, Par. XV. 128.

CIAPETTA (Ugo). Purg. XX, 45, 49, e segg. V. Ugo.

Cibare, per pascersi. In. I, 105. Altri spiegano pascere; ma

pare a noi malamente; perchè dicendosi: Questi non ciberà terra, nè pettro; questi, non può essere che caso retto nel numero singolare. Cibi di liquor d'ulici; sottintendi, conditi. Par. XXI, 113.

Cietta, o Sicilia, una delle quattro grandi Isole del mare Mediterraneo, vicina all' Italia, anzi distaccata da essa, come alcuni vogliono, per uu gran tremuoto. Fu iletta Trinaeria anticamente, dai tre promontori, Peloro, Paclimo, e Lilibeo. In. XII, 108. Purg.

III. 116. Circonscritta. Par. VIII, 67. V. Trinaeria.

CRULMO RE. 'Leggi Siciliano', Intende il toro di bronno fabbricato da Perilio ineggorer Atteniese a Fabri timano della Sicilia, il quale essendo crudelissimo, cereava nuove maniere di tormentare i condonanti. In tale ordigno per una finestra aperta in uno de' fianchi, dovessi mettere il reo, e poi aecendersi fuoco all'intorno, costeche il misero arrostendosi, e gridando forta facea parere che il toro mugghisses. Fabri per vedere se la cosa riusciva, comandò che Tartelice fosse il primo a farte la prova; e così lo seisgurato pagò il fio della sua spietata invenzione. Iu. AVIII, 7.

Cictori, tre ministri ili ¡Vulcauo, ehe l'ajutano a fabbricare i fulmini, secondo le favole. I loro nomi sono Bronte, Sterope, e Piraemone, Accennati, In. XIV, 33.

Cicognino, figliuol piecolo della cieogna. Lat. ciconiae pullus. Purg. XXV, 10.

Cieco fiume, cioè occulto, che passa per luoghi bui. Purg. I, 40. CIELDATRO. Così chiaunasi un monistero in Pavia dove dicesi esser senolto il corpo di Severino Boezio, Par. X. 128.

Cielo primo, chiama Bante l'Empireo. Purg. XXX, 1. Cielo ch' è pura luce; lo stesso. Par. XXX, 39. Cielo della pace divina; lo stesso. Par. II, 112. sempre quieto. Par. I, 122.

Ciel relocissimo, chiama Dante il primo Mohile, secondo il sistema di Tolomeo, allora conuncmente ricevuto. Par. XXVII, 99. Cielo stellato. Par. II. 115.

Cielo, chiama Daute l'anima, ch' è sostanza spirituale. Purg. XXI. 44.

AAA, 44.

Ciglio; dicesi, la stella di Venere vagheggiare il sole da ciglio, quando ella comparisee in cielo la mattina, innanzi di esso. Par. VIII. 19.

Cigner, per cerchio. Par. XXVIII, 23.

Cigolare; quello stridere, e soffiare ehe fa il tizzon verde, quando è posto sul fuoco, lu. XIII, 42. Per lo stridere delle bilanee. In. XXXIII, 102.

Ci ha; in rima cou oncia. In. XXX, 87.

Cilestro, colore proprio del cielo, che è un azzurro alquanto

DANTE, 4.

men carieo. Purg. XXVI, 6.

Cima, per frasehetta, ramuseello. In. XIII, 44.
Cima, per dignità, splendore. Purg. XIX, 102.

Cima dell' albero del Paradiso, è lo stesso Dio. Par. XVIII, 29.

Cima del mondo, sono le sostanze incorporce, o vogliamo dire Intelligenze, Par. XXIX, 52,

15

Cinante, eccellente pittore, e ristoratore di quell'arte, cheper melli secoli era stata perduta. Fu superato da Giotto, Purg. XI, 94. Cimiterio di S. Pietro, chiama Dante la città di Roma, ove il

grande Apostolo fu seppellito, Par. XXVII, 25,

CINCINNATO, Par. XV, 129. V. Quintio.

Cinghiare, eignere, fasciare, comprendere, In. V. 2.

Cinghio; per halzo di montagna. Purg. IV, 51. Per cerchio, o luogo in giro. In. XVIII. 7 Purg. XIII, 57. XXII, 105. Per riva

intorno, che serra. In. XXIV, 75.

Cinquecento e diece e cinque. Intende il Poeta per questi numeri

Craquecento a deve a craque. Intente il rocta per questi minera (Il primo del quali vien seguito appresso Il bonani Cila lettare D. il secondo colla Viere A. significa capitano, condottere di serio colla viere A. significa capitano, condottere d'escrito; fore Arrigo VI. Imperadore. Purg. XXXIII, 45. "Non-rigo ma Cane della Scala allora creato capitano della lega de' Ghibellini.

Cinto di Delia, quel cerchicito di colori diversi, che apparisce intorno alla Luna, quando l'aria è turbata. Purg. XXIX, 78.

Cintura, Che fosse a reder più, che la persona; cioc, che più tirasse a sè l'occhio de riguardanti per la sua preziosità, che non faceva la donna intorno a cui era. Par. XV. 101. Imitato forse da quel d'Ovidio, al verso 545. de suoi rimedi d'Amore:

> Auferimus cultu : gemmis auroque teguntur Omnia. Pars minima est Ipsa puella sui.

Ciocca di capelli. In. XXXII, 104. V. Ciuffetto.

Ciocco, ceppo da ardere. Par. XVIII, 100.

Cionco, mozzo, tronco. In. 1X, 18.

CIONE DE' TARLATI, potentissimo cittadino d'Arezzo, il quale perseguitando i Bostoli, altra famiglia potente, fu trasportato dal cavallo in Arno, e quivi annegò. Accennato. Purg. VI, 13.

Ciotto, per zoppo. Par. XIX, 127. Il Ciotto di Gerusalemme, V. Carlo II. Re di l'uglia e di Gerusalemme.

Cipai, grand' Isola nel Mediterraneo, la più orientale di tutte

l'altre, non molto lontana dall'Egitto; una volta saera alla Dea Venere. In. XXVIII, 82. Re di quell'Isola, a'tempi di Dante. bestialissimo, Par. XIX, 147. CIPRIGVA, per la Dea Venere che si adorava anticamente nell'

CIPRIGNA, per la Dea Venere che si adorava anticamente nell Isola di Cipro. Par. VIII, 2.

Circa, per intorno. Par. XII, 20. XXII, 144.

Cincz, figliuola del Sole, maga eccellentissima, che con sue bevande incantate tramutava gli uomini in bestie. Costei innamorata d'Ulisse, il tenne più d'un anno presso di sè. In. XXVI, 91. Purg. XIV, 42.

Circondar la misura a che che sia; per misurare. Par. XXVIII, 73.

Circonferenza, (di spiriti beati che girano in cerchio). Quel
che segue in la circonferenza. Par. XX, 49. V. Ezechia.

Circonfulse, risplendette attorno. Par. XXX. 49.

Circulare, andare intorno. Par. XIII, 21.

INDICE

196

Circular natura, per la sostanza de corpi celesti, Par. VIII. 127.

Circulata melodia, canto di chi si gira intorno. Par. XXIII, 109.

Circulazione, giro, cerchio, Par. XXXIII, 127. Ctreunciato, circondato, Par. AAVIII, 23.

CIRIATTO, nome di Demonio, In AAI, 122, AAII, 53.

Cino, Re di Persia, preso in battaglia, e fatto decapitare da Tamiri Regina degli Sciti. Purg. XII, 36. V. Tamiri. Cirra, città marittima della Focide appiè del monte Parnaso;

dove i cittadini di Delfo fabbricavano le lor navi. Prendesi da' Poeti per l'oracolo d'Apollo, Par. 1, 56,

Cirro negletto, per capello rabbuffato, e mal pettinato, Par. VI. 46. Dalla voce Latina cirrus,

Cisterna, per luogo profondissimo. In. XXXIII, 133. Citarista, sonator di cetra, Par. XX, 142.

CITERRA, vien detta da' Poeti la Dea Venere, perchè singolarmente si venerava in Citèra, Isola poco discosta dal Peloponneso, la quale oggi si chiama Cerigo. Dante così nomina la stella mattutina. Purg. XXVII, 93.

Citerna, cisterna, fonte, pozzo. Purg. XXXI, 141.

CITTA DEL BATTISTA, Io fui della Città che nel Battista, ec. In. XIII. 143. V. Fjorentino.

CITTA DI LAMONE, Inf. XXVII, 49. Faenza.

CITTA, che nel Battista Cangiò il primo padrone, In. XIII, 143. V. Fiorenza, Marte, Battista \*. Anticamente Marte avea il patrocinio di Firenze a cui ne'tempi Cristiani fu poscia assunto san Giovanni Battista.

CITTA DI SANTERNO, In. XXVII. 49. V. Imola. Cire, per cittadino; in rima, Purg. XXXII, 101. Par. VIII, 116.

Lat. ciris. Cire, per animale politico che vive in cittadinanza, come fanno gli uomini. Par. VIII, 116.

Cruffetto, ciocca di capegli, ch' è sopra la fronte, In. XXVIII. 33. Ciri, cittadini, far civi, per salvar gli nomini, e farli cittadini

del regno eterno, Par. AMV. 45.

Civili, chiama il Poeta nostro, alla foggla de' Latini, Atene e Sparta; cioè governate con ottime leggi, e nemiche della prepotenza e della tirannide, Purg. VI, 140. Classe, per armata navale. Lat. classis. Purg. XXVII, 147.

Oui figuratamente. Claustro, chiostro, serraglio, steccato, Purg. XXII, 97, Lat.

claustrum. CLEMENTE IV, Sommo Pontefice. Purg. 111, 125.

CLEMENTE V. sommo Pontefice, nativo di Guascogna, il quale col favore di Filippo Bello Re di Francia fu assunto alla dignità Pentificia. Accennato. In. XIX, 85. Mosso dagli inviti del suddetto Re trasferisce la sede Apostolica di Roma in Avignone Città di Francia, Cio accennasi, Purg. XXXII, 158, Inganna Arrigo VI. Imperadore, il quale essendo per opera di esso Pontefice pervenuto all'Imperio, contra la volontà di Filippo Bello Re di Francia, che desiderava elle fosse eletto Carlo di Valois suo fratello; e volendo esso Arrigo passare in Italia, dubitando Clemente, e temendo di esso Arrigo, per impedirlo coronò Ruberto figliuolo di Carlo II. Re di Puglia, e di Sicilia; e Carlo Umberto, figliuolo di Carlo Martello (inimicissimo d'Arrigo) Re d'Ungheria. Par. XVII, 82. Accennato. Par. XXVII, 38. XXX, 142.

CLEMENZA, figliuola del Re Carlo Martello, moglie di Lodo-

vico X. Re di Francia. Par. IX, 1.

CLEOPATRAS, o Cleopatra, Regina, d'Egitto, donna lussuriosissima, amiea di Marco Antonio Triumviro de' Romani, che per non essere condotta in trionfo da Ottaviano Augusto da cui era stato vinto il suo drudo in battaglia navale, attaecossi gli aspidi alle braecia, e si sottrasse al pericolo, In. V. 65, Par. VI, 76,

CLETO, successore di Lino nel Pontificato. Morl martire, Par. XXVII, 41.

Clima. Spazio di terra e di cielo contenuto da due circoli paralleli, tanto lontani fra di loro, che il maggior di dell' uno avanzi quel dell'altro d'una mezz' ora. Questi climi sono molti. Clima primo, di qua dall' Equatore, verso il tropico del Cancro. Par. XXVII, 81.

CLINENE, madre di Fetonte, alla quale esso venne per sapere se veramente ella lo avea partorito del seme d'Apollo; avendogli detto Epafo, figliuolo di Giove, e della Ninfa Io, che ciò era falso, e che sua madre gliele dava ad intendere. Par. XVII, 1.

CLIO, una delle nove muse. Purg. XXII, 58,

Clivo, per riva di fiume, posta a pendio. Par. XXX, 109. Lat. Сьото, quella delle tre Parche filatrici delle vite umane, che

mette il lino sopra la conocchia, Purg. XXI, 27, Co, per capo, termine; ma è parola Lombarda. In. XX, 76, XXI,

64. Purg. Ill, 128. Par. Ill, 96.

Conquiare; quagliare, rapprendere, nella maniera che del latte si fa il formaggio. Purg. XXV, 50.

Coartare, per troppo ristriguere, Par. XII, 126, Lat. coarciare, Corca, taeca della freecia, nella quale entra la corda dell' arco. In. XII, 77. XVII, 156. Par. VIII, 105.

Cocco, grana, colla quale si tingono i panni in vermiglio. Purg

Cocito, uno de' fiumi infernali. In. XIV, 119. XXXI, 123. XXXIV, 52.

Cocotta, abito di monaco. Par. XXII, 77.

Cogliere, per unire ed accordare. Par. XII, 6.

Cogliere suo riaggio, eioè ritrovare il dritto cammino, In. XXVII, 17.

Counazione (nome gentilizio) Quel da cui si dice Tua cognazione Par. XV, 91, V. Alighieri, Cola, per cole, riverisce. In. XII, 120. ma è chiosa shagliata,

V. postilla al verso.

INDICE

197

Colent, popoli della Colchide, antica provincia dell' Asia Minore, sopra il Ponto Eussino, dove regnò il Re Eta, che fu spogliato da Giasone del vello dell' oro. Iu. XVIII, 87.

Colco, città della Colchide, dove regno anticamente il Re Eta, e donde gli Argonauti riportarono il vello dell'oro. Par. II, 16. Colei, per quella; riferito alla rena, o sabbia. In. XIV. 14.

Colli. Quel colle, sotto il qual tu nascesti. Par. VI, 55, vedi

Colle. Un colle, Là onde scese già una facella, ec. Par. IX, 28. cioè il castello di Romano, posto sopra un colle, patria d'Ezzelino tiranno, V. Azzolino.

COLLE, città piccola, situata sopra d'una collina, presso Volterra. Purg. XIII, 115.

Collegi duo; per le due grandissime schiere, una degli eletti, l'altra de' reprobi, nel giorno finale. Par. XIX, 110.

Collegio, per popolo che si governi a Repubblica. Par. VI, 43. Colletto, raccolto. Purg. XVIII, 31. Lat. collectus.

Collo, per colle in rima. Par. IV, 132.

Collo. Drizzare il collo a che che sia. Alzare gli occhi verso qualche cosa, e cominciare a contemplaria. Par. II, 10.

Collo della cetra, cioè manico, dove si congegnano i bischeri, o legnetti, a' quali s'attaccano le corde. In quella parte dello stromento viene a darsi forma al suono colle dita del sonatore. Par. XX, 22.

Collèca, coll'accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Par. XXVIII. 21.

Colmo, per meridiano, cioè punto dove il sole arriva nel mezzo giorno. Colonia. Volpi. Colonia Agrippina, nobilissima città

d'Aleniagna sul fiume Reno. Par. X, 98. Ivi le cappe de' Monaci si fanno larghissime. In. XXIII, 65.

Colonna del Fajo. Arme de' Billi, faunglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 103. V. Vajo. Conovses, nobilissima famiglia Romana; accennasi, In. XXVII.

V. Laterano,
 Colorato in rosso. In. X, 86. Cosi il Petrarca nella Canzone 5.

E tinto in rosso il mar di Salamina.

Colorato, colorito, iufiammato. Purg. XXXIII, 9.
Colore, Che fa l' uom di perdon talvolta degno. Intendi l'onesto

rossore, la vergogna. Purg. V, 20.

Colore; per fiore colorito. Purg. XXVIII, 68. Cosl Properzio

nella 2. Elegia del 1. Libro. Aspice quos summittit humus formosa colores.

Coloro, Che questo tempo chiameranno antico; cioè i posteri. Par. XVII, 119.

Colps, per accusa, o sinistra opinione che si abbia di chi che sia. Par. XVII, 52.

Colpa di quella; cioè, per colpa di quella. Purg. XXXII, 32. Colpo, per piaga. Purg. XXII, 3.

Colto, coll'o stretto; per culto, sacrifizio; in rima, Par. V. 72. Fuor di rima, Par. XXII, 45,

Colúbro, coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della

rima; per serpente, aspido, Par. VI, 77, Lat. coluber.

Colui che mai non vide cosa nuora; cioè iddio; il quale fin da' secoli eterni ebbe in mente l'esemplare di tutte le cose. Purg. X. 94.

Com', per come, benchè sèguiti consonante. In grazia del verso. In. XXVI, 12. Purg. XI, 92. XXXII, 129. Par. XXII, 143. Cosl il Petrarca nel Sonetto 229. Com' perde agevolmente in un mattino. Combusto, abbruciato, In. I. 73, Purg. XXIX, 119, Lat. combustus.

Come, per quando, in quella chc. Purg. XV, 82. Par. XXVI. 142, XXX, 7, Per, secondo che. Par, XXXII, 141, Pcr tosto che,

Par. XII, 58. XV, 74.

Come. Il come, per la questione. Purg. XXV, 36. Il come, e il quando del dire e del tacer. Par. XXI. 46. Cioè la maniera, è il tempo del parlare, e del silenzio.

Come che; per ovunque. In. VI, 5, 6.

Come pria; per subito che. Lat. simul ac. Par. 1X, 17.

Commedia; per lo poema di Dante, coll'accento sulla penultima siliaba. In. XVI, 128. XXI, 2. Vedi l' Ercolano del Varchi, a carte 275. Perchè Dante chiaml così questo suo poema, vedi sotto, alla vocc Tragedia.

Commendare, per consegnare, raccomandare. Par. V1, 28. Commensurare, paragonare una cosa coll'altra, bilanciare. Par. VI. 118.

Commettere. Mani commesse; cioè, dita d'ambe le mani intrecciate Insleme. Purg. XXVII, 16.

Commissa, per commessa, in rima, Purg. VI, 21, è voce Latina. Commoto, commosso. Par. XXXII. 69. Lat. commotus.

Como, per come; in rima. In. XXIV, 112. Purg. XXIII, 56. Compage, per densità. Par. XIII, 6. Lat. compages.

Compagna, per compagnia, In. XXVI, 101, Purg. 111, 4. XXIII, 127. Compartire vice, enflicio: distribuire i ministeri, Par. XXVII. 16.

Compatire ad alcuno, Purg. XXX, 95, Compenso, per modo, maniera, messo, In. XI, 15, metter compenso, per satollare, soddisfare. Par. IX, 19.

Compiacemmi; mi compiacqui; in rima, Par. XV, 88,

Compiangersi, per aver pietà. In. 11. 94. Compianto, sustantivo; pianto di molti insieme, condoglienza. In. V. 53.

Compier, coll' acuto sull' ultima ; compire. Purg. XX. 38; e per si compirono. In. XXI, 114.

Compiesi, per complessi, o si complè; in rima. Pur. XX, 141. V. il Varchi nell' Ercolano, a carte 206.

Compilare, per ordinare. Purg. XXI, 27.

Compio, compi. In. XXIII. 34.

Comporture, per concedere. Par. XXV, 65. Per sofferire, sostenere. Par. XXXII, 100.

Compugnere it cuor di paura. In. I, 13.

Con amore, eioè, per forza d'amore. Par. XXXIII, 86. Conca, per valle. In. 1X, 16.

Concedere, per confessare. Par. XXX, 22.

Concepe, concepisce, in rima. Par. II, 57. XXIX, 159, fuor di rima. Purg. XXVIII, 115.

Conceperà, concepirà. Par. XXXIII, 73.

Concetto, per imagine. Par. III, 60. Concetto diriso, chiama Dante il pensiero dell' uomo, che va, e

torna, e s'interrompe. Par. XXIX, 81.

Concetto mortale, intendimento umano. Par. XXXIII, 68.

Concetto mortale, intendimento umano, Par. XXXIII, Concillo, per compagnia di molti. Par. XXVI, 120.

Concilio antico e nuovo; i santi del vecchio, e del nuovo Testamento. Par, XXIII, 158.

Concipio, immagino, concepisco. Par. XXVII, 63. È voce la-

Concolore, d'un medesimo colore. Par. XII, 11, Latino concolor.

Concorde, per concordi, in rima. Par. AV, 9.

Concreato, insieme creato, Par. XXIX, 51. Concreata sete; per desiderio innato. Par. II, 19.

Conernia di Titone antico eloè. L'Aurora, Purg. IX, 1. ° fi P. Di Costanzo nelle Annot, al Codice Cassinense, ed altri la intendono per « L'Aurora detta Lunare »

Condolémi; io mi condoleva. Purg. XXI, 6.

Condizionare, per abilitare, render atto, Par. XIV, 48.

Con esso i due; co' due. Purg. XXIV, 98. Con esso 'i dolce mischio; col dolce mischio. Par. XXV, 151. Con esso i piè; co' piedi. Purg. IV, 37. Con esso un colpo; con un colpo. In. XXXII. 62.

Confesso, per chi ha fatto la confessione de suoi peccati. In. XXVII. 83. Per, confessato. Par. XVII. 50.

Confider del causmino; cioè di non fallare la strada. Purg.

XIV, 129. Confitto: per erocifisso, In. XXIII, 113,

Contro sper crociniss. In. XXIII, 113.

Contro sopra una croce (in pena della sua ipocrisia) Quel confito, che tu miri. In. XXIII, 113. V. Caifas.

Conflato; per mescolato insieme, o ridotto a formare una sola cosa, Par. XXIII, 89. Lat. Conflatus.

Conformato; per conforme. Par. II, 154.

Confortar la memoria di chi che sia; cioè ristorare la buona fama, che alcuno abbia perduta non per sua colpa. In. XIII, 77. vedi Riconfortare.

Conforti, per consigli, esortazioni. In. XXVIII, 135.

Congaudete; cioè godete il accordo. Purg. XXI, 78.

Congiugnersi a qualche luogo, per avvicinarvisi bene. In. AXXI, 23.

Congiurare, per iscongiurare. In. IX. 25.

Congratulando a lor pasture; cioè, rallegrandosi insieme de' lor pascoli, XVIII, 75

Coniare, batter moneta, In. XXX, 111.

Conio; per quel ferro nel quale è intagliata la figura che ha da imprimersi nella moneta In. XXX, 113. Par. XIX, 141. XXIV, 87, XXIX, 126.

Conto. Femmine da conto; cioè disoneste, da corrompere con pecunia. In. XVIII. 66, V. sopra Conto.

Conto. Conti di Conio, tralignanti. Purg. XIV, 126.

Con meco. In. XXXIII, 59. Il Petrarca parimente nel Souetto 28: Che autor non tenga sempre Ragionando con meco, ed io con lut.

Conquiso, ridotto a mal termine, quasi estinto. Purg. XXIII, 45.
Conseque ricenda; cioè, patisse mutazione di stato. In. VII, 90.
Connentire a sè stesso; per creilere a sè stesso. In. XXV, 48.
Conserto, per intrecciato, inserito. Par. XIX, 5.

Conservo, compagno nel servire. Purg. XIX, 154.

Consiglio, per consigliere. Purg XIII, 73. Per volonta. Par. XIX, 96. XX, 41.

Consiglio, che il mondo gorerna, la divina providenza. Par. XXI, 71.

Consiglio, Il primo consiglio che diè Cristo: fu quello della povertà. Par, XII, 75.

Consistoro, per adunanza di soggetti nobili. Par. XVI, 114. Per lo collegio degli Angeli. Par. XXIX, 67.

Comonare, per accordarsi. Purg. XXII, 80.
Consorte, per compagno, e condannato alla medesima pena.
In. XIX, 51. Per congiunto. In. XII, 84.

Consorte, per consorti, in genere femminino; in rima. Par. XXI, 78. Consorti, per discendenti da uno stesso eeppo. Purg. XI, 68.

Consorto, per compagno, consorte, partecipe dello stesso bene. Le r'è mestire di consorto, o direito, Parla de beni di fortuna, ne quali o bisogna aver compagno, e così possederne meno; o è necessario che molti ure restino affatto senza, e così ne patiscano di divieto. A tal proposito così divinamente Boccio nella Prosa 5. del 2 Libro de connectiones Philosophiero - 2 di giarta nagutasta, mopersi parte di consolidata di consolidata di consolidata di consine ecterorum paupertale non veniuni! » Purg. AIV, 87. AV, 87. Par. I, (80.

Consperso, sparso, Purg. V, 20.

Consumare, per finire, compire. In. II, 41. Consumai, consumai. Par. XXXIII, 84.

Consunto, per cousumato. In. XI, 66. Par. XXVI, 6. Per morto, ueciso. In. XXXIV, 114. Lat. Consumptus.

Consuonare, per aecordarsi. Par. XIX, 88. Contare, per riputare, Purg. XX, 78.

Contustare, contrastare.

Con teco. Vedi. Con meeo.

Contegno, per condizione, qualità. In. XXII, 17.

Contendere, per attendere, por mente, Purg. XXIII, 49. Contentato, contento. Purg. XXIV, 63.

Contente a breve festa; cioè di breve festa, Purg. XXVI, 33. V.

Contento alla pelle. Contento, per contenuto. In. II, 77. Par. II, 114.

Contento, per lieto, In. XIX, 122. Altri spiegano, attento. Contento alla pelle; cioè della pelle. Par. XV, 116.

Contezza, notizia, Purg. XX, 29, XXIV, 36,

Conti, per li Santi del Cielo, Par. XXV, 42,

Contigiato, ornato di contigia. Contigie erano calze, solate col cuojo, stampate intorno al piè; ma prendevasi questa voce per ogni maniera di leggiadro ornamento, Par. XV, 101,

CONTI GUIDI, già signori-di Montemurlo, Purg. XIV, 116. Continenza, per misura. Par. XXXIII, 117.

Continga, avvenga, Par. XXV, 1. Lat. contingat.

Contingente, per cosa che non sia necessariamente, ma che possa essere, e non essere. Par. XIII, 99. XVII, 16.

Contingenza, per cosa che duri picciol tempo, Par. XIII, 63, 64. Per le cose contingenti, cioè che non esistono per necessità,

Par. XVII, 37. Continuare al primo detto; cioè aggiugnere altre parole alle già dette. In. X. 76.

Conto, eognito, certo, chiaro, illustre, manifesto, noto. In. III. 76, X, 59, XXI, 62, XXXIII, 31, Purg. II, 37, XIII, 103, XV, 12, Par. XXV. 10.

Cont'Onso, figliuolo del Conte Napoleone di Cerbaja, neciso dal Conte Alberto da Mangona suo zio. Purg. VI, 19. Contra 'l corso del sol; verso l'Oriente, Par. VI, 2, Contra 'l

Sole ; verso l'Oriente. Par. IX, 85.

Contraddir con alcuno; cioè ad alcuno. Par. IV, 99. Contraddizione; per due proposizioni contraddittorie, una delle quali bisogna per necessità che sia vera, l'altra falsa. Par. VI, 21.

Contrappasso, la pena del taglione, cioè quando il castigo è in tutto simile al delitto. Ocutum pro oculo, dentem pro dente, animam pro anima, leggesi nella Divina Scrittura. In. XXVIII, 142.

Contraria cura. Mostrara l'altro la contraria cura, Con una spada. Intendi S. Paolo Apostolo, che avanti la sua conversione perseguitò la Chiesa di Dio, Purg. XXIX, 140.

Contraro, contrario, in rima. Purg. XVIII, 15.

Contrarre, per unire a sè. Par. VII, 43.

Contro a grato, di mala voglia, contra il proprio piacere. Par. IV, 101.

Contumacia. Morire in contumacia di Santa Chiesa, cioè scomunicato. Purg. III, 156.

Conregno, per condizione, patto. In. XXXII, 135. Convegnono, convengono. Par. V, 43.

Convegnon essere; è necessario che siano. Par. II. 70.

Concenenza, convenienza. Par. XXVIII, 76. Per patto. Par. V. 45.

Concenette, convenne, in rima. In. XXV, 42.

Convenien, convenivano. In. XXXI, 69.

Concenire, per adunarsi. In. 111, 125.

Conrenirsi, per affarsi, esser conforme. In. IV, 91. XXXIV, 50. Per conguguersi. Purg. V, 121. Per accordarsi, condiscendere, dar piena fede. Par. XXIX, 123. XXXIII, 137.

Concento, adunanza, congregazione, Purg. XXI, 62, Par. XXX, 129, Lat. concentus.

Conrento primo di Cristo, cioè gli apostoli. Par. XXIX, 103. Conrersi, per abitatori d'una chiostra, o bolgia. Allude a' conversi de' Frati, per aver detto chiostra. In. XXIX, 41.

Conrertire, per digerire. In. XXX, 35.
Concien esser direrse; cioè che siano diverse. Par. VIII, 123.
Concolto, imbrattato, sporcato. In. XXI, 46. Così spiegano gli
Accademici della Crusca nel vocabolario.

Coperchiare, coprirc. In. XXIII, 136. Purg. XIV, 3. Coperchio piloso, per li capelli. In. VII, 46.

Coppa, per la parte di dietro del capo. In. XXV, 22. Lat. occiput. Dicesi la Stella di Venere vagheggiare il Sole da eoppa, quando la sera si vede rilucere quand' egli è tramontato. Par. VIII. 12.

Coppo, per concavo del ciglio. In. XXXIII, 99.

Coprie le guance, per metter la barba. Par. XVIII, 139. Virgilo disse in questo seuso nell'ottavo dell' Encida, al verso 160. Tun mihi prima genar vestibat flore juventas. E Lucrezio prima di tul avvea scritto, al verso 886. del quinto libro della Natura delle cose: Tum demum pueris æro florente juventas Occipit, et molti vestil lanugin malas.

Coram nue, voci latine; alla presenza mia. Par. XXV, 28. Coram patre, voci latine; al cospetto del Padre. Par. XI. 62. Corata, polmone. Ju. XXVIII, 26.

Corcare, coricare. Era it sole nel corcare; cioè nel tramontare. Par. XVII. 9.

Corcarsi, eoricarsi, mettersi a giacere, In. XVII, 50.

Cordigliero; eioè Frate zoecolante di S. Francesco; I quali Frati vanno einti a traverso con una corda. In. XVVII, 67. I Francesi ehiamano Cordeliero tutti i Religiosi Francescani.

CORNETO, castello del Patrimonio di S. Pietro. In. XII, 137, XIII, 9.

Corni della croce; cioè punte de' suoi lati. Par. XVIII, 133.

Cornice, per girone di montagna, Purg. XVII, 151. Par. XV, 93. Coxualia, o Cornelia, figliuola di Scipione Affricano il maggiore, e madre de' due Gracchi uccisi per le sedizioni; donna prudentissima ed cloquente. In. IV, 123. Par. XV, 129.

Corno, per polo. Par. XIII, 10. Per punta, o lato di che che sia. Par. XIV, 109. Come la Puglia è detta dal Poeta nostro, corno d'Ausonia. Par. VIII, 61. V. Corni della Croce.

in and Congle

Cono, vento che spira tra Ponente e Settentrione; chiamato anche Ponente maestro, In. XI, 114.

Corollario, conclusione, cire da' Filosofi, e da' Matematici si ricava, oltre le principali. Purg. XXVIII, 136. Par. VIII. 138.

Corona, per ghirlanda, ornamento femminile Par. XV, 100. Corpo maggiore, chiama Dante il primo Mobile, che è il Ciclo

più vasto di tutti gli altri. Par. XXX, 39. Corporai, corporali. Par. XXVIII, 64.

Corracam, correvamo, In. VIII, 31, Corredarsi, fornirsi, adornarsi, Par. VI. 112

Correggere, per reggere, governare. In, V, 60. Corrente dell' acqua; acqua che corre velocemente. Par. XVII, 42.

Correre il drappo verde; cioè correre il palio, per ottenere il drappo verde, proposto in premio a chi vince. In. XV, 122.

Correre in guerra di chi che sla; incontrar l'inlmicizla di qualeuno. Par. XI, 59.

Corridore, per chi fa correrie. In. XXII, 4.

Corruccio, eruecio, sdegno, stizza. Uomo di corrucci, cioè sdegnoso, colierleo, In. XXIV, 129. Corruscare, lampeggiare, folgorare, Purg, XXI, 50. Per risplen-

dere, Par. V, 126. XX, 84. è voce latina. Corrusco, splendido. Purg. XXXIII, 103. Par. XVII, 122. Lat.

Const, popoli dell' Isola di Corsica, adjacente all' Italia, nel mar di sotto. Purg. XVIII, 81.

Conso Donati, capo della parte Nera in Firenze, il quale avendo cacciato i Bianchi di quella città, col favore di Cario Senzaterra, divenne potentissimo, e insolente oltre modo. Costul avendo preso per moglie una figliuola d'Ugoccione della Faggiuola signor di Plsa, fu fatto citare, e condannato dal popolo. Siechè corsa la gente con furia alle sue case, e facendo empito in quelle, egli dopo essersi per buono spazio di tempo animosamente difeso, finalmente abbandonato da tutti, si mise a fuggire a cavallo; ma di esso cadendo, e avendo un piede intrigato nella staffa, fu da quello strascinato per terra, e poi da' suoi persecutori sopragglunto, e morto. S'accenna tuttoció. Purg. XXIV, 82.

Corte, per foro, luogo dove si reude ragione. Par. VII, \$1, Configuant, Famiglia nobile Fiorentina, consorti de' Tosinghi, e

Visdomini, Par. XVI, 112. V. Visdomini. Corto, per inefficace. Purg. XXX, 130.

Corto a che che sia; cioè, non sufficiente a giugnervi. Par. XXXIII, 106, 121.

Corto, per brevemente; in forza d'avverbio. Purg. XI, 41. Per, poco: in forza nure d'avverbio. Par. XI, 53.

Coscia del carro; cioè, sponda, Purg. XXX, 100.

Coscienza fusca di vergogna, Par. XVII, 121.

Cosenza, città principale della Calabria citra. Il Cardinal di Cosenza fu Legato di Papa Ciemente IV. nell' esercito di Carlo di Valois, quando fu retto, ed ucciso il Re Manfredi. Egli dopo la vittoria fece dissotterrare il eorpo di detto Re, come scomunicato. Purg. III, 124.

Cosi, o così; in questa, o in quell' altra guisa. Par. XXVI, 151.
Così come, in vece di, tosto che. Par. IV, 85.

Cosperso, sparso. Par. XXVII, 50.

Costa, per salita, o banda. In. XII, 62. XIII, 115. Costa del monte. Purg. II, 151. Par. XI, 43. Coste della nave. In. XXI,

COSTATINO MACOO. Imperadore, guarito della lelbra, convertios alla fede Cristiana, e latterazio da S. Silvestro sommo Pontefice. Questi, come communente si crede, donò la città di Roma, e molto pases all'intorno a' Pontefici Romani, trasportando la coltanta del Imperale in Costantinopoli. In. MX, 113, XXVII, 94. Purg. XXII, 123, Par. VI, 1. XX, S. S. C. Gostantion.

Costantinopoli, posta nello stremo d'Europa.

Costantinopoli, posta neno stremo d'Europa.

Costellato, congiunto in costellazione. Par. XIV, 100.

Costinci, di costà. In. XII, 65. Purg. IX, 85.

Costo, per fatica. Purg. AXIII, 9.

Costrutto, per una parte del ragionamento. Purg. XXVIII. 147. per utilità, prò. Par. XXIII. 24.

Costrutto, per fabbricato insieme. Par. XXIX, 31.

Costui, e colui. Detto di persone indefinite. Purg. IV, 75, 74. Costui, dimostrativo di cielo. Par. XXVIII, 70.

Costuma, per costume. In. XXIX, 127.

Costume, per maniera gentile, ed umana. In. XXXIII, 152. Per qualità. Par. XXXIII, 88. Per vita buona. Par. XXXII, 73.

Costura, eucitura, che fa costola. Purg. XIII, 83.

Cotai, cotali. Par. XXIV, 26.

Cotal, per eosi. Purg. XXXII, 128.

Cotate, per in tal guisa, similmente. In. XII, 23. qui ha forza d' avverbio.

Cotanto, per tanto perfetto, ed eccellente. Par. XXXI, 6.
Cotenna, la pelle del poreo, e tiguratamente, per lo porco ein-

ghiale. Par. XIX, 120. Quei che morrà di colpo di cotenna. Par. XIX, 120. V. Filippo Bello Re di Francia.

Cotesti, accusativo mascolino, del numero del meno. Lat. iste.

Purg. XI, 35.
Coto, o quoto, pensiero, dal Latino, cogito, In, XXXI, 77, Par.

III, 26. Vocc disusata. Coverchiare, coprire. In. XXXIV, 114. Purg. II, 2.

Corerta, per coperta, o cosa che cuopre. Par. XXVI, 101. Corerto, coperto. Par. XXVI, 97. XXIX, 2. XXX, 145.

Cozzo, urto, ineontro impetuoso. In. VII, 53, dar di cozzo, cozzare, urtare. In. IX, 97. Purg. XVI, 11.

Casso, riechissimo Romano, ma insieme avarissimo. Trovandosi costui nella spedizione contra i Parti, popoli sagaeissimi, fu da essi ingamuato col fingere di fuggirsi, e col lasciarsi alle spalle molta preta; intorno alla quale esseudo egli insieme coll' esercito occupato, tornarono i nemicia far testa, e il ruppero; ond' egli INDICE 205

per non capitar vivo in lor mano, si fece uccidere da' suoi. Riconosciuto il cadavere da' nemici, gli spiccarono il capo dal busto, e lo immersero in un vaso d' oro squagliato, dicendo: Aurum sitisti, aurum bibe. Purg. XX. 116.

Crastino, del giorno di dimani, è voce Latina; far crastino dell' odierno, per impetrare a forza d'orazioni, che la morte si differisca, e dove oggi dovea succedere, avvenga dimani. Par. XX

CREATO NOBILE. Colui che fu nobil creato Più d'altra creatura cioè Lucifero, principe degli Angeli ribelli. Purg. XII, 25.

CREATURA CH' EBBE IL BEL SENDIANTE, Lucifero, In. XXXIV, 18. Creature alte, chiama il Pocta nostro le Intelligenze celesti, ovvero l'anime degli eletti; o pure gl'ingegni più sottili, e più illuminati, Par. I, 106.

Creature prime, le Intelligenze celesti. In. VII. 25.

Crebro, frequente. Par. XIX, 69. Lat. creber. Credesse, per credessi; in rima. In. XIII, 95.

Crescere, per accrescere. In. IX, 96.

Crese, per credette; in rinta. Purg. XXXII, 52.

Carri, l'infamia di Creti. In. XII, 12. V. Minotauro. Carri, o Creta, una delle qualtro grandi Isole del Mediterraneo, posta tra l'Arcipelago a Tramontana, e le spiagge dell'Affrica a Mezzogiorno. Ebbe una volta cento città. In. XII, 12, XIV, 95.

CREUSA, prima moglie d' Enea. Par. IX, 98.

Criare, creare. Purg. XVI, 80. Par. III, 87. Così qualche volta
il Petrarea.

Cricch, il suono del ghiaccio e del vetro, quando si spezza. In. XXXII, 30.

Crine, stare a' crini, stare appresso di chi che sia, per afferrarlo opportunamente ne' capelli. In. XXVII, 117.

CRISOSTONO, Vedi S. Gio. Crisostonio.

Cristallo, per anima beata risplendentissima: Par. XXV, 101.
per pianeta. Par. XXI, 23.

Gastraut, In. XXVII, 88.

Castro, Purg. XA, 87, XMII, 74, XXVI, 129, XXXII, 102. Apparisec dopo la sua passione a due discepoli che andavano in limnuas, eastello poco distante da Gerusalemne, come racconta F Evangelista S. Luca al capo 24. Purg. XXI, 5. Punti in sè stesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXII, 65, redi Gesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXII, 65. redi Gesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXIII, 65. redi Gesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXIII, 65. redi Gesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXIII, 65. redi Gesso il morso che dicide Adamo al pomo, Purg. XXIII, 65. redi Gesso il morso che di controlle di con

Cristo. Causzas, provincia confinante colla Schiavonia, e colla Dalmazia. Par. XXVI. 105.

Croce, per qualsivoglia tormento. In. XVI, 45. XXXIII, 87. Croce, Porre a croce, per far morire di faue. In. XXXIII, 87.

porre in croce, per isvillaneggiare, bestemmiare. Caocavisso. Un crocifisso dispettoso, e flero Purg. XVII, 26. V. Aman.

Crojo, duro; simileat cuojo bagnato, e poi rasciutto. In. XXX, 102. Crollonne, crollò; in rima, Purg. XXXII, 27. Crosciare, mandar giù d'alto con violenza, come si fa delle sferzate. In. XXIV, 120.

CROTONA, picciola città della Calabria ultra. Par. VIII, 69.

Crucciarsi, sdegnarsi. In. III, 94.

Crucciato, sommamente sdegnato. In. XXX, 1.

Crucifisso, crocifisso. Purg. VI, 119. Crudo, per severo. In. XX, 82.

Crudo al dorere, per ingiusto. Par. IX. 48.

Carno asso. Il crudo sasso, intra Terere ed Arno. Par. XI, 106. Intende l'aspro monte dell'Alvernia dove S. Francesco il scrafico ricevè le stimmate di Gesù Cristo.

Cruna, picciol foro dell'ago. In. XV, 21, per via stretta, a somiglianza della cruna dell'ago. Purg. X, 16.

Cruna, dare ad alcuno per la cruna del suo disio, vale farsi incontra al suo desiderio. Purg. XXI, 57. V. anche il Varchi nell' Ercolano, a carte 87.

Cubarsi, per giacersi nella sepoltura. Par. VI, 68. Lat. cubare. Cuculla, per cocolla, veste. Par. IX, 78.

Cui distara, cioè, dal quale, Par. XXVIII. 58.

CUNIZA, sorella d'Azzolino da Romano, tirauno di Padova, donna inclinata forte a' piaceri amorosi. Par. IX, 51, Cunta, dimoranza. Lat. cunctatio, Purg. XXXI. 4.

Cuoja eecchie, e nuore, per la Divine Scritture, si dell' antico Testamento, come del nuovo, solite scriversi un tempo nelle earte pergamene, che son cuoja, cioè, pelli d'animali. Par. XXIV, 93. Cuor della luce, cioè, centro di essa. Par. XII, 28,

Cuore, per coraggio, valore. Iu. XVIII, 86.

cor che in su Tamigi ancor si cola. In. XII, 119. V. Guido da Monforle.

Cupa fame, cioè, profonda, insaziabile. Purg. XX. 12.

Cupe, per desidera, Lat. cupit. Par. XIII, 1. Curino, figliuolo di Venere, Dio dell'amore, Par. VIII, 7.

Cura, per ardente carità, o atto di essa. Par. XIII, 50.
Cura, per curiosità, a gran desiderio di sapere. Par. XXVIII,
40. e in altri luochi.

Cura, avere in eura cioè, curare, prezzare, Purg. XIII, 87. Curare, per purgare, nettare. Par. XVII, 20.

Cuniazii, tre fratelli Albani. V. Orazii, Par. VI, 59,

Cx 10., o Carione, dicitore Romano eloquentissimo, ma sediziolo, il quale shandito dalla patria, si feca incontro a Cesare presso Rimini, che ritornava dalle Gallie, e confortollo a passare il Itubicone sensa deporre il comando dell'armi, disubbidendo agli ordini del Senato. In. AXVIII, 102. Dante il chiama, colui della cetuta aunaro. In. XXVIII, 5, perché egli vide Rimini a suo grasa

Cerranino, figliuolo di Federigo II. Imperadore, rotto in battaglia, fatto prigione, e fatto morire in Napoli da Carlo di Valois. Purg. XX, 68. CURRADO I. Imperadore, guerreggia contra i Turchi. Par. XV, 139.

CURRADO DA PALAZZO, gentiluomo di Brescia, molto virtuoso. Purg. AVI, 124.

CERRADO MALASPINA, uomo nobilissimo, e virtuoso. Purg. VIII, 65, 109, 118. Discendente d'altro Currado più antico. Purg. VIII, 119.

Curro, legno ritondo, e non molto lungo, il qual si mette sotto pietre, o altre cose gravi, per farle muovere agevolmente; e per metafora, il curro dello sguardo, cioè, l'andare, il procedere della vista. In. XVII, 61.

Curule, o curuli, si chiamavano presso gli antichi Romani le sedie de' primi magistrati. Par. XVI, 108.

Custodi, per custodisci. Par. XXVI, 88. È voce Latina.

Cuticagna, collottola, parte di dietro del capo, vicina al collo. In. XXXII, 97.

## D

Lettera formata nel pianeta di Giove dagli Spiriti Beati. Par. XVIII. 78.

Da che, per dopo che, poichè. Iu. IV, 97. Purg. XIV, 116. per giacchè. in. II, 85. XIII, 79. Purg. I, 35.

Da ciel pioruti, dal cielo. In. VIII, 83.

Da due anni, cioè, intorno a due anni. Par. XXXII. 33.

Da cue anni, cioc, inforno a ducandi. Far. XXXII, 55.

Da ciò non erano le proprie penne, cioè, alle a ciò; buone, sufficienti. Par. XXXIII. 139.

Da essa, degno di essa. In. V, 10. Così il Petrarca nel Sonetto 293. Dio, per adornarne il Cielo, La si ritolse : e cosa era da lui.

Da imo, dal fondo. lu. XVIII, 16.

Da indi, poscia. Par. III, 68. XX, 125. Dalla lungi, da lontano. In. XXXI, 25.

Dalle reni, dalla parte delle reni, In. XX, 13. Dalli fior, da' fiori. Purg. VII, 76.

Dalli fior, da' fiori. Purg. VII, 76 Dalmi, mel dà. Par. XXIV, 154.

Dal principio del mattino. Lat. primo mane, summo mane. In. 1, 37.

Dama, daino animale. Par. IV, 6. Qui con una sola m, per la rima.

Da mane, da mattina. Lat. mane. Par. XXVII, 29.

Da mattina, Lat. mane. Par. XXXI, 118.
Da me non renni, cioè, di mio capriccio. Purg. I, 52.

DANIATA, città d'Egitto. In. XIV, 104.

DANILLO uno de' quattro profeti maggiori. Fu menato in servità di Abbuccodonosorre, dopo l'espagnazione di Gerusalemne, e quivi nobilmente allevato insieme con altri paggi del Ile. Ma egli disprezzando i cibi della meusa regale, digiunava, per acquistar magienza. Purg. XMI, 146. Spiega un sogno a Nabuccodonosorre,

e placa lo sdegno di lui. Par. IV, 15, V. Nabuccodonosorre. Gi manifesta il numero degli Angeli essere immenso. Par. XXIX, 154. DANILLIO (Arnaldo) Purg. XXVI, 115. e segg. e 142. V. Arnaldo.

Dannaggio, danno, In. XXX, 136.

Dà noi, daeci, dà a noi. Purg. VII, 38.

Danoia, o Danubio anticamente Istrao fiume grossissimo della Germania il quale nato nella Selva Nera, dopo avere scorso tratto lunghissimo di paese, per sei bocche si scarica nel Mar Nero, dagli antichi dello Porto Essavo In. XXXII, 26.

DATEACCEMB In bublic e antichissima sua origine sotto le parole di doter geo, In XV, 68. Voli il Salvini un El Dissoros St. della prima Centuria. Seaccisto di Firenze in esitio. Par. XXV, 4. Ricoverato in casa del Marchese Marcello Malsapian. menti era fuoruscito della sua patria. S'accenna. Purg. VIII, 152. e segg. Danta accenna sè medesimo. Purg. XI, 199. Chimatto per nome da Beatrice discesa di Gelo. Purg. XXX, 35. Soud antichissimi progenitori discendenti da Romani, Lettuit per modestia. Par. XVI, 45. Asace sotto il segno di Genniti. Par. XVIII, 115. Cacciaguida gli predice il tenore della sua futura vita. Par. XVIII, 46. e segg.

Daneno, gran flume d' Europa. Par. VIII. 65. V. Danaja. Da ogni parte ad esso, cioè da ogni lato intorno ad esso. Purg. Il. 22.

Da onde, donde. Par. VI, 70.

Dape, per cibi. Par. XXIII, 43. Lat. dapes. Da prima, nel principio. In. 1, 40. Par. III. 129.

Dare, per coneedere. Par. XXIV, 58, per esser dato. Par. 1, 15.

per volgere. Purg. III, 14, XXXII, 108.

Dar detle calcagne, per ispronare, stimolare. Purg. XII, 21.

Dar di cosso, cozzare, In. IX. 97. Purg. XVI. 11.

Dar di piglio in che che sia, rapire, metter le mani violentemente, In. XII, 103. Dare il dosso, voltar le spalle. In. XXXI, 7. Lat. dare terga.

Dare il punto termine proprio degli Astrologhi, quando dimostrano l'ora propizia da far qualche cosa. In. XX, 110.

Dar guerra, muover guerra. Par. XXV, 6.
Dar le reni, volger le spalle. Par. IV, 141.

Dar materia a dubitare, cioè, di dubitare. Purg. XXII, 29.

Dar paura, impaurire. In. 1, 44.

Darsi mal vanto, appena vantarsi. In. XXXI, 44.

Darsi nel petto, percuotersi il petto. Purg. IX, 111.

Dar rolta a chi che sia, per venir verso di lui. Purg. V. 51.

Da sera, Lat. resperi. In. XV, 18. Par. XXVII, 29. V. da mattina, da mane.

Dassezzo, piaga dassezzo; cioè, ultima in ordine. Purg. XXV, 159.

at Dassezzo, ultimamente. In. VII, 130.

Da tal parte, per in tal modo. In. XVIII, 97.

Dattero, frutto della palma. Dattero per figo. Maniera prover-

biale, simile a quell' altra più trita, pan per focaccia, e significa esser gastigato secondo i suoi meriti; patir la pena del taglione. In. XXXIII, 121.

Da tutte parti, da tutte le parti. In. XII, 40 Purg. II, 55. Darante, per daranti, avverbio di luogo; in rima. In. VI. 39. Par. V. 90. per innanzi, prima; avverbio di tempo; pure in rima, Par. IX, 66, XXXII, 91, XXXIII, 111,

Daranti, avanti; avverbio di tempo, Par. XXIX, 145.

Davide, Re d'Israelle, successor di Saule; personaggio notissimo nelle sante scritture. Iu. IV , 58. XXVIII, 138. Par. XXV, 72. Balla dinanzi all' Arca di Dio. Purg. X, 65. Traslata la stessa di città in città. Chiamato dal Poeta il cantor dello Spirito Santo. Par. XX, 38. Piagne il suo peccato. Par. XXXII, 11.

Dea, per dia; verbo. In. XXXIII, 126, Purg. XXI, 13. Deano, diano. In. XXX, 96.

Debbia, debba. In. XXIV, 151.

Debile immagine, cioè, tenue, poco espressa. Par. III, 14.

Debilemente, debolmente. Purg. XVII, 6.

Decenne, di diece anni. Purg. XXXII, 2. Lat. decennis.

Decs. Questi furono tre Cittadini Romani, padre, figliuolo, e nipote, di schiatta plebea, ma d'animo generoso, i quali per ottener vittoria all'armi della Repubblica, consacrarono le proprie persone agli dei infernali, cacciandosi nel mezzo de nemici dov'era maggiore il pericolo, e così rimanendo uccisi; il padre nella guerra Gallica, il figliuolo nella guerra Etrusca, e il nipote in quella che fece il Re Pirro contra i Romani per difendere i cittadini di Taranto. Par. VI, 47.

Deciso, per rimosso, allontanato. Purg. XVII, 111. Per tolto. separato, partito, Par. IV, 53.

Decliro, che scende, o declina. Par. XX, 61.

Decretali, V. nell' Indice delle Storie. DECRETALI, nome d'alcuni libri di Legge Canonica, ne' quali si contengono Rescritti , e Decreti di Sommi Pontefici ; i quali libri la maggior parte compilati furono da Papa Gregorio Nono. Par. 11. 134.

Decreto, per determinato, prefisso. Par. I, 124. XV, 69. Decurio, decurione, caporale di dicci uomini, In. XXII, 74. è

Dedurre, per passar di cosa in cosa, Par. XXX, 35.

Dedursi, per disporsi, ridursi. Purg. XIV. 77. Dedutto, per proveniente, procedente, disceso. Par. XX, 58.

Deputto, cera dedutta, cioè, menata, e fatta molle. Par. XIII, 73. Oui è inctafora.

Debalo, ateniese, grande ingegnero, il quale per liberarsi dalla tirannia di Minos Re di Creta, che il tenca rinchiuso nel Laberinto da lui stesso fabbricato, scampò dalla prigione, volando per Paria, insieme con Icaro suo figliuolo, In. XXIX, 116. V. Icaro, Dee, per Intelligenze celesti. Par. XXVIII, 121.

Defunto, per tolto via affatto, perduto. Par. XXVI, 9.

DANTE. 4.

Defunto Mondo, chiama Dante l'Inferno. l'ar. XVII, 21. Deggio, debbo, Iu. XV, 118, XXVII, 100,

Degli, sanza costringer degli Angeli neri, cioè, alcuno degli Angeli neri. In. XXIII, 131.

Degli caldi rai. Par. II, 106, degli quali. In. XIX, 19, degli persi. In. IX. 65. Per de' caldi, de' quali, de' versi.

Degnare, per giudicar degno, dicevole. Purg. XXX, 74. Degno, per conveniente, giusto, Purg. M. 5, Par. XII. 54. Dogno a ciò, degno di ciò. In. 1, 122. 11, 33.

Dei, per Angeli, Intelligenze. In. VII, 87.

DEJARIAA, figliuola d' Enea Re di Etolia, moglie d'Ercole; che per farsi amar dal marito, gli mandò a donare innocentemente una camicia ayyelenata, come le avea insegnato Nesso centauro, desideroso di vendicarsi. La qual camicia essendosi Ercole posta indosso, diede in furore, In. XII, 68, V. Nesso.

Deibania, figliuola di Licomede Re di Sciro, giovane bellissima, con cui ebbe che fare Achille, mentre in figura di donzella dimorava in quella corte. Fu poi abbandonata dall'amante, quando per astuzia d'Ulisse egli fu riconosciuto, e menato all'assedio di Troja,

In. XXVI, 62. Purg. XXII, 114.

DEFILE, figliuola d'Arasto Re degli Argivi, moglie di Tideo, uno de'sette Capitani che assediarono Tebe. Purg. XXII, 110. Deiforme regno, la Beatitudine di vita eterna, di cui Dio è forma.

Par. 11, 20. Del per si sogna, cioè, si sogna il vero, In. XXVI, 7.

Dalla, diceasi dagli antichi Diana, per esser nata in Delo. Purg. XXIX, 78. Qui per la Luna.

DELFICA DEITÀ. Apollo, che dava gli oracoli in Delfo, città della Foeide, situata appie del monte l'arnaso. Par. 1, 32.

Delinquere, peccare. Purg. XXXIII, 43. È voce Latina.

Deliro, delirante, che vaneggia. Par. 1, 102.

Della paura, cioè, per la paura. In. XXIII, 20. Così dello sparento, per lo spayento. In. III, 151, e molte altre maniere simili. DEL SUO LUME, conduce del suo lume, cioè, il suo lumo, Pura,

IV . 65.

Delo Isola del mare Egeo, oggi chiamato Arcipelago, ove dicono le favole Latona aver partorito Apolline, e Diana, cioè il Sole, e la Luna, Quest'Isola prima che ciò seguisse, andava errando per lo mare, e tremava; ma Apollo, per esservi nato, la rese ferma, ed immobile, come l'altre, Purg. XX, 150.

Delubro, per tempio. Par. VI, 81. Lat. delubrum,

Denocrito. Abderita, figliuolo d' acutissimo ingegno, che seguitando la dottrina di Leucippo , insegnò essere il mondo composto di certi corpicciuoli indivisibili a caso uniti insieme. Dicono che costui s' accecasse, per potere attendere senza distrazione alla contemplazione della natura. In. IV, 156.

Denoroovee, figliuolo di Teseo, abbandona Filli Regina di Tracia, sua innamorata. Par. IX, 101.

DEMONIO, V. Minardo Pagani.

Den, debbono. In. XXXIII, 7. Purg. XIII, 21.

Denno, debbono, In. XVI, 118.

DENTE, metter it denti in chi che sia. In. XIII, 127. Porre ti denti a che che sia. In. XXXII, 128.

D'entro alle leggi, cioè, fuor del corpo delle leggi civili. Par. VI, 12.

Dentro da esso, Par. XXII, 111, dentro dal cicl. Par. II, 112, dentro dalla rete, Purg. XXII, 21. dentro dal monte. In. XIV, 103. dentro dal tempio, Purg. XII, 35, dentro da me. In. XXVI, 97. dentro da quell'arche, In. IX, 128, dentro da se. Purg. XVII, 25. Par. II. 119, XXXIII. 325.

Deo. Dio: in rima, Purg. XVI. 108.

Deono, debbono. In. XIX, 3.

Dependere, dipendere. Par. XXVIII, 42.

Deretitto, abbandonato, tralasciato, Par. IX, 134. XII, 113.

Derivarsi, per ispandersi, e scorrere. Par. XXX, 87.

Deserto, per abbandonato. In. XXVI, 102. Par. XV, 120.

Desirare, desiderare, Purg. AV, 104. XVII, 128. Desira del Cielo, per mano di Dio. Par. XV, 6.

Destro abito, cioè, virtuoso. Purg. XXX, 116.

Determinate numero si cela, cioè, non apparisce termine di numero, perchè i soggetti sono innumerabili Par. XXIX, 158.

Detruso, cacciato abbasso. Par. XXX, 146. Lat. detrusus. Deturpare, bruttare, macchiare. Par. XV, 147.

Deus, renerunt gentes, Dio, vennero le genti. Principio del Salmo 78, dove il Profeta predice gli strapazzi che dovea ricevere la Chiesa, e I Tempio del Signore da'suoi nemici. Purg. XXIII, 1.

Dia, per divina. Par. XXIII, 107. XXVI, 10. Dia tues, per vivissima, e risplendentissima. Par. XIV, 56.

DIANA sorella d'Apollo, dea della verginità presa per la Luna, e detta dal Poeta, occhio del vielo. Purg. XX, 132. Scaccia dal coro delle Ninfe sue compagne, e tramuta in orsa Callisto violata da Giove. V. Elice.

DIANA nome di riviera favolosa, che i Sancsi credevano passasse sotterra per la loro città, e fecero far molti scavamenti per trovarla. Purg. XIII, 185.

Dianzi, avanti, poco prima. Purg. 1X, 52. XX1, 55.

Dibarbare, svellere dalle radici. Purg. XXXI, 70.

Di botto, in un attimo. In. XXII, 130.

Di butto, di hotto, d'improvviso, tosto ; in rima. In. XXIV, 105.

Purg. XVII, 40.

Dicen, dicevano. Purg. XVIII, 175.

Dicere, dire. In. X, 20. XVI, 17. XXVIII, 2, 102. XXXII, 6, 19. Purg. VIII, 105. X, 60. XXV, 14. XXVIII, 88. XXX, 46, Par. V, 67. II, 24. XIV, 62. XXVI, 23. XXVIII, 69. XXIX, 85. XXX, 127. XXXII, 130. XXXIII, 135. È voce Latina.

Dicerotti, tel dirò. In. III, 43. Vedi l'Ercolano del Varchi, a carte 211. Dicessi, per dicesse; in rima, In. IV, 64. Diche, per dichi; in rima, In. XXV, 6. Par. XXV, 86. Di che, per de'quali, In. XVIII, 24.

Di che, in luogo di perchè. Purg. XXIX, 76.

Dichiarare, per discoprire. Purg. VIII, 51.

Dichiareraniti, tel dichiareranno. Purg. XXIV, 48. V. anche

l' Ercolano del Varchi, a carte 208.

Dichinare, scendere abbasso. In. XXVIII, 75. Purg. I, 115.

VII, 45.
Dichinarsi, lo stesso che dechinare. In. XXXII, 86.

Dici, di', dal verbo dicere, o dire. lu. II, 13. Purg. VII, 62. Par. VII, 53.

Di ciò, per in ciò. In. IV, 93.

Di colpo, tostamente, immantinente. In. XXII, 124. Di contra, dirimpettto. In. XXII, 54. Purg. X, 67. XIV, 152. Par. XXXII, 51.

Di contro, è lo stesso, che di contra. Par. XXXII, 153.

Di costa, allato, al fianco. Purg. XXXII, 152.

Bit die in die, di giorno in giorno. Par. XVI, 8.

Diesax, o Disso detta anche Ettan, figliula di Belo Re di Tiro,
moglie di Sicheo Sacerdote d'Ercole; che fuggendo l'insidie di
Pignatione son fretielo, da cui l'era sattoucción il marcio, per ispegie dell'Affrica, d'ore fondó Cartagine. Finge Virgilio che costei
vi innamorasse d'Enca, c'he da lui abhandonata, per gran dolore
si uccidesse. In. V, 61, 88. Lo stesso Virgilio nel primo dell'Encide
finge che Cupido sedesse in grembo a Didono, presa la figura

d'Ascanio, per innamorarla d'Enca. Par. VIII, 9.

Die, dl. giorno; in rima. Purg. XXX, 103. Par. XVI, 8. Die primo, chiama Dante il principio del Mondo. Par. VII, 112. Die, per di', dici; in rima. Purg. XXV, 56.

Diece, dieci. Purg. XXIX, 81: diece vien misurato da mezzo, e da quinto, perche il cinque è la metà del dieci; e cinque volte due fanno dieci. Par. XXVII, 117. Biemi, mi diedi; in rima. Purg. XXX, 51. V. il Varchi nell'

Ercolano, a carte 206.

Dienne, per ne diede, mi diede; in rima. In. IX, 13.

Dienno, diedero, In. XVIII, 90, XXI, 136.
Dienno, diedero; in rima, In. XXX, 94.

Dieta, per sobrietà, digiuno. Purg. XXIV, 18.

Difendere, per contendere, togliere, allontanare. In. XV, 27. Così Orazio nell' Oda XVII. del 1. Libro: defendit austatem capellis, per mantenere. Par. XXVII, 62.

Difensione, per custodia, guardia. In. VIII, 123. per difesa, schermo, riparo. In. VII, 81.

Difesa, per vendetta. Par. XXVII, 37.

Difettivo, difettuoso. Par. XI, 2. XXXIII, 105.

Dificio, edificio, macchina, ordigno. In. XXXIV, 7. Purg. XXXII, 142. Qui per carro.

INDICE 213

Diffalta, difetto, colpa, peccato. Purg. XXVIII, 94, 95. Par.

Differente-mente, questa è parola divisa in due parti, l'una in fine d'un verso, l'altra in principio del seguente. Par. XXIV. 16.

Diffuso di letizia, pieno di gioja, che trasparisca di fuori. Par. XXXI, 61.

Di Froni, il di fuori. Purg. XXVII, 88.

Di forza, con veemenza, e calore. In. XIV, 59. Di furi, cioè, di fuori; in rima. Purg. XIX, 81.

Di galoppo, per velocemente. In. XXII, 114.

Digesto, per ordinato, distinto. Par. XXV, 94.

Digesto a dirozione, per compunto, ridotto alla pietà. Par. X, 55.
Digiuno, sustantivo, per dubbio, curiosità di sapere. Par.

Digiuno, sustantivo, per dubbio, curiosita di sapere. Par. XIX, 33.

Digivno, solvere il digiuno, per appagare la voglia. Par. XV, 49. V. il Petrarca nel Sonetto 197.

Bigiuno, addietivo, per esente. Par. XVI, 135. Digiuno d'esser contento, cioè, lontano assai dall'esser pago. Purg. XV. 88; digiuno di redere, cioè, che non ha veduto. In. XXVIII, 87. Nos son digiuno di redere consul; cioè, il vidi altra volta. In. XVIII, 42. Digiuno di sua materia, cioè, raro, ch'è contrario al denso; provenendo la rarità di un corpo da scarsezza di nateria. Par. II, 75. Dignitoso, the ha dignità, e riputazione. Purg. III, 8.

Bigradare, scendere di grado in grado. In. VI, 114. Per. XXII, 14, per andarsi strignendo quasi in figura conica. Purg. XXII, 135. Fistula, cui semper decreccii arundinis ordo; disse Tibulo nella 5. Elegia del 2. Libro, parlando della sampogna, composta di sette canne di lunghesza diseguale, comes i veggono

le canne de'moderni Organi : ciò potrebbesi dire, digradare.

Digresso, colui ch'è uscito alquanto fuor di cammino; che ha fatto digressione. Par. XXIX, 127. Lat. digressus.

Digrignare i denti, mostrare i denti fremendo, come fa il cane. In. XXI, 131, 134. XXII, 91.

Dilaccare, per guastare, stracciare. In. XXVIII. 50.

Ditacerare, fare in pezzi. In. XIII, 128. È voce Latina. Di là da nostra usanza, oltre a nostro uso. Par. XIII, 22.

Di là da quello ch' egli é parvente, cioc, diverso da quello ch'ei parc. Par. XIX, 87.

Di largo, largamente, Par. XXXIII, 92.

Dilatar la fidanza, accrescere il coraggio. Par. XXII, 55.

Dilectasti, o, delectasti me, Domine, in factura tua. Signore, tu m'hai dilettato nella tua fattura. Parole del Salmo 91. al verso 6. Pura. XXVIII. 80.

Dilettanza, diletto. Purg. IV, 1. Par. XVIII, 58. Dilettar malo, diletto peccaminoso. Par. VII, 84.

Dilettoso, dilettevole. In. 1, 77.

Ditibrarsi, uscire di bilico, tracollare. Par. XXIX, 6,

Di tiere, agevolmente, facilmente. Purg. VIII, 76.

Bitiglie justitiam, qui judicatis terram. Amale la giustizia, voi che giudicate la terra. Con queste parole comineia il Libro della Sapienza, che s'annovera tra quelli delle Divine Seritture: e queste parole finge Dante, che fossero formate nel pianeta di Giove dall'ordinanza dell'nnime beate. Par. XVIII, 91, 95.

Dilmi, dimmelo. Purg. XVI, 44. Di lungi, Lat. procul. In. IV, 70.

Dimagrarsi, per isminuirsi. In. XXIV, 143.

Dimagrarsi, per isimmursi. In. XXIV, 143. Dimandai d'un lume, cioè, che lume fosse, Par. XXVI, 80.

Dimandar per Dio, mendicare, chieder la limosina per amor di Dio. Par. XXII. 83.

Dimando, nome, per dimanda, richiesta, preghiera. In. II, 97. X, 126. XV, 79. XIX, 78. Purg. VI, 69. Per cosa dimandata. Purg. IV, 18.

Dimane, per lo principio del giorno. In. XXXIII, 57.

Di men, meno. In. XV, 100.

Dimensione, per corpo; il quale ha lunghezza, larghezza, e profondità; colle quali tre misure occupa uno spazio, in cui non puo stare insieme naturalmente un altro corpo. Par. II, 58. Dimesso, per condonato, rilasciato. Par. V, 59.

Dimettere, per concedere. In. XXIX, 15. Per rimettere, perdodare, Par. VII, 92, 117.

Di mezzo 'l ciel, dal mezzo del Cielo. Purg. 11, 37.

Dimon, per demonii. In. XIV, 44. XVIII, 58.

Dimoni, per demonii. In. XXII, 15.
Dimonio, demonio, In. III, 109, XXX, 117, XXXIII, 151.

Dimoro, nome, per dimora, lu. XXII, 78.

Dimostrato, cioè, conosciuto per via d'argomento dimostrativo,

che produce scienza, non già opinione. Par. II, 44.
Dinanzi, per prima, avantt. In. IV, 62. X, 98. Par. XXVI, 79.
Dinanzi al Cristianesmo. In. IV, 37. e in altri luoghi. Per poco

avanti. Par. XI, 25.

Dinanzi. Non mi si partia dinanzi al votto, non cessava di starmi davanti. In. I, 34.

Dindi, parola colla quale I fanciulli chiamano i danari. Purg. XI, 105. Diogenes, o Diogene Cinico, da Sinope, Filosofo amatore della

povertà, e del disagio, e rigoroso riprensore degli altrui difetti. In. IV, 157. \* La chiosa è sbagliata. Dante intende un *Diogene* più antico fondatore d'un sistema sulla creazione dell'universo. Diogene figliacio di Tideo uomo di gran valore, e compagno

Diorese figliuolo di Tideo uonio di gran valore, e compagno d'Ulisse in ogni pericolo al tempo dell'assedio di Troja. In. XXVI, 36.

Diove madre della dea Venere, secondo le favole; il qual nonie poi fu dato alla stessa Venere. Par. VIII, 7. Per Venere planeta. Par. XXII, 144.

S. Diexisio Aggoragita, che scrissedottissimamente delle Angeliche Gerarchie; benche alcuni Critici moderni ele neghino, riferendo quel libro ad altro autore. Par. X, 115. XXVIII, 130. Vedi Guiglielmo Cave, nella sua Storia Letteraria degli scrittori Ecclesiastiel, agli anni di Cristo 362.

Dioxisio, tiranno di Siracusa in Sicilia, notissimo nelle storle

Greche, In. XII, 107. Dioscoride Anazarreo detto da Dante il buono accoglitor del quale, cjoè della qualità de' semplici, di cui scrisse molti libri che

ancora si leggono. In. IV, 140.

Di parte, per fazionarlo, partigiano. Par. IX, 89.

Dipartire, per rompere, Purg. 1X, 75. Per separare, Par. VI, 105.

Dipartirsi da chi che sia, per essergli dissomigliante, Par-VIII. 150.

Dipetare, levare il pelo. In. XXV, 120.

Dipetato, pelato, privo di pelo. In. XVI, 55. Di piano, liberamente, lu. XXII, 85,

Dipigner te tuci, per affacciarsi agli occhi, e figurarvi dentro la propria immagine. Par. XXIII, 91. V. Idolo.

Dipignere, rotto dipinto di riso. Par. XXIX, 7. Dipinto di primarera, cioè, smaltato d'erbe, e di fiori. Par. XXX, 63. Diptquersi di marariglia. Purg. Il., 82. Dipinta gente, chiama Dante gl'Inocriti, la bontà de' quali tutta consiste nell'apparenza, lu, XXIII. 88.

Di poco, da poco tempo in qua. In. IX, 23.

Diporre, deporre. In. XIX, 44. Purg. XVIII, 84. Di presso, d'appresso, In. XII, 65.

Di prima, prima. Purg. XV, 11.

Di qua entro, fuor di qua. Lat. hinc. In. XXXII, 113. Di que', per di quello. In. XXXII, 114.

Di quel modo, in quei modo. In. XXX, 26.

Diramarsi, per diffondersi, stendersi da più parti. Par. X. 13. Di ramo in ramo, figuratamente; cioè, di punto in punto, d'articolo in articolo. Par. XXIV, 115.

Diretano, che sta di dietro. In. XXV, 55.

Diretato, per tralignante, che non eredita la virtù de'suoi antenati. Lat. degener. Purg. XIV, 108. Diretro, dietro. In. XIV, 140. Purg. IV, 29. Par. I, 55.

DIRETRO, il diretro, cioè, la parte deretana del corpo; il dosso. Purg. XIX. 97.

Diretto, per dritto, bene incamminato. Par. XXVII, 147. Dirietro, per dietro. In. XIII, 124. XXIII, 77. XXV, 113. Purg. VI, S. Par. IX, 6. XI, 47. XII, 117. XXI, 16, 132. Per indictro.

ln. XX, 39. Di rimbalzo, non dirittamente, ma quasi di riflesso, traslato da cojoro che giuocano al pallone. In. XXIX, 99.

Dirimere, dividere, distinguere. Par. XXXII., 18. È voce

Di rintoppo, oppostamente, ailo 'ncontro, In. XXII, 112. Dirigare, derivare, In. VII, 102.

Dirizzami, mi dirizzai. Purg. XV, 45. Dir la sete, per manifestarla. Par. XVII, 12.

Dirocciarsi, diffondersi, cadendo di monte in valle : e dicesi dell'acque, In. XIV, 115.

Dirompere, frangere, romper con violenza. In. XXXIV, 55. Dirubare, rubare, spogliare. Purg. XXXIII, 37.

Disagguaglianza, disparità. Par. XV, 85.

Disagiare, apportare incomodo. Purg. XIX, 140. Disagio, per penuria, mancamento. In. XXXIV, 99.

Disagio, per penuria, mancamento, in. AAAIV, 9
Disanimato, senz' anima. Purg. XV, 135.

Disascondere, per manifestare. Par. XXV, 66.

Disbramare, adempier le brame. Purg. XXXII, 2.

Disbrigare levar la briga, l'impedimento, In. XXXIII, 116.

Discarcare, per deporte dalle spalle. In. XVII, 135.

Discarcarsi il carco di vergogna, lasciare di vergognarsi. Par. XVIII, 66.
Discarnarsi, dimagrarsi. In. XXX, 66.

Disceda, per si parta; in rima. Purg. XX, 13. È voce Latina.

Discente, discepolo, scolare, che impara. In. XI, 103. Par.

XXV, 64. Lat, discens.

Discernere, per giudieare. In. 1, 112.

Discetture, per disgregare, disunire. Par. XXX, 46.

Dischiararsi, per iseoccare, detto d'uno strale. Par. II, 24.

Dischiomare, svellere i capelli, levar le ehiome. In. XXXII, 100.

Dischiudere, per disciogliere. Purg. XXXI, 9. Per aprire, svelare. Par. XXIV, 100. Per escludere, dichiarare ineapace.

Par. VII, 102. Dischiuso, per aperto, esposto, manifesto. Purg. XXXIII, 152. Par. XIV, 138. Per colui ch'è arrivato in luogo aperto. Purg.

XIX, 70.

Discindere, per distaccare, svellere, come frutta d'alberi.

Purg. XXXII, 45. È voce Latina.

Disciplina, per correzione. Purg. XXIII, 103. Così qualche

volta l'Ariosto.

Discolorare, levare il colore, Purg. XI, 116.

Disconfortarsi, perdere il coraggio, avvilirsi. In. VIII, 94.

Disconfortarsi, per mal atto, inabile. In. XXIV, 66.

Discordanti liti, o lidi, cioè, abitati da gente di religione diversa.

Par. IX, 85.

Discordarsi, per esser distante. Purg. XXXIII, 89.

Discosceso, dirupato. In. XII, 8. XVI, 103. Discorerse, discoperse. Par. XXVIII, 158.

Discorerto, discoperto. Par. XXVII, 83.

Discrezione, per luogo scparalo da un altro. Par. XXXII, 41.

Discrivere, descrivere. Purg. XXIX, 97. Disdire, per negare. Purg. 111, 109.

Diserte, per negate. Furg. 111, 103.

I, 64. Purg. XXII, 152. Par. XXXII, 52.

Diserto, addiettivo, deserto, abbandonato, solitario. In. I, 29.
Purg. I, 150. VI, 105.

Diserto, per ispogliato. Purg. XVI, 38.

Disfamare, levar la fame, satollare. Purg. XV, 76.

Disparts PER LA LORO SUPERBIA. Quei che son disfatti. Purg. XVI, 109. V. degli Abati.

Disfatto, per abbandonato d'ogni soccorso, e guida. In.

Disfarillare, sfavillare, fiammeggiare. Par. XXVIII, 89. Per ardere di vergogna. Par. XXVII, 54. Per uscire con isplendore. Purg. XV, 99.

Disforare il giglio, guastare la sua bellezza. Purg. VII, 105. Qui metaforicamente, per macchiare la gloria della corona di Fran-

cia, l'armi della quale sono i gigli. Disfrancare, privar di libertà, far di libero servo. Par. VII, 79.

Il Vocabolario della Crusca spicga: lerar la franchezza, la forza, infecolire.
Disfrenata sactta, sciolta dalla corda dell'arco, scagliala per

Paria. Purg. XXXII, 35.

Diagranto, disunito, separato, rotto. Purg. IX, 51.

Disgrarare, per alleggerire, Par. AVIII, 6. Disgrararsi, alleggerirsi, sgombrarsi, In. AXX, 144.

Disgrerare, per isgravare, alleggerire. Purg. XI, 37.

Disjante, disjoso, desideroso, Par. V, 86.

Disianza, disio, desiderio. Par. XXII, 65. XXIII, 59. XXXIII, 18. Disigillasi la nere al Sole, cioè, si strugge. Par. XXXIII, 64.

Disioso a più tetizie, cioè, di più letizie. Purg. XXIX, 33. Disirare, desiderare. Purg. VII, 26. Par. IV, 72. VII, 144. XXX, 132.

Disire, desiderio. Purg. XVIII, 51. Per oggetto desiderato. Par. I. 7.

Disiri, nel numero del più, da disire, o disiro. Purg. XXXI, 2. Disiro, desiderio. Purg. XXII, 3. Par. VIII, 30. XXXI, 63. XXXIII, 143. Arer fermo il disiro a chi che sia, cioè, desiderar lui solo ardenitemente. Par. XVIII, 135.

Disiro nostro, per Gesú Cristo. Par. XXIII, 105.

Dislagarsi, stendersi, o dilatarsi a guisa di lago, o di fiume che innondi. Purg. III, 15.

Distegare, per dispiegare. XXV, 31.

Dislegare ogni nube di mortalità, cioc, sgombrare ogn'ignoranza cagionata all'anima dal corpo. Par. XXXIII, 31.

Dislegarsi da colpa, giustificarsi, discolparsi, far sua scusa. Purg. XXXIII, 120.

Dismagare, disviare, trar dal dritto sentiero: Purg., III, 11. XIX, 20; ma questa voce nel primo luogo da altri viene spiegata altrimenti.

Dismagliare, rompere, e disunir le maglie; scrostare, levar la crosta, ln. XXIX. 85.

Dismalare, liberare dal male, guarire. Purg. XIII, 3.

Dismentare, dimenticare. Purg. XXI, 155. Voce disusata.

Dismisura, per superfluità, lusso smoderato, scialacquo, eccesso. In. XVI, 74. Purg. XXII, 5%.

Disnebbiare, sgombrar dalla nebbia. Purg. XXVIII, 81.

Disnodare, per rivelare. Purg. XIV, 56.
Disnodarsi dal corpo, uscire di esso, morendo. Par. XXXI, 90.

Disonnarsi, svegliarsi. Par. XXVI, 70.
Di sorna, il disopra la parte superiore, come soffitto. Par. XXXI, 19.

Dispajare, disunire, disgiugnere. In. VII, 45. Per iscompagnare due che vadano a pajo. Purg. XXV, 9. Per levar la proporzione, e la forma. In. XXX, 32.

Dispari, per dissimile. Purg. XXIX, 133.

Dispari ad ogni altra, cioè, smisurata, eccessiva. Purg. XIII, 120. Disparto, disparve. Purg. XV, 93.

Disparito, dileguato. In. XXII, 156.

Disparmente, disegualmente. Purg. XI, 28.

Dispensa, per luogo da occupare; stanza, o parte. Purg. XXVII, 72. Per distribuzione, digestione. Par. V, 59. Dispensar la cendetta, per appareccebiarla, Par. XVII, 84. Così

spiega il Landino.

Dispensar o due o tre per sei, rendere una picciola parte di tutto il mal tolto. Par. XII. 91.

Dispetto, addiettivo, per disprezzato, mal accetto, o dispettoso. In. IX. 91. Par. XI. 67. 90.

Dispiccare, spiccare, trarre, cavare. Purg. XV, 66.

Displegare, per rivelare. Par. XXXIII, 33.
Displegarsi, per diffondersi. Purg. XXXIII, 116.

Dispitio, sustantivo, dispetto; in rima. In. X, 36.
Dispositione, per levare le frondi agli alberi, come fa l'Autunno.
Par. XXVIII. 117. Per iscancellar dalla mente qualche impres-

sione. In. XVI, 54.

Disposare, sposare. Purg. V, 156. Par. XI, 55.

Disposto, per assegnato. Purg. XX, 100.

Disposto agli occhi, agevole, comodo a vedersi. Purg. X, §4. Dispuszo, acere in dispregio, per isdegnare. In. XXIII, §3. Disservare la porta del piacere, cioè, accettare di buon grajo,

Par. XI, 60.

Disservarsi, per isprigionarsi, sciogliersi. Par. XXIII, 40.

Dissi tut, cioè, a lui. În. VII, 67.

Dissimile, coll'accento acuto sulla penultima siliaba. Par. VII, 80. Distanti alla tua patria, cioc, dilla tua patria. Par. XXI, 167. Distender l'arco, per allentarlo, contrario di tendere. Purg. XVI, 48.

Distesa lingua, per favellare aperto, copioso, e piano. Par. XI, 23.
Disteso lago, cioè, largo, spazioso. Par. I, 81.

DISTILLAR, to dolco distilla not cuore. Par. XXXIII, 62. Così Lucrezio nel 4. Libro, al verso 1052. Hine illee primum Vonorta dulcedinia in cor Stillacia gusta.

Distorto, torto, contrario di diritto. Purg. IX, 135. XIX, 8. Distretta, nome sustantivo verbale, stretta, necessità. Purg. IV, 99.

Distrettamente, per attentissimamente. Par. VII, 96.

Distretto, addiettivo, per oppresso, augustiato. Purg. VI, 104. Distributo, distribuito, Purg. XV, 61, Par. II, 69,

Distrutto, per dannato. In. 1X, 79. Di sv, il di su, cioè, la parte superiore del corpo. In. XIX, 46. Di subito subitamente, Purg. VIII, 65, Par. I. 61, XXXI, 64, Discellere, distaccar con violenza. In. XIII, 95.

Discestito, spogliato, sgombro. Par. I, 94. Disriare, per uscir del dritto sentiero. Par. VI, 116.

Disviluppare dal Mondo, per uccidere. Par. XV, 146, Disviticchiare, per isviluppare, o distinguer bene con l'occhio.

Purg. X, 118. Disunarsi, disunirsi. Par. XIII, 56. Discolere, lasciar di volere ciò che s'è voluto. In. Il. 37.

Di tanto, tanto, In. IV. 41, XXX, 82, Per intanto, In. IV. 99. Diro. Se li tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti, cioè, se il tuo raziocinio non è valevole a sciorre tal difficoltà. Par-

XXVIII, 58. Dittare, per narrare, Purg. XIV, 12.

Dittatore, per colui che detta. Purg. XXIV, 59. Dreg. Città infernale, detta così da Plutone suo re, che anche Dite, cioè ricco, fu chiamato da' poeti. Inf. VIII. 68. Per lo'nferno.

Inf. XI, 65. XII, 59. Per lucifero. In. XXXIII, 20. Divatlarsi, scendere in valle. In. XVI, 98.

Direttere, per dipartire. Par. XXVII, 98. È voce Latina. Divellersi, per dipartirsi. In. XXXIV, 100.

Direntre, per arrivare, riuscire a qualche luogo. In. XIV, 76. XVIII, 68, Purg. III, 46, Par. XIII, 62.

Di ver ponente, dalle parti occidentali. In. XIX, 85. Direrse alle prime, cioè, dalle prime. In. IX, 12.

Dirersi d'oani costume, cioè, lontani da ogni virtu, e umanità, In. XXXIII, 151. Direrso, per istrano, deforme, mostruoso. Di nuova foggia. In.

VI. 15, XXII, 10, Diverso, non diverso at color della pietra, cioè, simile, non

differente. Purg. XIII, 48. Dividersi, per discordar d'opinione. Par. XXVIII, 133. Divimarsi, per dislegarsi, sciogliersi. Par. XXIX, 36. Divino, per velocissimo, rapidissimo, Par. XXVIII, \$1.

Bivisure, per descrivere esattamente. Purg. XXIX, 82. Divisia, per abbondanza, copia. Par. XXXI. 136. A gran divisto. In gran copia. In XXII, 109.

Divo, per divino. Par. XXIV, 25.

Diurno, addiettivo. Del di, appartenente al di. Purg. XIX, 1, Lat. Murnus; dalla qual voce è derivata poi la parola giorno. Doagio, città della Fiandra, Purg. XX. 46.

Doccio, canale. Iu XIV, 117. XXIII, 46.

Doga, per istriscia di legno, delle quali si compone lo stajo, o altra misura. Purg. XII, 105.

Dogare, fasciare, a somiglianza di doga, o lista. In XXXI, 75. Dogtienza, dolore, male. In VI, 108.

Dolce, per dolcezza, Par. XXXIII, 65,

Ductivo, fra Doleino, solenne impostore al tempo di Clemente V. Costui essendo bel dicitore, diche ad intendere 3 Novaresi, eè essere Apostolo mandato da Dio. Riprendera i Prelati con molta libertà. Predicava, la vera caristi consistere in aver tutte le cose comuni, infino alle doune. Finalmente assediato da 'Novaresi stille formatione, a consistere a consistera del consistere a consistera del consistere a consistera del co

Dolorare, avere, e sentir dolore. In XXVII, 131.

Dolre, per dolse; in rima. In. 11, 51. Dolaore, dolcezza. Par. XXX, 42.

Dome, per domi, affliggi, purghi; in rima. Purg. XIII, 103.

S. Donxuco, pagnuolo, della nobilissima famiglia Gusnana, todatore dell' ordine del Frail Fredicatori, Par. X, 95. Gollega di S. Francesco a mantener la barca di Pietro. Par. X1, 99. Vita di esso sposta al Poeta da S. Bonaventura: Par. X11, 93. e segg. Nominato dal possessiro, di cui era tutto; cicè detto in latino Dominicus, a Domino, del signore. Par. X11, 69.

DOMENICANI, de' tempi di Dante, ripresi. Par. II, 121. e segg. DOMINAZIONI, primo coro d'Angeli della seconda gerarchia. Par. XVIII. 122.

Doniziano, imperadore, figliuolo secondogenito di Vespasiano; Principe crudele, e scellerato. Costui perseguitò i Cristiani. Purg. XXII, 85.

Donati, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 119. V. Ubertino.

DONATI (Buoso). In. XXX, 44. V. Buoso. Donati (Corso). Purg. XXIV, 82. e segg. V. Corso.

Doxaro, grammatico antico dottissimo, maestro di S. Girolamo. Scrisse costui un libro delle alte parti dell'orazione, e comentò le favole di Terenzio. Benchè alcuni dicano, l'Autore di tali comenti essere stato un altro dal primo. Par. XII. 157.

Domine, tabia mea aperies. Signore, aprirai le mic labbra. Detto del Salmo 50, ai verso 17. Purg. XXIII, 11. Donna, per signora, padrona. Purg. XIX, 51. Donna di pro-

rincie, chiama Dante l'autica Italia. Purg. VI, 78.

Donna amata da S. Francesco d' Assisi, intesa per la Povertà.

Donna, ch' area tre occhi in testa, intesa dal Poeta per la Prudenza, che considera le cose passate, presenti, e future. Purg. XXIX. 133.

Donna, che dà per attri l'assenso, chiama Dante la comare, che tiene a battesimo. Par. XII, 64. Donna del Cielo, per la Beata Vergine, Par. XXIII, 106. Donna della torma, chiama il Poeta una bellissima cavalla;

quasi signora dell'armento. In. XXX, 43.

DONNA. LA BONNA CHE QUI REGGE. (in inferno) In. X, 80. Intende Proserpina. - Una poxna in su l'entrar. Purg. XV, 18. Intendi Maria vergine, ch' avea perduto il suo figliuolo. - I na ponna che il sapra, In. XV. 9. Beatrice. - Donna più su. Par. III. 98. Santa · Chiara. - Una ponna santa, e presta. Purg. XIX. 26. Intendi la filosofia morale. - La BONNA del Brabante. Purg. VI, 23. La moglie di Filippo il Bello re de Francia. - Una ponna soletta. Purg. XXVIII, 40. V. Matelda. - La BONNA della torma, la più bella fra le cavalle della razza, In. XXX, 43, Colei (la donna) che siede sorra l'acque, cioè Babilonia, veduta da S. Giovanni nella sua Apocalissi. ln XIX, 108. Babilonia v'è stata posta in via d'espediente forse a non irritare la chiesa romana, che qui, e ne' versi seguenti e altrove, è figurata in simbolo di Prostituta, V. Discorso sul Testo.

Donna di rirtà, cioè, virtuosa. In. II, 76. Preso forse dalla Divina Scrittura, che parlando di Ruth, al capo 3, verso 11, del suo Libro, così dice : Scit enim omnis populus, qui habitat intra portas urbis mece, te mulierem esse virtutis.

Donna è gentil nel ciel, intende il Poeta la grazia preveniente,

In. 11, 94.

Donneare, per fare all' aniore, figuratamente. Par. XXIV, 118. XXVII, 88. Nel primo luogo il Vocabolario della Crusca spiega signoreggiare; non sappiamo quanto bene.

Donue che avete intelletto d'amore. Questo è il principio d'una Canzone amorosa del nostro Poeta, Purg. XXIV, 51.

Donnescamente, in signoril modo. Purg. XXXIII, 155.

Donne tre, significanti la Fede, la Speranza, e la Carità, vedute da Dante nel Paradiso terrestre. Par. XX, 127. Donno, per signore, In. XXII, 85, XXXIII, 28.

Donno, titolo di persona. Il Latino barbaro dice Domnus, In. XX11, 88.

Doppiare, raddoppiare, Par. XXVIII, 93.

Doppiero, torcia di cera, Par. XXVIII, 4. Doppj petti, chiama Dante quelli de' Centauri, che sono mezzo uomini, e mezzo cavalli. Purg. XXIV, 123.

Dosso della mano, la parte di sopra di essa mano, opposta alla palma, Purg. III, 102.

Dosso d' Italia , chiama Dante il monte Apennino. Purg. XXX, 86. Dotar di salute mutua, per obbligarsi a salvar l'un l'altro

scambievolmente. Par. XII, 63. Dotta, sustantivo. Cioè, paura. Forse dal Latino dubitatio. In. XXXI, 110.

Dotto, per accorto, cauto. Purg. XXII, 69.

Dottore, per maestro, guida. In. V, 70. XVI, 13, 48, Purg. XVIII. 2. XXIV. 143. Par. XXV. 64. XXXII. 2.

Dore, per luogo. Par. III, 88. XII, 50. XXII, 147. XXVII, 109. Dorrien, dovrebbero. Par. II, 55.

Draco, per drago, o serpente con gambe; in rima. In. XXV, 23.

DRAGNIGNAZIO, nome di Demonio. In. XXI, 121, XXII, 75. Del Duca famiglia nobile, partita di Brettinoro. Purg. XIV, 112. Drago, figura di Maometto, e del suo Seisma. Purg. XXXII, 151.

Dritto di salita, dritta salita. Purg. X, 30.

Dritto, addiettivo, per giusto, retto. Purg. XIX, 152.
Dritto, chiama Dante quel punto dove lo Zodiaco s'incrociechia

coll' Equatore, Par. X, 19. Darrro, s'è dritto, cioè, s'è rizzato in piè. In. X, 52.

Drittura, per giustizia. Par. XX, 121.

Drissami, mi drissai. Purg. 111, 33.

Drudo, questa voce per lo più significa amatore disonesto, vago, damo. In. XVIII, 154, Purg. XXXII, 185. Drudo, amoroso della Fede Cristiana, cioè, grande amatore di

essa, chiamasi dal Poeta nostro San Domenico. Par. XII, 53. Sopra la voce drudo è da vedersi il dottissimo Salvini, a carte 184. della 2. Centuria de' suoi Discorsi Accademici.

Du', per dore. Par. X, 96. XI, 139. XII, 125. XV, 81.

Du' Angeli, due Angeli. Purg. VIII. 26.

Dubbiar, per dubitare, In. XI, 95. Purg. III, 72. XVIII, 42. Par. XI, 22. XIV, 99. XX, 79. XXIX, 64. XXXII, 49. Per trovarsi confuso, Par. XXVI, 4.

Dubbiare, per temere. In. IV, 18. Purg. XX, 155. Così Virgilio nel 2. della Georgica, al verso 455. El dubitant homines servre, alque impendere curam?

Dubbiosi desiri, per amore non ben conosciuto. In. V, 190. Dubi, per dubbiosi ; in rima. Par. XXVIII. 97.

Duca (del) Guido, V. Guido,

Duca, per guida, ducc. In. II, 140. XVI, 62. Par. XXXII, 151. e in altri luoghi.

Duca, per fondatore d'ordine religioso. Par. XII, 52. Qui dee intendersi il Patriarea San Domenico.

Duca d'Atene, Tesco (vedi a quel nome). In. XII, 17. — Quel buca, sollo cui visse di manna La gente ingrata. Par. XXXII, 151. V. Mosè. II cran Duca de' Greci. Par. V, 69. Agamennone. ove vedi.

Duce, per guida, scorta. Purg. XIII, 21. XVIII, 18. Per capitano. Par. XXX, 57.

Duce sotto cui giacque ogni matizia, chiama Dante Saturné, sotto il cui regno fiorirono gli anni dell' oro. Par. XXI, 26.

Duce Der. Monno, sotto cui giacque ogni malisia morta; chia masi dal Poeta. Saturno. Par. XXI, 26. In allusione al secolo d'innocenza nel regno di quel Dio.

Ducere, per tirare, assottligliare, come si fa il ferro, la cera, la pasta. Par. XIII., 67, è voce Latina, così Tibullo nella 5. Riegia del 1. Libro; nec enses Immili servis disservat arte Baber.

DVERA. In. XXXII, 116. V. Buoso da Duera.

D'un modo, egualmente. Par. 1V, 2, 8. D'un peso, di peso eguale. Par. XV, 73.

Drazzo, città di Macedonia, con porto; dove Giulio Cesare fu assediato dalle genti di Pompejo. Par. VI, 63.

Duro, per difficile, o spiacevole, In. I. 4. 111, 12.

## E

E, Congiunzione, per altresl, anche. In. XXX, 126. Per cost, relativo di come. In. XXV, 50. Purg. VIII, 94. Per tanto, relativo di quanto. Purg. IV, 90.

E', per egli. In. III, 90. XXV, 40. Purg. XVI, 136; e in altri luoghi, per eglino. In. X, 49; e in altri luoghi.

EBBEE donne in Paradiso. Par. XXXII, 17.

Ebbre parole, cioè, stolte, convenienti ad ubbriaco. In.

Elbrezza, ubbriacherza. Par. XXVII, 3. Qui figuratamente. Faari. Purg. IV, 82. Par. V, 98. Accennati, e biasimati. Par. XXXII, 132. Passano il mar rosso a piedla sciutti. Due soli di secento mila di loro arrivano alla terra di promissione; cioè Calch, e Giosuè, Purz. XVIII. 134. Compazni di Gedeone contra i Madia-

niti, furono pochissimi. Purg. XXIV, 124. V. Gedeone. Enno, fiume di là da Genova ai confini della Provenza. Par, IX. 89.

Eccelso, sustantivo, per altezza. Par. XXIX, 142.

Ecclissare nell' obbito, useire affatto della memoria di chi che sia. Par. X, 60.

Eco, bellissima giovanetta, che amando Narciso fanciullo altretanto belio, ma superho fuor di misura, e non essendo da lui corrisposta, consumossi in maniera, che non resto di lei altre che la voce, la quale risponde anora alle grida altru di s'assi, e dalle spelonche s'accenna Par. All, 14. Chismasi regor dal consumo del properti de la compania del properti del properti del manusorata, o percebe va cerundo ne luogiti deserti.

Eclosa, quarta di Virgilio accennata. Purg. XXII, 70.

Ecras, moglie ell Primo Be ell Traja; la quale dopo Puccision del marito fatta de Pirro, e la ruina della patria, condotta di Greci in cattività, approdando a' lidi di Tracia, e trovando sulla spinggi il leadavero di Polidoro, son figliudo, ucciso da Polinestore Re di quel parce, per ispogliario del suo tesoro; al quale Priamo l'avea mandato da custodire, perché, se Traja losse caduta, avanzasse qualche rampollo della stirpe reale; per 10 dolore, e per la rabbin fa convertita in una cegana. In XXX, 16.

Ee, verbo, per è; in rima. In. XXIV, 90. Purg. XXXII, 10. Par. XXVIII, 153, Fuor di rima. In. XXX, 79.

Effige, effigie, figura, immagine, Par. XXXI, 77. XXXIII, 151.

Efficiato, figurato, scolpito, Purg. X, 67.

Eginto, uno de' primi Frati, e compagni di S. Francesco. Par.

Earsa, isoletta poco lontana dal Peloponneso, o Morea; dove a' tempi d'Eaco suo Re, per una fierissima pestificara morirono tutti gli uomini, e gli animali. Ora il Re molto addolorato, e desideroso di ristorare le perdute sue genti, vedendo un giorno un grandissimo numero di forniche andarzene su, e giù per un' antichissima tunti cittalini, quante erano quelle forniche; e ne fu e saudito; perche Giove tramutò tutti quegli animalucci in uomini. Vedi Ovidio nel 7. delle Trasform. In XVIX, 39.

Egitto, famosa provincia dell' Affrica, baggiata dal fiume Nilo, dove regnarono anticamente i Faraoni, e i Tolomei. Purg. II, 46. Figuratamente, per questo basso Mondo. Par. XXV, 53.

Egli, particella riempitiva. In. XXIII, 61. Parg. XXVIII, 57, e in altri luoghi.

Egli, per eglino. Par. VII, 136. XXIII, 123. XXXI, 18. Equalità prima, cioè, Iddio; in cui tutto è perfettamente eguale.

Par. XV, 74.

Fi per a lui ali lu X 113 Pura XII 83

Ei, per a lui, gli. ln. X, 115. Purg. XII, 85.

Ef, per eglino. In. IV, 54. XI, 104. XVI, 19; ma qui altri testi leggono hei, voce Latina, che significa oime. Purg. XXVII, 86. Ei, per loro; in quarto caso plurale. In. V, 78. XVIII, 18.

El, per egli, esso. In. XXVII, 12. Purg. II, 51. XVII, 117. Par. II, 91. XXVII, 8. XXX, 146.

Extra, figliuola di Giove, trasformato in cigno, e di Icela Sparnan, moglie di Tindaro. Fu donna di hellezza singolarissima, ed essendo sposata a Meneloa Re di Sparta, mentre egli era assente, fu rapita da Paride Trojano suo ospite, e condotta a Troja; per poli area, e sunardata da Greci. Vesti espuerra in quella Metropoli area, e sunardata da Greci. Vesti espuerra in quella Metro-Dimero nella Hisde, e tutti i Poeti, in, Y. 68, de Reptus Helsona: J Omero nella Hisde, e tutti i Poeti, in, Y. 68, de Reptus Helsona:

Eletta, sustantivo, elezione, scelta, partito da prendersi. Purg. XIII, 12, quel che i Latini dicono optio.

Eletto, per iscelto, principale. In. XIV, 109. Par. IX, 139. Exrrona, sette del somme Pontellec, ció et re Cardinali Vescori, e quattro Preti, intesi per le sette teste, che finge il Poeta d'aver veduto spuntare sopra il carro della Chiesa. Così il Daniello. Ma il Velutello, e il Landino intendono i sette peccati mortali. Purg. XXXII, 145.

Eutras, figlioslo d'Agammennone Re di Micene, e di Clitennestra che non potendosi da rupe della morte del padre suo, ucciso miseramente dall'impudica moglic, e dall'adultero Egisto, tatto operò con Oreste suo fratello, che ne vide la vendeta nella uccisione d'ambedue i colpevoli. Dal suo nome intitolò Sofode una sua Tragedia, che ancora si legge, In. JV, 131, \*1 a. chiosa e slugliata: Dante intende d' Elettra che partori Dardano a Giore, e n'usi poi la schiata Trojana che per la ventua di Ensa in Italia.

Grogi

e di Iulo suo figlio fondò l'Impero Romano nella famiglia *Iulia*, Vedi postille al verso, e l'Eneide, lib. VIII, 354-357.

ELI, nome d'Iddio appresso gli Ebrei. Par. XXVI, 136.

Eti, parola Ebraica, significante Dio mio. Purg. XXIII, 74. Eta., Profeta santissimo, c di gran severità, molto noto per le Sacre Scritture; il quale fu rapito da un carro di fuoco. In. XXVI, 53. Assiste alla Trasfigurazione del Signore. Purg. XXVII, 80.

Euce, dicesi l'Orsa maggiore; costellarione settentrionale, nella quale fingnon i Pocti essere stata cangiata Galisto, digitulos di Licaone Re d'Arcadia, Ninfa seguace di Diana; la quale essendo sata violata da Giove in forma di quella dea, it da lei convertita in orsa; na per compassione di Giove, trasportata in Ciclo. Voli Ordio pole, del Giove in forma di quella dea, it carappettata in Ciclo. Voli Ordio pole, delle di Control Ordio, nella delle controll'Ordio, minore i detta anche Cinaome in cui fu tramutato Arcade, figliuolo della Ninfa Calisto, Par. XXI, 53.

Extosas, monte della Reozia, sacro alle Muse, Purg, XXIX, 40, Extosono, Costui fu mandato da Seleuco Re di Siria in Grusalemme per torre i tesori del Tempio; una appena posto il piede sulla soglia di quello, gli comparre un uomo armato sopra un gran carallo, ilquale co' calci lo percotera; onde umilisto davanti a Dio, se ne ritornò addietro colle mani vuote, Purg, XX, 112. Vedi il 28. libro del Maccabici, al capo 5.

Euros, in Ebraico linguaggio significa eccetso; ed è uno de'nomi d'Iddio. Par. XIV, 96.

Elisabetta, donna santissima, moglie di Zaccaria, e madre di S. Giovanni Batista, visitata, da Maria Vergine. Accennasi ciò. Purg. XVIII, 100.

Eliseo, Profeta, che vedendosi dileggiato da certi fanciulli, fece uscire delle montagne, così spirandolo Iddio, una truppa d'orsi, che fecero in pezzi i dileggiatori. Accennato. In. XXVI, 34.

ELISEO, fratello di Cacciaguida, antenato di Dante. Par. XV,

Etisio, luogo deliziosissimo, ove, secondo le favole, andavano ad abitare dopo la morte le anime di coloro ch'erano vissuti virtuosamente. Par. XV, 27.

Elliropia, sorta di pietra, che, secondo alcuni, portata addosso, ha virtù di render l'uomo invisibile. In. XXIV, 93. Ella, per lei. Par. VIII, 13. XXIII, 96. XXIV, 98.

ELLESPONTO, stretto di mare tra l'Asia, e l'Europa. Purg. XXVIII,

Etti, per egli. Purg. XIX, 86. Par. XXV, 62. Etti, per eglino. Par. XII, 35.

Elli, per toro; in rima. In. III, 42. Purg. XXVII, 138. Par. XII, 153. e in altri luoghi.

Ello, per egli, esso. In. XVIII, 88. Par. XVIII, 25. XXXI, 45. Ello, per lui, in sesto caso. In. XXIX, 25. XXXII, 124. XXXIV, 51. Purg. XXIX, 118. Par. IV, 11.

DANTE. 4.

15

Elsa, e pome della spada dorato, insegna de'cavalieri. Par. XVI. 102.

Elsa, Fiume di Valdarno di sotto, che tra Empoli e Fucecchio mette nell'Arno; il qual flume si dice far divenir pietra ciò che locca, Purg. XXX, 67.

RMA. Fiume che si convien passare da coloro che da Montchuono vengono a Firenze, Par. XVI. 145.

Emergere, per uscire, Par. XXIV, 121. È voce Latina.

Emergere, per destre, rat. ANY, 121. Doct astina.

Emergere, quella merza parte di cielo, che si vede dagli abitatori della terra, o la metà del cielo abbracciante la terra, terminata dall'orizzonte. In. 1V, 69. XXXIV, 3, 112. Par. 1, 45. XX, 2.

Emisperio dell' sere. Par. XXVIII, 80. Emispero, Emisperlo. Purg. IV, 71.

ENNAES, castello poco distante da Gerusalemme. A due discepoli, che colà se u'andavano, apparisce Cristo risuscitato. Purg. XXI. 8.

Emme, o M, una delle lettere dell'alfabeto. Purg. XXIII, 53. Par. XVIII, 115. Ne'numeri Romani significa mille. Par. XIX, 129.

Emmf, mi è. Par. XXV, 88.

Fatherests, o Earthocets. Filosofo d'Agrigento cità di Sicilia; il quale compose un bellisimino Porem della Natura delle Cose; in che fu poi da Laerczio, Poeta Latino, imitato. Costui per farsi stimare un Dio, gittossi nella voragine del Mongibello. In. IV. 138. "

Empireza, empietà, scelleraggine atroce. Purg. XVII, 19.

En, per sono, terza persona plurale. Purg. AVI, 121. Par.

XV. 77. Encs. figliuolo d'Anchise Trojano, notissimo nelle storie, e nelle favole. In. 11, 32. 1V, 132. XXVI, 93. Purg, XVIII, 137. Detto dal Poeta, "Antiro che Larina tota; cioè che sposò Lavinia figliuola di Latino Re d'Italia, togliendola a Turne, a cui cra stata promessa prima. Par. VI, 5. Visita il padre morto ne' campt Flish Par. XV, 37.

Exerna, di Virgilio Iodata. Purg. 21, 95. e segg.

Enne, ci è, è a noi. Par. XX, 156.

Enno, per sono, terza persona plurale; in rima. Par. XIII, 97.

Entomata, vermicelli, insetti. Purg. X, 128. dal Greco rk i yronu.

Dante ha posposto l'articolo, che dovea premettersi.

Entraini, m'entrai. Par. X, 41. Entrare innanzi, precedere. Purg. XXIV, 100.

Entre, per entri-; in rima. Purg. XIX, 56. Par, XXIII, 108. e simili mutazioni molte.

Eoro, Re de' venti, secondo le favole, Purg. XXVIII, 51.

Epa, pancia. In. XXV, 82. XXX, 102, 119.

Epiciclo, vien chiannato dagli Astrologhi seguaci del Sistema di Tolomeo quel pieciol cerchio, o pieciola sfera, che, secondo essi, descrivono i pianeti col moto del corpo loro, movendolo, e giran-

INDICE 997

dolo per la circonferenza d'esso. Par. VIII. 5. Sopra guesta parola

sono da vedersi i Comentatori. Ericeno, figliuolo di Neocle, nato in Atene, Filosofo celebre

che seguitando i principi di Democrito, e di Leucippo, e molte cose aggiungendo del suo, disse, il Mondo esser fatto a caso, e l'Anime morire insiente co' corpi. Ripose costui il sommo bene nel piacere, non già disonesto, e carnale, ma dell' animo. In. X, 14.

E più e più, Lat, magis atque magis, Par. XXXIII. 53, Cosl il Petrarca nella Canzone 9.

## La stanca vecchierella peregrina Raddoppia i passi, e più e più s' affretta.

Equatore, V. Mezzo cerchio, Purg. IV. 80.

Equinoziale orto del Sole circoscritto. Par. I, 58. Nel principio dell'Ariete, e della Libra, che sono i due segni Equinoziali, quattro cerchi della sfera, intersecandosi fra di loro, vengono a formarc tre croci. Il Coluro degli Equinozi viene a tagliar l'Equatore, e forma una croce, Il Zodiaco taglia lo stesso Equatore, e ne forma un' altra. L'Orizzonte abbraccia il Zodiaco, e forma la terza. e questo vuol dire il Poeta.

Equirocare, per pigliare abbaglio. Par. XXIX, 75.

Ena, fiume che nasce nel monte Vogeso, e mette nel Rodano. In latino Arar, Par. VI, 59.

Enacuro, d'Efeso, filosofo antichissimo, i cui scritti interno alla Natura delle cose erano ripieni d'oscurità. In. IV. 158.

Eram, eravamo. In. XXXIII, 43,

Eramo, cravamo. Purg. XXXII, 33. Erba, chiama Dante la messe spirituale che raccoglie un Predi-

catore. Par. XI, 105. ERCOLE, figliuolo di Giove, e d'Alemena, gran domatore de' mostri, e uccisor de' Tiranni il quale per la grandezza delle eose operate, fu ricevuto nel numero degli Dei. De costui fatti par-

lano quasi tutti i Poeti. In. XXV, 32. Vince Anteo, In. XXXI, 152. vedi Anteo. n'Encola (colonne), che Dante chiama riguardi sono i due monti Abila, e Calpe, l'uno in Affrica, l'altro in Ispagna, da lui

prefissi come termini a' viaggiatori, In. XXVI, 108. Ereda, erede, in rima. In. XXXI, 116, Par. XI, 112,

Eresia, intesa dal nostro Poeta per la volpe. Purg. XXXII, 119. Eresiarche, in rima, per eresiarchi, cioè, seminatori di eresie,

principi degli Eretici, In. IX. 127. Eretto, alzato. In. XXXII, 43. Lat. erectus, per erto, scosceso. Purg. XV, 56.

ERITILE, moglie d'Anfiarao celebre indovino. Costei per avidità d'un ricco giojello offertole da Argia moglie di Polinice, manifestò il marito, che s'era appiattato per non andare con gli altri capitani alla guerra di Tebe. Per la qual cosa fu necisa da Almeone suo figliuolo, Accennata, Purg. XII. 50,

ERINE, le tre furie Infernali. Lat. Erinnyes. Fingono i Poeti che sieno sorelle, figliuole dell' Erebo, e della Notte, di spaventevole

aspetto, crinite di serpenti, ec. In. IX, 45.

Enstrows. Fu costul di Tessaglia, grandissimo sprezzatore degli Bei ; e avendo tagiata un' antica quercia conseserta a Cerere, fu da lei punito con una fame si arrabbata, che non potendola saziare, dopo aver consumata ogni sua sostanza, sè medesimo divorando, miseramente perì. Purg. XXIII, 26. Vedi Ovidio nell' ottavo delle Trasform.

Eatroxs, Maga di Tessaglia, che ad istanza di Sesto Ponnejo, trasse co'suoi incantesimi un' anima dall'Inferno, per intendere qual fine fossero per avere le guerre civili tra Cesare, e Pompejo il Grande, suo padre. Vedi Lucano nel 6. della Farsaglia. In. IX, 23.

Евиагвоюто, chiama Dante il peccato contro natura, dove il maschio viene ad effemminarsi. Purg. XVVI, 82. D' Ermafrodito, bellissimo giovane, figliuolo di Mercurio, e di Venere, leggi Ovidio nel 4. delle Trasform.

Ernafrodito, propriamente è colui che ha l'uno e l'altro sesso. Dante chiama Ermafrodito il peccato contra natura, dove il maschio vicne in certo modo a cangiarsi in femmina, ovvero intende le disordinate maniere d'usare l'atto Venerco naturale. Purg. XVI, 82.

Ermo, sustantivo, eremo, solitudine. Purg. V, 96. Par. XXI, 110.

Ermo, per P Eremo di Camaldoli, Purg. V, 96. Exo, donzella bellissima, amata da Leandro. Purg. XXVIII, 75. Vedi *Leandro*.

Erro, nome, errore. In. XXXIV, 102.

ERROR CONTRARIO a quel ch'accese amor tra l'uomo e il fonte.

Par. III, 18. V. Narciso.

Errore, per quistione difficile, da cui si prenda occasione d'

errare. In. X, 114.

Ennone, to ch' area d' error la testa cinta; cioè, che non com-

prendeva bene le cagioni di quel ch' io udiva. In. III, 51.

Erta, sustantivo, luogo per lo quale s'ascende. In. I, 51.

Esallare, per moutare in superbia, o aver compiacenza. In. IV,

Esaminar del cammino, cioè, considerar seco medesimo il cammino. Purg. III, 56.

Exat, genello del Patriarca Giacobbe; nell'utero materno contende con lui. Par. XXXII, 68. Era di capel rosso. S'accenua. Par. XXXII, 70. Fu uomo scellerato, e figura del reprobi. Par. VIII, 130. Inteso forse per colui, che fete per vilitate, il gran rifuto. Inf. III, 60. Avendo renduta la sua primogenitura al fratello Giacobbe per una scodella di lenticchie. Leggi il fatto nel cap. 95. del Genesi.

Esausto, per ismorzato, svanito. Par. XIV, 91. Escusare, scusare. Par. XIV, 136. Lat. excusare.

INDICE 229

Esemplare, per mondo intelligible, di cui è come una copia il sensibile. Par. XXVIII, 36.

Esemplo, esempio, somiglianza addotta per pruova. Par. I, 71. Esemplo, per pittura originale, che vien ricopiata. Purg. XXII, 67. Per mondo sensibile, il quale è copia del mondo esemplare, cioè intelligibile. Par, XXVIII, 33.

Esercito, per folla di popolo, gran turba. In. XVIII. 28. Purg. VIII. 22.

Esordia, esordi, cominciamenti. Purg. XVI, 19.

Esordire, principiare. Par. XXIX, 50. Lat. exordiri. Esperto, per provato, ingegnato. Purg. 1, 152.

Espresso, per espressamente, a chiare note. Purg. VI, 30. Esse, voce Latina, l'esserc. Par. III, 79.

Essere, nome, per vita, durata. Par. IV, 33.

Essere giocondo, per lo stato de Beati. Par. XXXI, 113. Essene, verbo sustantivo. E che altro è da roi att'idotatre? cioè, quale altra cosa distingue voi dagl'idolatri? In. XIX. 115.

Essere a grato, piacere, essere accetto. Par. XXV, 86.

Essere buono a chi che sia, per giovare, essere di profitto. Purg.

XIII 93. a forca in altri lucchi.

XIII, 95. e forse in altri luoghi.
Essere con alcuno, per accordarsi, e sentire con lui nell'opi-

uione medesima. Purg. XXIX, 103.

Essere in cura, cioè, curioso, sollecito. Par. XXVIII, 40.

Essere in disio a chi che sia, cioè, desiderarsi da chi che sia. Par. V, 113.

Essere in forse, per temer molto, e diffidare di sè stesso. Par. XII, 41.

Essere in piacere, per esser caro. Par. XXV, 60.

Essere per se, in significato di starsi neutrale; cioè, quando contendono due tra di loro, non appigliarsi nè all'uno, nè all'altro partito. In. 111. 59.

Essere per guida, servire di scorta. Par. XI, 56.
Essere, non è molt'anni, non sono ancora molti anni passati.

In. XIX, 19.
Essere, per darsi, trovarsi. Purg. XVII, 113, 118, 121.

Esser nulla, per morire. Purg. XVII, 36.
Estatico, risione estotica, cioè, estasi, elevazione di nicule.
Purg. XV. 86.

Este, per est Latino; in rima. Par. XXIV, 141.

ESTR, moglic d'Assuero Re di Persia, Ebrea di nazione, nipote di Mardocheo; donna bellissima, e sautissima. Purg. XVII, 29. V. Aman.

Esti, o Este, castello antichissimo del Padovano, donde prescro il cognome i Marchesi e Duchi di Ferrara, oggi Duchi di Modena e Reggio Purg. V, 77.

Da Esti, V. Azzone Terzo.

Da Esti, Obizzo. V. Obizzo. In. XII, 117.

Esti. Quel da Esti il fe' far che m' acea in ira. Purg. V, 77. Il Marchese d' Este che sece trucidare su le rive della Brenta da' suoi manigoldi a tradimento Jacopo del Cassero l'Ombra del quale qui parla, e a eui s'hanno da riferire i versi precedenti e eonsceutivi.

Esto, questo. In. I, 95. II, 92. VI, 105. IX, 95. XIII, 29, 75. XIV, 152. Purg. XVIII, 68. XXVIII, 153, 141. e in altri luoghi. Estrema ghirlanda, cioc, quella di fuori, che un'altra ne con-

tenga dentro di se. Par. XII, 21.

Esurire, voce Latina, che significa appetire con fame grande.

Purg. XXIV, 184.

Etati grosse, chiama Dante i secoli barbari, ne' quali sogliono

Etati grosse, chiama Iranie i secoli narnari, ne quali sognono perdersi le belle arti. Purg. XI, 95. V. Grosso. Etraoele e Pollinge, nati dal nefando congiungimento d' Edipo

Emporte e potrate, nati da nestado conguntimento ir Empo Re di Tebe em Giocasta sua madre; chianati dal Poeta nostro doppia tristizia di Giocasta, perchè vissero sempre discordi, e finalmente s'uccisero l'un l'altro, combattendo a corpo a corpo. Purg, XXII, 36, V. Statio nell' undecimo della Tebaide.

Eïnocus, dovendo reguare in Tebe insieme col suo fratello Polinice, impariente d'aver compagno nella signoria, il caseció in esillo. Ma tornando poi lo seaceialo coll'ajuto d'altri sei Re, per esser rimesos sul trono; dopo un lungo assedio della elità, venuco i due fratelli alte mari, e si ucesiero a colpi vienedovili. Furono la finama si divise in due, ributtado indiretro il groro di Polinice, seguo che ritenevano anche dopo la morte la primiera discordia. In XXVI, 36.

Etera, etere, cielo. Par. XXII, 132. Lat. ather.

Etere, eielo. Par. XXVII , 70. Lat. ether; ed è parola di Greca origine. Eternale, eterno. Iu. XIV, 57. Par. V, 116.

Eternalmente, eternamente, in eterno. In. XXIX, 90. Purg. III, 42. Par. X, 2. XIII, 60. XIV, 13. XV, 12.

Par, X, 2. AIII, 60. AIV, 13. AV, 12.
 Eterno piacere, per la divina volontà. Par. XX, 77.
 Eterno duro, cioè, eternamente. In. III, 8.

Etica, scienza morale, o sia de'costumi, in Greco y'4xx/. In. XI, 80.

Elico, che ha la febbre etica, cioè, abituale. In, XXX, 56. Ericor, d'Eliopia, coll'accento acuto sulla penultima sillaba; in rima. Par. XIX, 109.

ETIOPI, aecennati, In. XXXIV, 44.

Erroria provincia meridionale dell'Affrica, ferace di serpenti, dove gli uomini hanno il colore di carboni spenti. In. XXIV, 89. Erroro, coll'acento acuto sulla penultina sillaba in rima. Abitatore dell' Etiopia. Purg. XXVI, 21.

ETNA, o Mongibello, monte di Sicilia, che getta fiamme, posto tra due promontori Pachino, e Peloro, Par. VIII, 67.

Etsi, voce Latina, significante benchè, Par. III, 89.

ETTORE, figliuolo di Priamo Re di Troja, che avendo per nove anni difesa con sommo valore la patria, finalmente su ucciso dal grande Achille, e strascinato da lui tre volte attorno le mura di Troja. Suo sepolero visitato da Giulio Cesare. In. IV., 122. Par. VI. 68. Eva, moglie d'Adamo, prima madre di tutti gli uomini Purg.

VIII, 99. XXIV, 116. Ripresa dal Poeta. Purg. XXIX, 24. Detta madre antica, Purg. XXX, 52, Accennata Purg. XXXII, 32. Circonseritta. Par. XIII, 38. XXXII, 6. Mangia il pomo vietato. Ivi figliuoti d' Era chiama Dante gli uomini. Purg. XII, 71. Euctipe, Filosofo Platonico, e Geometra insigne, In. IV, 142.

EUFRATES, gran fiume dell' Asia, che nasee ne' monti dell' Armenia, e, unito al Tigri, si searica nel seno Persico. Purg. XXXIII. 112.

E via, col viso altiero, sollinlendi, andate, Purg. XII. 70. Eunexio e Toante, figliuoli d'Isifile Purg. XXVI, 98. V. Isifile. Euxot, fiume finto dal Poeta nostro nel terrestre Paradiso, al

quale attribuisee virtù di mettere in memoria tutto il bene operato. É vocabolo di Greca derivazione, e può significar buona mente. Purg. XXVIII, 151, XXX, 127.

Eurialo, giovane bellissimo Trojano. Vedi Virgilio nel 9. dell' Eneide. In. I, 108.

ELRIPIDE, Alchiese, Poeta tragico eccellentissimo. Purg. XXII.

Europeo, nobile indovino neil'esercito de' Greci contra Troia, in. XX, 112. Ecro, vento Orientale. Par. VIII, 69.

Ethora, la più nobile e colta delle quattro parti del mondo. Purg. VIII, 123. Par, XVI, 8. XII, 48.

Europa figliuota d'Agenore Re de' Fenici, rapita da Giove convertito in toro. Par. XXVII, 84.

Ezronia, Re di Giuda, e Profeta. Costui veggendosi infermo a morte, pregò Iddio che gli volesse prolungare la vita per noter piangere i suoi commessi errori; onde gli fu prolungata ancora quindici anni; come si legge iu Isaia al capo 58. Par. XX, 51, e segg.

Ezecutello, uno de' quattro Profeti che Maggiori si chiamano. pieno di visioni misteriosissime. Purg. XX, 100.

Farrazio, Consolo e Capitano de' Romani contra i Sanniti. e contra il Ro Pirro, Costui fu di sommo valore, e nimicissimo dell' avarizia, eosicehè elesse di vivere poveramente, e ricusò la pecunia offertagli dal detto Re per corromperio. Purg. XX, 23.

FARI Romani, Di questa famiglia furono molti nomini segnatatissimi e in pace, o in guerra, ma uno dei più famosi fu Q. Fabio Massimo, il quale colla sua destrezza, e prudenza raddrizzò la Repubblica già cadente per le continue vittorie d'Annibale. Par-

Fabbro del parlar materno, cioè, compesitore in iingua del suo pacse. Purg. XXVI, 117.

Faccia, per facciata, o pagina di scrittura. Purg. III, 126. Faccia. Quella faccia di la da lui, ec. Purg. XXIV, 20. V. Mar-

Face, per faci, facelle; in rima, Par, XXVII, 10.

Face, verbo, per fa; in rima. In. 1, 56. X, 9. XXI, 111. Par. III, 87; fuor di rima. In. XXV, 152. Purg. VII, 68. Par. IV, 77. Facei, per facevi. Par. XIX, 69.

Facella formata in cerchio, intesa per l'Angelo Gabriello. Par.

XXIII, 94.
Facén, facevano. Purg. XVI, 108. XXIII, 9. Par. XIV 100.
Facéno. facevano. In. XII. 102. e simili altre mutazioni.

Facensi, facevansi. Par. XVIII, 77.

Faci, per fai; in rima. In. X, 16. XIV, 155.

Faenza, città nobile di Romagna. In. XXXII, 125. Purg. XIV 101. Accemuta. In. XXVII, 49. V. Tribadello, Arrigo Manardi, Pagani, Fantolini.

FALARI, tiranno di Sicilia, accennato. In. XXVII, 7.

Falcare suo passo, torcersi, girando, a guisa di falce. Purg. XVIII. 94. Falconiere, chi ha cura di falconi, o chi li tiene in pugno a

caccia. In. XVII, 129.

Falda, materia pieghevole, dilatata in figura piana. Falda di

fuoco, In. XIV, 29. Fallanza, fallo, Par, XXVII, 52.

Fallare, per mancare. Purg. XIII, 61.

Fattarsi, per fallare, peccarc. Par. VI, 102.

Fallire, per maneare. Purg. XXXI, 52.
FALURE. Non puoi fallire a glorioso porto, cioè, converrà che tu giunga a glorioso porto. In. XV, 36.

Fallo, per diserto, Par. XXIX, 25.
Falsare, corrompere la sincerità di che che sia. In. XXIX, 157.
Falsare falsare nel parere, cioè, faceva apparire, faceva vedere falsamente. Purg. XXIX. 44.

Falsatore, falsario, che corrompe la sincerità di alcuna cosa. In. XXIX, 87.

Falseggiar la moneta, batter moneta falsa. Par. XIX, 119.

Falsificare, per dimostrar falso. Par. II, 84.

FALTERONA, montagna altissima, parte dell'Apennino, dove nasce l'Arno, Fiume di Toscana Purg. XIV, 17.

Falterova, valle di Toscana ove nasce il fiume detto Bisenzio, In. XXXII, 56.

Fanscora, città principale dell'Isola di Gipri, Par. XIX, 146. Famiglia filosofica, per istudo e estuda fi l'isologi, che abbiana abbracciato le dottrine d'alcun grandea sutore. Così M. Tullio nel 3. Libro de Britantione: Magnus locus, philosophicque proprius, a Platone, Aristolele, Theophranto, totaque Peripateticorum familia tractabus uberrime. E perciò il Petrara nel 3. Capitol del Trionfo della Fama chiama Zenone Cittico, il padre degit Sbici. Famiglia, per compagnia. In. XXX, 88. Per popolo, cittadinanza. Par. XVI, 11.

Famiglia del Cielo, per gli Angeli. Purg. XV, 29.

FANGLIA, esser famiglia, cioè, uno de' famigliari. In. XXII, 32. FANGLIA che è grav via. Poichè gita sen' è la tua famiglia. Purg. XIV, 115. V. Guido del Duca.

FANIGLIARE D'IPPOCRATE L'un si mostrara alcun di famigliari Di quel sommo Ippocrate. Purg. AMX, 157. Intende S. Luca, como serittore degli atti degli Apostoli, il quale era medico di professione.

FANCIELLA — Una fanciulla piangendo forte. Purg. XVII, 34. Intendi Lavinia poi divenuta moglie d'Enea. Fane, per fa; in rima. Par. XXVII, 35.

Fano, eittà marittima del Ducato d'Urbino. In. XXVIII, 76. Purg. V. 71.

Purg. V, 71.

Fante, per bambino, o embrione nell'utero. Purg. XXV, 61.

Fontino, bambino di latte. Par. XXX, 82. Fantolino, bambino, pieciolo fanciulio. Purg. XXIV, 108. Par. XXIII, 121. XXX, 140.

Favroint, gentiluomini di Faenza già estinti. Purg. XIV, 121. Far calle, per camminare. In. XX, 39.

Far caso nella mente, cadere in mente, venire a meute. Par. XIV. 4.

Far certificato, eioè, certo, sieuro. Par. 1X, 16.

Far colorato, per eolorare. Iuf. X, 86. Far contra, per nuocere. Par. VI, 150.

Far credenza, per assieurare. Purg. XXVII, 50.

Far dire a chi che sia, cioè, dar cagione di dire. In. XVII, 129.

Far dono di che che sia. In. VI. 78. Fare, per nuocere. Par. XXXI, 77. Per operare, agire; con-

trario di patire. Par. 11, 123. XIV, 134.

Faréa, sorta di serpente. In. XXIV, 87. Fare accorto, avvisare. Purg. IX, 151.

Fare assalto, per assalire. Par. 1X, 30.

FARE. Che l'anima col corpo morta fanno, cioè, tengono, che morto il corpo sia morta l'anima ancora. In. X, 13. L'Ariosto nello stesso significato, al Canto 20. Stanza 42.

> Non concedo però, che qui Medea Ogni femmina sia, come tu fai,

eioè, come lu stimi, o peusi.

Fare impresso, imprimere. Par. XIX, 43.

Fare insegna, per accennare. Purg. III, 102

Fare, per deserivere, rappresentare. In. I, 133. Farfalla angelica. V. Angelica farfalla, Purg. X, 123.

FARFARELLO, nome di Demonio. In. XXI, 123. XXII, 94.

Farieno, farebbero. Purg. XII,66.

FABNATA BELLI PERTI, CAVAÍRE FÍOTENTINO, e Capitano valorosistimo della fazion Gibellina, il quale presso Monte Aperti sconfisse i Guelli; e volendo quelli di sua fazione, dopo la vittoria sanatellar Fiorenza, perché i Guelli più non vi s' anuidassero, egli di maniera s' oppose, che non se ne fece altro. E annoverato da Bante fra coloro che peoc crediettro. In. VI, 79. X, 51.

FARINATA, figliuolo di Messer Marzucco degli Scorigiani da Pisa. Costui fu ucciso da' suoi nemici. Purg. VI, 17. V. Marzucco. FARISEI, sorta di religiosi tra' Giudei, uomini di finissima ino-

ranses, sorta di rengiosi tra diduct, donni di missima ipocrisia, spesso nominati nell' Evangelio. In. XXIII, 116. Farissi neovi, chiama Dante i prelati viziosi de tempi suoi. In.

XXVII, 85.

Far la barba indietro, cioè, tirarla, o volgerla indietro, lu,

Far la barba indierro, cioe, tiraria, o voigeria indietro. In. XII. 78.
Far letizia di se, per ispanderla fuori di sè, non potendola tutta

contenere. Par. XVI, 20.

Far male, per nuocere. In II, 89. Purg. XXIX, 112.

Far motto, parlare. In. XIX, 48. XXXIII, 48. XXXIV, 66. Purg. II, 23. IX, 78. XIII, 141. E in altri luoghi.

Far nulla, per non impedire in verun modo. Par. XXXI, 77.
Far più chiaressa, per disvelare più chiaramente. Par. XXV.

Far principio, principiare. Par. XV, 90.

Far private, per privare. In XVIII, 86.

Far pruova a chi che sia. Per assicurarlo. Par. IX, 20. Far punto, per terminare. Par. XXXII, 140.

Far ragione, far conto, stimare, immaginarsi. lu. XXX, 143. Par. XXVI, 8.

FARSAGLIA, luogo celebre di Tessaglia, dove Giulio Cesare diede la gran rotta all'esercito di Pompeo. Par. V1, 68. Far scemo volere, per appagare la curiosità, far scemo il desi-

derio. Purg. XXVI, 91.

Far sembiante, per accennare, significar colla faccia. Par.

IX, 64.
Farsi bello, detto di falcone, che si rizza, e pavoneggia. Par.

XIX, 36. Farsi nel cero, cioè, accordarsi colla medesima verità. Par. XIII. 51.

Farsi verso di chi che sia, Appressarsi ad alcuno. Purg. XV. 142.

Far suggiorno, per dimorare in un luogo. Par. XXI, 39.
Far sue intenzioni, per trovar nuove cose, o maniere. Par.

XXIX, 94.

Fascia, per corpo mortale. Purg. XVI, 57.

Fasciati dalla grotta, cioè, rinchiusi intorno da essa grotta.

Purg. XXVII, 87.

Fata, nel numero del più. Per fati, o destini. In. IX, 97. È voce Latina. INDICE 955

Fato di Dio, eioè, deereto, provvidenza, ordinazione divina. Purg. XXX, 142.

Fatti, per suecessi, effetti, Purg. XXXIII, 49.

Fatto presso, eioe, avvieinato. Purg. XXIX, 46.

Fattore tieto, eioè, Iddio felicissimo; e sommo bene. Purg. XVI, 89.

Fatturo, per colui ehe ha a fare qualehe cosa. Lat. facturus. Par. Vl. 83.

Par. VI, 83.

Farella della mente è una in tutti, ejoè, i pensamenti, i con-

eetti dell'animo si formano in tutti nella stessa maniera, benchè i parlari, che gli esprimono al di fuori, siano differenti, secondo le diverse nazioni. Par. XIV, 89.

FAYELE, Fu imperadrice di motte fazelle, parla di Semiramide,

FAYELLE, Fu imperadrice di motte farette, parla di Semiramide, ehe signoreggiò molte nazioni, le quali parlavano varie lingue; ovvero fu regina di Babilonia, dove prima furono eonfusi i linguaggi. In. V, 54.

Favilla, tolta figuralamente, per segnale. Purg. XXIII, 46.

Farilla di gioria, per una minima deserizione di essa. Par. XXXIII, 71.

Farillo, splendore. Par. XX, 14.

Farologgiare di che che sia. Raccontar favole, o storie miste con

favole. Par. II, 51. XV, 125.

Farorare, favorire. Par, IX, 121.

Fausto, prospero, felice. Par. XIV, 95. Lat. faustus.

Fazione, per aria di viso, o fattezze. In. XVIII, 49. Fe, per fede. Purg. VII, 8.

Fe', verbo. Fei, feei. Purg. XI, 72. XXIV, 53. Par. IX, 96. Per fece. In. IV, 60. E in altri luoghi.

Febbre superba, per ardente desiderio di signoreggiare. In XXVII, 97.

Fede, posare e fermar fede, cioè, credero fermamente. Par.

XVII, 140.
FERENCO I. Imperadore, detto Barbarossa, nemico della Chiesa, prende Milano, lo dicfà e chi fa seminar sonza il sale. Dante il

prende Jilano, lo disfà e gli fa seminar sopra il sale. Dante il chiama buono forse per ironia. Purg. XVIII, 119.

Firstaso II. Imperatore figliuolo d' Arrigo V. e nipote di Federigo Barbarosa. In. Alli, 98. Fierissimo persecutor della Chiesa e pereiò posto da Dante fra gli Ereilei. In. X, 131. Usò di far tormentare i colpevo di di esta mesta in questa guis. Gli face avestire d'una pesante cappa di piombo, poscia messili in un gran vaso al funco, insclava che il corpo iniente col piombo si distraggesse. Il disconsistato del controlla del consistato del consistante del la lor città. Purg. XVI, 117. Detto dal Poeta Ferza e emb di Storta. Purg. Ill. 130. V. Arrigo, e Sona.

Feberago Novello, figliuolo del conte Guido da Battifolle. Costui fu ucciso da uno de' Bostoli detto Fornajuolo. Purg. VI, 17.

Federigo, secondo figliuolo di Pietro d'Aragona, successor di suo padre nel regno di Sicilia, ma tralignante, quanto al valore. Purg. VII, 119. Uomo avaro, e vile. Par. XIX, 130. Travaglia ilsuo stato con augarie. Par. XX, 63. V. Alfonso, zio ec. e Jacopo Re d'Aragona.

FEBERIGO TIGNOSO, da Rimini. Purg. XIV, 106.

Fedo, brutto, laido. Lat. fædus. In. XII, 40.

FEDRA, moglie di Teseo, e matrigna d'Ippolito, calunnia il figliastro presso il marito, Par. XVII, 47. V. Ippolito.

Fee, per fecc; in rima. Purg. XXXII, 12. Par. XXXII, 19.

Feggere, fiedere, ferire. In. XV, 59. XVIII, 75. Qui, stare incontro a dirittura.

Fei, feci. Purg. I, 87. VIII, 52.

Fele, per miseria. In. XVI, 61.

FELICE GUSMAN, padre di S. Domenico, Par. XII, 79. Felicitare, render felice, Par. XIII, 50.

Felle, felle; ill rima. Quistione che più ha di felle, cioè, di veleno, di falsità, Par. IV, 27.

Fello, per malvagio, di mal animo, crudele, aspro, severo. lu. XI, 88. XXI, 72. XXVIII, 81, per ritroso. ln. XVII. 152, per restio. Purg. VI, 94.

FELTINO, O Feltre, città piccola della Marca Trevigiana, il cui Vescovo Alessandro, a' tempi di Dante, diede nelle mani del governator di Ferrara alcuni Ferraresi rifuggiti a Feltre, i quali facevano allora guerra col Papa; onde furono fatti tutti crudelmente morire. Par. IX. 32

Feltra. E sua nazión sarà tra Feltro, e Feltro. Intende il Poeta di circonscriver la città di Verona, posta tra Feltro o Feltre, città della Marca Trevigiana, e Moute Feltro, città della Marca d'Ancona. In 1. 106.

Femmi, per mi feci. Purg. XXXI, 89, per mi fece. Par. XV, 90.

Fene, per fece: in rima, In. XVIII, 87.

Fance, uccello famosissimo nelle favole, il quale dicono trovarsi nell'Arabia Felice, ed essere unico al Mondo. Dopo 500, anni di vita, abbrucia sè stesso a' raggii del sole sovra una catasta di preziose droghe, e dalle sue ceneri rinasce. In. XXIV, 107.

Fesicia, provincia dell'Asia, accennata. Par. XXVII, 85.

Fenno, fecero. In. IV. 100. VIII, 9. XVI, 21. Purg. VI, 139. XIX, 90. XXII, 23. XXVII, 137. Par, XIII, 99. XV, 73.

Fensi, per facevansi, o si feccro; in rima. Purg. X, 63. Par. VII, 148.

Feo, per fecc; in rima. In. IV, 144. Purg. XVI, 106. XVII, 52, Par. XJI, 83.

Fè privati, cioè, privò. In. XVIII, 87.

Ferci, ci fecero, III, VII, 42,

Férmatei, coll' accento acuto sulla prima sillaba. Fermavalo. Par. V, 41.

Fermar fede, creder fermamente, Par. XVII, 140. Fermi, per mi fecero, Par. IX, 16.

Frano, nome, avere per fermo, credere con costanza. In. XXIX, 63.

Fermo, per vigoroso. In. V, 85. Lat. firmus.

Fero, per fecero; in rima. Par. IV, 80.

Feroce, per insolente, bizzarro, superbo. Par. XXII, 131.

Feroce pruno, per ispido, selvaggio, orrido. Par. XIII, 134. Feron, fecero. Purg. XXVI, 14.

FERRARA, nobil città d'Italia, intesa da Dante per Val di Pado. Par. XV, 137.

FERRARESE sangue. Par. IX, 56. V. Feltro. Ferrato, guarnito di ferro. In. XXIX, 44.

Ferrigno, che ha, o ticn del ferro. In. XVIII, 2.

Fersa, per ferza, e calor gagliardo del Sole; in rima. In. XXV, 79.

Fertilemente, fertilmente. Par. XXI, 119.

Fertere, per tramandar calor grande, cuocere, Purg. XXVII, 79.

Èvoce Latina. Ferute, per ferite. In. 1, 108. XI, 54.

Feruto, ferito. In. XXI, 87. XXIV, 130. XXV, 103. Ferza, sferza, flagello. In. XVIII, 33. Purg. XIII, 39. Par.

Ferra, sicra, tageno. in. Avin, 55. Furg. Ain, 59. Far XVIII, 42. Fesse, tagliò, divise, Dal verbo fendere. In. XII, 119.

Fesse, per facesse. Par. V. 20. XXIII, 43.

Fessi, per facessi. In. XXXIII, 59.

Fesso, sustantivo. Per fessura, apertura. Purg. IX, 75. Fessa, per allegrezza giubbilo, o spettacolo allegro. Purg. XXX. 65. Par. XX, 84.

Festa paterna, accoglienza da padre. Par. AV, 84.

Festante, giubbilanic. Par. XXXI, 151.
Festinare, per affrettarsi. Purg. XXXIII, 90. È voce Latina.

Festinato a rera vita, pargoletto, ehe avanti di poter meritare, muore, e si salva. Par. XXXII, 58,

Festino, addiettivo. Per celere, impetuoso. Par. VIII, 23. Per pronto, presto. Par. III, 61. Lat. Festinus. Festuca, fuscellino di legno, o di paglia; picciolo stecco. In.

XXXIV, 12. È voce Latina.

Feto, per embrione nell'ulero. Lat., Iestus. Purg. XXV, 68. Fixox, o Fravox figlimolo del Sole, e di Climene, il quale mosso da giovanil vagherza di guidare il cocchio di suo padre, e dopo mole istanze ottenutolo per un sol giorno, non sapendolo pereggere, e uscendo fuor di camunino, fu da Giove fulminato, percepitato nel Po. In. XVII, 107. Purg. IV, 72. XXIX, 119.

XXXI, 125. Accennato, Par. XVII, 5.
FF, figlioulo, figlio. Par. XI, 89. II dottissimo Monsignor Giusto Fontanini, a carte 271. del suo Aminta difeso, afferna che questa voce non è Toscana accorciata, ma piuttoso intera Friulana. Ma qualche autore Fiorentino contraddice a questa opinione. V. Polos.

Fiaccare, per ispezzare. Purg. VII, 75. Per ruinare, andare abbasso con impeto. In. VII, 14.

Figla, sorta di vaso di vetro, corpacciuto, e con collo stretto; guastada, caraffa, Lat. phiala. Negare il vin della sua fiala a chi che sia, è, metaforicamente, non volcr appagare la euriosità d'alcuno, Par. X. 88.

FIALTE. Uno de' Giganti che mossero guerra agli Dei. In. XXXI,

Fiamma coronata, per la Beata Vergine. Par. XXIII, 119.

Fiammare, fiammeggiare, Par. XXIV, 12.

Fiammeggiare, risplendere a guisa di fiamma. Par. V, 1. X, 104. XX1, 69, 88.

Fiammeggiarsi luce con luce, cioè, risplendere una luce a gara, e a vista dell'altra, Par. XII, 25. Fiammella, fiammella. Par. XXI, 136.

Figures sempiterne, per anime beate, Par. XIV, 66,

Fiammetta, picciola fiamma. Par. XX, 148. FIARMINGEI, popoli della Fiandra, uobilissima provincia d'Eu-

ropa. In. XV, 4. Fiata, volta. In. XXX, 5. lunga fiata, per buono spazio di

tempo. Purg. XXVI, 101. XXIX, 50. XXX, 27. Fica, dicesi quell' atto che colle mani si fa in dispregio altrui,

messo il dito grosso tra l'indice e I medio. In. XXV. 2. V. anche il Varchi nell' Ercolano, a carte 100. Ficcar lo riso per che che sia, guatarvi ben entro. Par.

XXXIII. 85. Fidare, per assicurare. Par. III, 27. Per esporre con fidanza.

In. II, 12. Fie, per fia, sarà; in rima. Par. VII. 114.

Fiedere, per dividere. Par. XXXII, 40.

Fiedere, per ferire, percuotere, combattere. Purg. IX, 27. Per nuocere semplicemente, Purg. XXVIII, 90.

FIEDERE, fiede ad una ralle, cioè, va a riuscire, sbocca. In. X,

Fien, verbo, per saranno, In. 111, 76. Par. XIX, 134. Fiene, verbo, per saranno. Purg. XIII, 133. XXV, 36. Par.

17, 60, Fier, verbo, lo stesso che fien, saranno. Purg. VII, 48. Se però il testo è sano.

Fier, verbo, per ferisce. In. IX. 69.

Fiere, verbo, per ferisce. In. X, 69. XI, 57. Fieschi nobilissimi Genovesi, Conti di Lavagno, Purg. XIX, 101.

V. Adriano IV. FIESOLANE BESTIE. Intende i Fiorentini, avendo riguardo all'origine loro, che fu da Fiesolc. In. XV,73.

Firsone autica città di Toscana, situata sopra un colle poce lontano da Firenze, abitata un tempo da' soldati di Silla ivi mandati in nuova Colonia, i quali avendo in odio l'asprezza del sito, scesero al piano, e fabbricarono Firenze, In. XV, 62. Par. XV, 126. XVI. 122. Arsa, e distrutta da' Romani a tempi di Catilina. Par. XVI, 50.

INDICE

520

Fieti, ti sarà, ti fla. Purg. XV, 52. XVIII, 17. V. l'Ercolano del Varchi, a carte 209.

Flerole, di poet lena. In. XXIV, 64.

FIGURE, castello in Valdarno di sopra, presso Firenze. Par. XVI. 50.

Figlia del Sote, chiama Dante l'umana spezie perch' egli ajuta a generarla. Par. XXVII, 157. Figlia — La Figlia di Belo, Par. IX, 97. V. Didone. La Figlia rota

di Minoi. Par. XIII, 14. V. Arianna.

Figli della terra, sono i Giganti, secondo le favole. In. XXXI,

Figli della ferra, sono i Giganti, secondo le favole. In. XXXI, 121.

Figlinoi, figliuoli. In. XXXIII, 48, 87.

Figliuol di grazia, per diletto da Dio. Par. XXXI, 112.

Figliuole, in caso vocativo, posto in vece di figliuolo; in rima, dal Latino fiiolæ. Purg. XXIII, 4.

Figliastro, figliuolo della moglie, ma d'altro marito; o del marito, ma d'altra moglie. Lat. pricignus. In. XII, 112. Vogliono aleuni ele Dante prenda qui questa voce in significato di cattivo

Figo, fieo; in rima. In. XXXIII, 121, È voce Lombarda.

Figurare, per discerner bene. In. XVIII, 45. Per descrivere. Par. XXIII, 61.

FILARE DI E NOTTE. Lei che di e notte fila. Purg. XVI., 25, V. Lachesia.

Filio, figliuolo, Par. XXIII, 156, Lat. filius,

FILIPPESCRI, e Monaldi, due famiglie di contraria fazione in Orvieto, a' tempi di Dante. Purg. VI, 107.

FILIPPI. Re di Francia, molti, Purg. XX, 30.

FILIPPI, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 89.

FILTER'S IMAGION MODEL'S REGISTRA NY, 89. Y. FILTER'S IN BLILD, R. GI FERMEN LA CENTRAL REGISTRA NY, 89. Y. FILTER ST. BLILD, R. GI FERMEN LA CENTRAL REGISTRA NY, 89. Y. FILTER'S REGISTRA NY, 80. HIETO PAIR NY, 80. THE ST. FILTER'S REGISTRA NY, 80. HIETO PAIR NY, 80. THE ST. FILTER'S REGISTRA NY, 80. HIETO PAIR NY, 80. THE ST. FILTER'S REGISTRA NY, 80. HIETO PAIR NY, 80. THE ST. FILTER'S REGISTRA NY, 8

un einghiale, mentre cacciava. Par. XIX, 120.

Filipro Re di Farnoia cognominato Nasello, vinto in battaglia da Ruggieri, ammiraglio di Don Piero d'Aragona. Purg. VII,

Filli, Regina di Tracia, ahhandonata da Demofoonte suo vago, figliuolo di Tesco. Dante la chiama Rodopea, perchè nella Tracia

è il monte Rodope altissimo. Par. XIX, 100.

Filo che fa la zona, chiama Dante quel cerchio che si vede

intorno al disco lunare ne' tempi umidi e nuvolosi; il quale viene a formarsi per la riflessione de' raggi. Par. X, 69.

Filo, mettere nel buon filo, rassettare, ordinare, ridurre a stato migliore. Par. XXIV, 65.

Filosofare, indagare le cagioni delle eose, eome fanno i Filosofi. Par. XXIX, 86.

Filosofica famiglia. In. IV, 32. V. Famiglia.

Fine di tutti i disii, cioè, la visione d' Iddio. Par. XXXIII, 46. Finestra, per esito, useita. In. XIII, 102.

Finito, per morto. Purg. III, 75. Fio, val feudo, pagare it flo, cioè, le pene, in quella guisa che i feudatari pagano tributo al Signore del feudo, in segno di vassallaggio. In. XXVII, 153.

Fioccare di vapor gelati, mandar giuso la neve dal ciclo. Par. XXVII. 67.

Fioccare di vapor trionfanti, detto dell' etere, nel quale finge il Poeta d'aver veduti gli spiriti beati a migliaja volare in alto, come la neve d'inverno fiocca a basso. Par. XXVII. 71.

Fioco, per chi ha la vocc cosl tenue, che appena si può udire. In. I, 62- XXXIV, 22. Par. XI, 155. XXXIII, 121.

Fioco tume, detto figuratamente, per bartume, o lume debole. In. III, 75.

Fioco, far fioco, per oscurare, ed affogare il suono di che che sia con uno strepito maggiore. In. XXXI, 113.

Fiordaliso, giglio, dal Francese fleur de lis. Purg. XXIX, 84.

Per li gigli d'oro, insegna del regno di Francia. Purg. XX, 86.

Fiore, detto per similitudinc. Par. XXXI, 10. V. Rosa.

Fiore, per giardino. figuratamente. Par. XXXII, 126. Per la Beata Vergine. Par. XXIII, 88. Per lo convento de' Beati. Par. XXXIII, 9. Per lo giglio; impronta del fiorino baltuto da' Fioren-

tini. Par, IX, 150.

Fiore, chiome del fiore, cioè, loglie. ni ni par. XXXII, 18.

Fiore, avverlio, per punto, niente, qualche picciola cosa. In.

XXV, 144, Purg. III, 155, for d'ingegno, punto d'ingegno. In. XXXIV, 26. V. il Varchi nell'Ercolano, a carte 98.

FIORENTINA RABBIA. Purg. XI, 115.

FIGRENTINE DONNE biasimate. Purg. XXIII, 101.

FIGRENTINI. In. XXVII, 70. discesi da Fiesole, Biasimali. In. XV. 61. e segg. XVI, 75. Vedi il Discorso 84. della I. Centuria del Salvini.

FIGRENTINI, e quelli del Valdarno di sotto, chiamati lupi per la

ingordigia, ed avarizia loro. Purg. XIV, 50.

FIGRENTING Ghibettini disfatti a Monteaperti, Purg. XI, 113.
FIGRENTING, In. VIII, 61, XXXIII, 11, Par. XVI, 61.

Figrestivo, che s' impiecò poco avanti i tempi di Dante, incerto chi fosse; perchè molti a que' tempi diedero in simil pazzia. In.

Alli, 145.

Fiorezza, bellissima città d'Italia, Metropoli della Toscana, sopra il fiume Arno; madre d'uomini valorosi, e d'ingegni chilini la V. 10. VII. 78. VVII. 79. VVII. 79. VVII. 79. VVII. 79. VVII. 79. VVII. 79. V

soura il fiume Arno; madre d'uomini valorosi, e d'ingegni sublimi In. X, 92. XVI, 75. XXXII, 120. Accennata. In. XIII, 145. Chiamata da Dante *la gran villa*, cioè *città*,. In. XXIII, 95.

Biasimata. Purg. VI. 127. XXIV, 79. Par. IX, 127. XXII, 59. Delta per ironia to ben guidado. Purg. XII, 102. Imporeria da Carlo Senaterra. Purg. XX, 73. É vícina al colle, dove un tempo era Fissole. Par. VI, 35. Governo e costumi antichi dei suò cittadini lodati, come quei de' tempi del Poeta, biasimati. Par. XV, 97. eseg. Chiamata da Bante Port di 45. Gibrana. Par. XV, 193. Cltimo suo sesto o parte nella quale nacque Cacciaguda antenato di Dante. Par. XVI, 40. Molto soggetta alle vicende. Par. XVI, 84. Moreato recebió, contrada di essa. Par. XVI, 134. Giglio, insegna dominando poi la Eaton Guella, in diginio rosso in campo hianco, come oggi si vede. Par. XVI, 46, 146, 1469. Chiamata belto orite. Par. XVI, 84.

Fioretti del melo, che del suo pomo gli Angeli sa ghiotti. Purg. XXXII, 73. Intendi la trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, che su come un saggio della sua gloria, nella maniera che i siori sono un saggio, e una promissione del frutto.

Fiori perpetui dell'eterna letizia, chiama Dante l'anime de' Beati. Par. XIX, 22.

Fiorix B'oro, inteso per S. Giovanni Batista; impronta del fiorino, battuto da' Fiorentini. Par. XVIII, 134.

Fiorire, per render florido. Par. XVI, 111. Qui è metafora. Fiotto, gonfiamento di mare, ondeggiamento, marea. Lat.

fluctus. In. XV, 5.
Finavar, lo stesso che Fiorenza. In. XXIV, 144. XXVI, 1. Par.
VIV 407. Chicago printe color. Nav. VIV. 64.

XXIX, 103. Chiamata trista selva, Purg. XIV, 64.

Fianmente, con attenzione. Purg. XIII, 13.

Fisica, scienza della Natura. In Greco pomoj da póas, che natura

vuol dire. In. XI, 101.

Fisice pruore, cioè, fisiche, tratte dalla scienza naturale. Par.

XXIV. 134.

Fiso, intento, attento. Purg. XI, 77. XXXII, 9. V. Un troppo fiso.

Fiso guardare, Par. XXIII, 9.

Fittizio corpo, aereo, apparente, vano. Purg. XXVI, 12. Fitto, cioè, trafitto. Purg. XII, 28.

Fiumana, flume grosso, allagazione di molte acque. Purg. XIX,

FIERANA BELLA. Purg. XIX, 10. V. Siestri e Chiaveri.

Fit NAN. La faumana, ore'l mar non ha canto, Intende qui Bante l'impelo delle unane concujiscenze, che agitano, e mettono in tempesta il cuore di quelli che si danno loro in preda; e vincono lo stesso marc, di strepito, e di furore. In. Il, 1986. Così spiegano i Comentatori. Si potrebbe anche intendere la forta del cattivo costume, e de' malvagi esempli, che da Sant' Agostino vien detta Finnem morti humani.

Fiumana, detta per similitudine. Par. XXX, 64.

Fiume della mente, par che chiami Dante le voglie che nascono in essa, come spiega il Vellutello. Purg. XIII. 90.

DANTE, 4.

FILME REALE, chianna Dante l' Arno, rispetto ad altri fiumicelli minori, che in esso si scaricano, Purg. XI, 98.

FILMICEL. Un fiumicel che nasce in Falterona. Purg. XIV, 17. Intendi Áruo.

FLEGETONTA, e Flegetonte, fiume d'inferno, ebe ha l'onde di fucco, inteso da Dante per la Riviera del Songue. In. XIV, 116. CXXXI, 154.

Firaias, figliuolo di Marté, Re de' Lapiti, popoli della Tessaglia, il quale per aver abbruciato il Tempio d'Apolline in Delfo, fu da quel Dio ucciso colle saette, e precipitato allo luferno. VediVirgilio

ne 6. dell' Eneida; e quivi gli spositori. Finge Dante, che costui sia il nocchiero che guida le anime alla Città di Dite. In. VIII, 19, 24. Firea, valle di Tessaglia, dove i Giganti restarono fulminati

d Giove, per aver fatto guerra al Cielo. In. XIV, 38.

Fieto, pianto, Lai. fletus. Par. XVI, 136. XXVII, 45.

Flettere. piegare. Lat. flectere. Par. XXVI, 85.

Focaccia, Pistolese, della nobil famiglia de' Cancellleri, il quale mozzò la mano ad un suo cugino, ed uceise un suo zio; donde poi nacquero in Pistoja le fazioni de' Guelfi e Chibellini, dividendosi la famiglia in due paritti, delli Cancellieri Neri, o Cancellieri Bianchi, In. XXXII, 65.

Focara, monte altissimo presso la Cattolica, terra posta tra Rimini, e Fano; dal quale si levano venti impetuosi. Iu. XXVIII, 89.

Foce, per cutrala. Purg, XII, 112. Per istretto di mare. In. XXVI, 107. Per la parte donde nasce il Sole. Par. 1, 57. Per un de'ecrehi dell' Inferno. In. XIII, 96. Per uscita. In. XXIII, 129. Foci, bocche de' fumi, che mettono in mare. Par. XXII, 135.

Foco maggiore, per la Beata Vergine; la cui perfetta carità supero quella di tutti gli altri Santi. Par. XXIII, 90.

Foga, impeto, furia. Purg. V, 18. XXXI, 18. Per corso velocissimo. Par. XII, 30. Foga ardita del montare, salila ripida, e malagevole. Purg.

XII, 103.

Forgia, modo, guisa. Iu. X1, 75.
Forgo in Marsigua, valente dicitore in rima a' tempi di Dante, e molto dellito alle cose d'amore. Costui nacque in Genova, ma

dimorò lungo tempo a Marsiglia dove servi la moglie del Signore di quella Città, e dopo la morte di lei si rese monaco, e di monaco fu fatlo Vescovo di Marsiglia. Par. IV, 67. LXXXII, 94, e segg. Folgore, in genere fenuninino, per fulmine. In. XIV, 55.

Folgoreggiare, per istrisciar cadendo, a guisa di fulmine. Purg. XII, 27.

Folle strada, cioé, follemente intrapresa. In. VIII, 91.
Folletto, propriamente è nome degli spiriti mali, che vanno per l'aria: una Daute il prende per anima dannata. In. XXX. 52.

Foto uno de famosi Centauri, che guerreggiarono contro ai Lapiti, popoli di Tessaglia, quando fu rapita da Eurito Centauro nel con-

vito nuziale Ippodamia, da altri detta Iscomache, sposa di Piritoo. In. XII, 72. V. Ovidio nel 12. delle Trasform.

Fondere, spandere. Purg. XX, 7. Per iscialacquare. In. XI, 44. Lat. fundere.

Fondo, per folto, profondo. In. XX, 129. Per luogo basso. Par. XXX, 6.
Fondana eterna, chiamasi dal Poeta nostro, Iddio. Par. XXXI.

93.

Fontana vivace di speranza. Par. XXXIII, 12. Così chiama
Dante la Beata Vergine.

Dante la Beata Vergine.

Fora, nome, nel numero del più, per fori, buchi, o piaghe.
Purg. XM. 85.

Fora, verbo, per sarebbe; In. XXXII, 92. Purg. IX, 116; mi

fora, mi sarei. Purg. XXVI, 23.
Foracchiato, pieno di fori. In: XIX, 42.

Forare il Mondo, vermo reo, ehe il Mondo fora, chiama Danie Lucifero, chi egli finge esser piantato nel centro della terra, con mezza la persona nel nostro Emisperio, e mezza nell'altro Emisperio opposto. In. XXXIV, 108.

Forar l'aere grossa, e scura, cioè, tagliar la nebbia col moto della persona. In. XXVI, 57.

Forbire, nettare, purgare, pulire. In. XV, 69.

Forcata, per quella parte del corpo dove termina il busto, e comincian le cosce. In. XIV, 108.

Forcatella, picciola forcata; che è quanto si può prendere con una forca. Purg. IV, 20.

Force, per forbici. Par. XVI, 9.

Forculo, diviso in due, a guisa di forca. In. XXV, 154.
Fonsse. Uomo dedito alla eraputa, fratello di Francesco d' Accorso eccellente Giurisconsulto, e di Piccarda. Purg. XXIII, 48,
76. XXIV. 74. V. Francesco, e Piccarda.

Foat, città ragguardevole della Bomagna patria d'uomini illustri, detta dagli nutichi Forma Litti. In. XVI, 99. Purg. XXIV, 52. Questa città essendo assediata da M. Giovanni de Apia gentiluomo Franzese, per ortine di Papa Martino IV. tu difesa valorosamente dal Conte Guido di Montefeltro, che allora n'ere Capiano; il quale fingendo di renderla n'emeti, e di partirese colle sue genti, dopo d'a verti assicurati, con un hellissimo stratagenma militare, ritornato subliatmente gli mise tutti al fli sipada.

Ciò successe l' anno del Signore 1282. In. XXVII, 45. Forma d'ossa, e di polpe, l' anima umana, ch' è forma del corpo. In. XXVII, 75.

Forma, per anima. Purg. IX, 59.

Forma universale, per Idea generale. Par. XXXIII, 91.

Formare, per istruire, ammaestrare; secondo il Landino. Purg. X, 125; nia questa spiegazione pare alquanto forzata.

Formatica virtà, che forma, che dà figura. Purg. XXV, 89.

Formatica virta, che forma, che da figura. Purg. AXV, 89. Formato del suo ordine, nato nel suo grado. Così il Landino. Par, III, 54.

16\*

Formazione, per la virlù formativa, che ammettevano le scuole

antiche, Purg. X, 129.

FORNITO. Il fornito sempre con danno l'attender sofferse, cioè. non bisogna frapporre indugio all' esecuzione delle cose già preparate. In. XXVIII, 98. Tolto da quel di Lucano nel primo Libro della Farsaglia, al verso 281. Semper nocuit differre paratis.

Foro divino, cioè, giurisdizione ecclesiastica, Par. XXX, 149. Foro, l'uno e l'altro foro, cioè, la giurisdizione secolare, e l' ecelesiastica, Par. X, 104.

Foro, verbo, per furono; in rima. In. 111, 39. XXII, 76. Purg. XII, 56. Par. XXIII, 131. XXVIII, 96.

Forse, per intorno, in circa. Par. XXX, 1.

Forsennato, uscito del senno. In. XXX, 20.

Forte, per aspro, difficile, malagevole, arduo; quello che i Greci dicono galarie. In. 1, 5. Par. XXII, 123. Per difficile da intendersi, o da spiegarsi; oscuro, intrigato. Purg. XXIX, 42. XXXIII. 49, Par. VI, 102, VII, 49, IX, 56, XVI, 77, XXI, 76,

Forte obbietto, per molto sensibile. Par. XXX, 48.

Forte, avverbio, per gravemente. Par. XXXVI, 18.

FORTUNA. Sua descrizione. In. VII, verso 68. e segg. Cicerone, riferendo le opinioni degli antichi Filosofi intorno alla natura delle cose, nelle sue Quistioni Accademiche a M. Varrone, scrive che coloro insegnavano, non esser altro la Fortuna, che Dio medesimo. Eamdem (vim) Fortunam appellant, quod efficiat multa improvisa hac, nec opinata nobis, propter obscuritatem, ignorationemque caussarum. Ma Dante la fa creatura, e una delle Intelligenze celesti.

Fortuna, per tempesta di mare. Purg. XXXII, 116.

Fortuna Maggiore, V. nell'Indice de' Nomi proprj. FORTUNA Maggiore, chiamano i Geomanti una figura di stelle. che si compone del fin dell' Acquario, e del principio de' Pesci, e nasce un' ora innanzi l'apparir del Sole. Purg. XIX, 4.

Di Fosco (Bernardino), Purg. XIV, 101, V. Bernardino, Fossa, per l'Inferno, In. XIV, 156, XVII, 66. Per una delle bolgic dell'Inferno. In. XXIII, 56.

Fossato, fosso, canale. In. VII, 102, Purg. V. 119.

Fosse, verbo, per fosse stata. In. XXVII, 70. Per fossi; in rima. Purg. XVII., 46. XXX, 42. Per fossero. In. VIII. 78. XXIX. 39. Fossi, verbo, per fosse. Purg. XXIV, 136.

Forixo, cherico di Tessaglia, cretico, il quale insieme con Acacio, teneva che lo Spirito Santo non procedesse dal Padre, e che'l Padre fosse maggior del Figlinolo. Costui sedusse Anastagio Sommo Pontefice a tener lo stesso, se deesi credere a Dante, In. XI, 9; il che però è falsissimo.

Fra'l sonno, eioè, sognando. In. XXXIII, 58.

FRANCESCA, figliuola di Guido da Polenta Signor di Ravenna. che visse a' tempi di Dante, femina bellissima, e molto gentile,

mariata dal padre a Lanciotto, valoroso, ma deforme della persona; la quale innamoratasi di Paolo suo cognato, cavalicre di tratto molto avvenente, ebbe con lui disonesta pratica, sino che trovata in sul fatto dal marito, fu da lui con un sol colpo uccisa insieme col drudo. In V, 116.

Francesca gente, cioè Franzese, biasimata di vanità. In. XXIX, 123.

Franciscai, o Feanzen, Iu. XXXII, 115. Messi a fil di spada in Forli dal Conte Guido di Montefeltro. In. XXVII, 44. Per loro angarie ed insolenze tagliati tutti a pezzi in Palerino, e Messina città di Sicilia, a un sonar di respro: ciò successe a' tempi di Carlo I. Re di Puglia, Par. VIII, 78.

Francescamente, in lingua, o alla maniera Franzesc. Purg. AV1, 126.

Francisco d' accorso. Fiorentino, Giurisconsulto a' suoi tempi eccellentissimo, il quale serisse la chiosa alle leggi civili. In. XV, 110.

S. Francisco, d'Assisi, Fondator dell'ordine de' Frati Minori. In. XXVII, 112: Par. XXII, 90. XXXII, 53. Sua vita descritta al Poeta da S. Tomaso d'Aquino. Par. XI, 50. c segg. Detto da Dante il porerei di Dio. Par. XIII, 53.

Francescant, de'tempi di Dante ripresi. Par. XII, 112. e segg.

Francia, nobilissimo Regno d'Europa. In. XIX, 87. Par. VII, 109. XX, 71. Suoi Re biasimati. Purg. XX, 43. segg. e 51. i Fiorentini a' tempi del Poeta givano colà per trafficarvi. Par. XV. 120.

Francia, Mal Di Francia; chiaina Dante Filippo il Bello, Signor di quel Regno. Purg. VII, 109. Francheggiare, incoraggire, assicurare. In. XXVIII, 116.

Franco, ardito, coraggioso. In. II, 152. Per libero. In. XXVII, 84. Franco Bologuese, miniatore eccellentissimo che superò in quell'arte Oderisi d'Agobbio. Par. XI. 85.

Franger ta rattezza, detto d'un monte; laddove comincia ad esser men erto. Par. XI, 49.

Frangersi, per intenerirsi. In. XXIX, 22.

Frances, ramo d'albero con foglie. In. XIII, 114. Purg. XXIV,

118. Par. XXIII, 7.

Frasca redora, per arbore sterile, e senza foglie. Purg. XXXII,

Fraschetta, ramuscello fronzuto. In. XIII, 29.

FRATE MIO FRATE CC. Par. VIII, 76. V. Roberto Re di Puglia. Frate, per fratello. Par. VII, 58. XXIV, 62.

Fratei, fratelli. In. XXXII, 21,

Farrillo. Il tuo fratello ec. Par. XXV, 94. Intende S. Giovanni fratello di S. Jacopo il Maggiore, e allude alla sua Apocalissi — te Farrillo di don Federigo Re di Sicilia. Par. XIX, 137. Intendi Don Alfonso Re di Aragona.

Frati, per compagni, amici, fratelli. In. XXVI, 112. Fratto, franto, rotto, Purg. XVII, 42. Par. XXIII, 79. Fredda parte, per lo Settentrione. Purg. XXIX, 101.3

Freddura, freddo. In. XXXI, 123, XXXII, 33, XXXIII, 101.

Fregare i piedi per qualche luogo, cioè, camminarvi. In. XVI. 55.

Fregiar di lume, per illuminare. Purg. I, 58.

Fresco, per venuto di nuovo, sopraggiunto di fresco, lu. XIV, 42. Purg. 11, 150.

FRETTA, andare a fretta, cioè, in fretta. Purg. VI, 49. il Cielo che ha maggior fretta, cioè, il primo Mobile, che girasi tutto in ore 21. da levante in ponente, e seco rapisee i Cieli inferiori, secondo il Sistema di Tolomeo, Par. I, 123.

Frisoni, uomini di Frisia, provincia d'Europa, che sono di grande statura. In. XXXI, 61.

Froda, nome, per frode. In. XVII, 7. XX, 117. XXII, 82. Purg. VIV. 53.

Frodare, per involgere, oscurare. In. XX, 99.

Frodolente, ingannevolc. In. XXV, 29. XXVII, 116.

Frodolento, fraudolento, In. XI, 27.

Fronda grande, per bosco. In. XXIX, 150.

Fronda, per discendente, uno de posteri; stando sulla metafora dell'albero, o del ceppo. Par. XV, 88,

Fronde di Minerra, chiama Dante l'ulivo, arbore sacro a quella Dea. Purg. XXX, 68. Frande, nel numero del più. Frande onde s' infranda tutto l' orto

dell'Ortolano eterno, chiama Dante le ragionevoli creature, o l'anime de Beati, Par. XXVI. 61. Fronte, per parte davanti di che che sia, Par. XXXI, 123.

FROSTE, tener fronte, per comparire, lasciarsi vedere. In. XXVII, B7.

Fronteggiare, essere a fronte, o su'confini. In. XX, 71. Frugare, per puguere, e gastigare, In. XXX, 70. Per ispignere. stimolare. Purg. III, 3. XIV, 59. XV, 137. XVIII, 4. Frui, per fruire, gioire, Par. XIX, 2. Voce Latina.

Frustatore, chi frusta, cioè, percuote con verghe. In. XVIII, 23.

Frustra, indarno: voce Latina, Par. IV, 129. Fruttare, far frutto. In. XV, 66.

Frutte, nome, per frutti. In. XXXIII, 119.

Frutto, per rendita di monistero. Par. XXII. 80.

Fu', per fui. In. XXXIII, 13. XXXIV, 101. Purg. I, 61. XIII, 35. Par. I, S. XVIII, 67. XXI, 121.

Fr, gli fu caduto l'orgoglio, gli cadde l'orgoglio, In. XXI, 85. Fuci, per fu; in rima. Purg. XXIX, 66. V. il Yarchi nell'Ercolano, a carte 206.

Fect (Fanni). In. XXIV, 125. V. Fanni Fuci.

Fucile, picciolo strumento d'acciajo, col quale si batte la pietra, per trarne il fuoco, In. XIV, 39,

247

Fue, per fu; in rima, Iu, II, 141, XXV, 38, XXVIII, 127, XXXII, 57, Purg. XV, 38, XXII, 111, Par. XI, 38, XXI, 105, Fuor di rima. In. XIV, 49.

Frea, mettere in fuga i sospiri, cioè, sospirare con affanno maggiore. In. XXX, 72.

Fuggémi, mi fuggi. In. XXXI, 59.

Fuggia, per fugga; in rima. In. XV, 6.

Fuggio, fuggi, Purg. VIII, 107.

Fuggir la misura, cioè, passare i giusti termini, eccedere. Par. XV, 103.

Fujo, per furo, cioè ladro, assassino, In. XII, 90. Purg. XXXIII, 44. Per oscuro. Par. IX, 73.

Fui rotto, per mi volsi. In. I, 36; e simili maniere di dire.

Fulgere, rilucere. Par. VIII. 64. E voce Latina. Fulgore, splendore. Par. IX, 70. XIV, 33. XXI, 11. XXIII, 84.

XXX, 31, XXXI, 132, XXXII, 144, XXXIII, 141, Lat. fulgor, Fulgore, per anima beata. Par. X, 64. XVIII, 25. XX, 66.

Fulgurato, risplendente, o gettato a guisa di raggio. Par. XXIII. 85.

Fercieri da Calboli, nipote di Rinieri. Costui essendo Podestà di Firenze, e gran difensore della parte Nera, fece prendere molti gentiluonimi, e capi di parte Bianea, opponendo loro ehe avessero trattato co' Bianchi fuoruseiti di rimetterli in patria; il che avendo essi confessato per forza di tormenti, gli fece uccidere : accennato. Purg. XIV, 38.

Fulcido, fulgido, risplendente, Par. XXX, 62. Fumare, per tramandar vapore. Purg. XXIV, 153, Qui è meta-

fora. Fumi, per mi fu; in rima, Par. XIII, 33, Per mi fui; in rima.

Purg. XXII, 90. Par. XXVI, 123.

Fummare, per essere ignorante. Par. XXI, 100.

Fummo, per qualsivoglia maechia, o appannamento. Par. XVIII, 120. Qui è metafora. Fungo marino, coagulazione di schiuma d'aequa marina, che

si fa in mare, e muovesi, e sente (come alcuni vogliono); ma non

ha membra formate. Purg. XXV, 56. Fuochi pii, Che di sei ale fannosi cuculta. Per li Seralini ; secondo la visione del Profeta Isaia, Par. IX, 77.

Fuoco, per anima beata, Par. XX, 34, XXII, 46, XXV, 37, Per lo pianeta di Marte. Par. XVI. 38.

Fu queta la paura, cioè, s'acquetò. In. I, 19.

Fuor, per cecetto, salvo. Par. 1X, 84.

Fuor d'ogni comprendere, eioè, sopra le forze d'ogn'intelletto. Par. XXIX, 17.

Furare, rubare. Lat. furari. In. XXV, 29. Purg. XX, 110.

Furi, avverbio, per fuori; in rima, Purg. XIX, \$1. Furo, ladro, XXI, 48, Lat. fur, Per chiunque invola, e nasconde. In. AAYII, 127.

Fusco, fosco: in rima, Par. AVII. 124, Lat. fuscus.

Fusi, per si fu; in rima. Par. III, 108, Vedi anche il Varchi nell'Ercolano, a carte 207.

Fusto, per corporatura. In. XVII, 12. Fusta, fuga. Purg. XXXII, 123.

## G

Gabbo, pigliare a gabbo, cioc, a giuoco, in ischerzo. In. XXXII. 7.
Gabbielo Arcangelo, che portò la nuova a M. Ver-

gine esser lei eletta Madre di Dio. Purg. X, 34. Par. IV, 47. IX, 138. Acceunato. Par. XIV, 36. XXIII, 93. XXXII, 94, 112.

Gabbo. figliuolo del Conte Ugolino della Gerardesca. In. XXXIII,

68. Vedi Ugolino.

68. Vedi Ugolino.

Gabe oggi Cabice, isoletta dell'Oceano Occidentale, vicinissima all'Andalusia, provincia di Spagna, Par. XXVII, 82.

Garra, città marittima di Terra di Lavoro, fornita d'un ampio porto. Fu fondata da Enea, che le pose il nome della propria nutrice. In. XXVI, 92. Par. VIII. 62.

Gaggio, per ricompensa, premio. Par. VI, 118.

GAZA, figliuola di Gherardo da Cammino, gentiluomo Trivigiano, donna di singolar bellezza, e bonta, Purg. XVI, 140.

Gajetto, diminutivo di gajo, piacevole, di bello aspetto, gajetta pelle, per macchiata, e di vari colori. In. 1, 42.

Gajo, allegro. festoso, ilare, pronto, compiacente, volonteroso. Par. XV, 60. XXVI, 102.

Galassia, la Via Lattea; cioè, quel cerchio, biancheggiante, che apparisce in cielo, fatto forse da un gruppo di minutissime stelle. Par. XIV, 99. È voce di Greca origine.

Galeoto, con un t solo; in rima. In. VIII, 17.

Galbotto, mezzano degli amori che passarono tra Lancilotto, e Ginevra, persone ne' Romanzi famose, ed è preso da Dante in significato generale, d'ogni sensale di disonestà, o ruffiano. In. V. 137.

GALIENO, o Galeno da Pergamo, città dell'Asia minore, Medico eccellentissimo. Fiori ne' tempi d'Antonino Augusto, e scrisse infinite cose. In. IV, 143.

GATIGAL, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 101.

Galizia, provincia di Spagna, in una città della quale, detta Compostella, giacciono le ossa di S. Jacopo Apostolo il Maggiore, visitate continuamente da infinito numero di pellegrini. Par. XXV, 18.

Gallare, per galleggiare; e metaforicamente, star di sopra, come fanno i superbi. Purg. X,127. Per uscire a galla. In. XXI, 57. Galle, per ghiande, cibo di porci. Purg. XIV, 43.

Galli, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 105.

Gallo rosso in campo d'oro, insegna del giudicato di Gallura in Sardegna, Purg. VIII, 81, Gallera, un certo Giudicato, o Giurisdizione nell' Isola di Sardegna, In. XXII, 82. Purg. VIII, 81.

Gallizzo, luogo nel contado di Firenze, assai vicino alla città. Par. XVI, 55.

GANGE, flume d' India grossissino. Purg. II, S. XXVII, 4. Par. XI, 51.

GANIRERE, Figliuolo di Troe Re di Troja, fanciullo bellissimo, rapito da Giove, e trasportato in ciclo, perchè servisse a lui di coppiere, Purg. 13, 25.

Garba, città posta nella riva di Benaco, verso Verona; oggi distrutta. In. XX, 63.

Garrino, antica via di Firenze, ove erano le case degli Uberti, smantellate poi dalla fazione de' Guelfi. In. XXIII, 108.

Garra, per garrisca, mormori. Par. XIX, 147.

Garrire, per isgridare. Pur che mia coscienza non mi garra, cioè, non mi rimorda. In. XV, 92.

Gaude, gode. Par. XIX, 40. Lat. gaudet. Gaudioso, pieno di gioja, o gaudio, Par. XII, 24. XV, 59.

XXXI, 23.

GAVILLE, terra in Valdaruo sopra Firenze; dove fu ucciso

M. Francesco Guercio Cavaleante. In. XXV, 181.

Grasoux, Giudice. e Capitano del popolo Ebreo. Dovendo egli combattere contra'i Madiantii, gli commise Iddio. che di trenaduce mila Ebrei che avea seco, licenziasse tutti i timidi, i quaji furono ventiducanila. Restato dunque Gedono condictimila, gli consudò il Signore di muovo, che sul mezzo giorno menasse l'esercito al fiume, e tutti coloro che bevessero chinati colla bocca in esso, mandasse via ritenendo quelli solamente che prendessero l'acqua nella concavità delle mani; quali furono in tutto trecento, e con que' pochi solamente, uccise cento ventimila Madianiti. Purg. XXIV. 123.

Gelata, verbale sustantivo, gielo, ghiaccio. In. XXXIII, 91.

Gelatina, brodo rappreso, nel quale sia stata cotta carne viscosa, e infusovi poi aceto, o vino. In. XXXII, 60; ma qui per similitudine.

Genot, monte di Palestina, dove Saule sconfitto da Filistei, s'uccise da sè medesimo. Questo monte fu poi maledetto da Davide con quelle parole: Montes Gelboe, neque ros neque pluvia reniat super ros. Purg. XII, 41.

Gelsa, per gelso albero. Purg. XXXIII, 69.

Geiso, albero noto; che altrimenti si dice moro. Purg. XXVII. 59.

General o General segno del Zodiaco, che segue il Tauro. Par. XXII, 110, 152. General. One' cemelli che nella madre ebber l'ira commota, Par.

XXXII, 68. V. Esau e Jacob.

Gemere, per deplorare. In. XXVI, 58. Per gocciolare. Purg.

XXV, 44. Per mandar fuori fummo sottile. In. XIII, 41.

Gemma, per cosa risplendente. Par, XV, 22.

Gemme, chiama Dante le stelle. Purg. 1X, 1; e le anime beate. Par. XVIII, 113.

Gena, guancia. Par. XXXI, 61. È voce Latina. Generante, che genera. Purg. XXV, 59.

Genesi il primo de' cinque libri sacri scritti da Mosè, e di tutta la divina scrittura; in cui narra la creazione del mondo, e le azioni degli antichi Patriarchi. In. XI, 107.

Genitrice dell' onor di Cicilia. Purg. III, 116. V. Gostanza, nell' Indice delle Storie.

Gente, ch' al Mondo più traligna, chiama Dante i Prelati de' tempi suoi, Par. XVI, 38.

GENTE a cui il mar s' aperse. Purg. XVIII, 134. cioè gli Ebrei quando uscirono con Mosè dall' Egitto. - Gente, quella che Paffanno non sofferse Fino alla fine, Purg. XVIII, 136, Alcuni de' compagni d' Enca, stanchi del lungo viaggio, non vollero accompagnarlo fino in Italia; ma clessero di rimancre in Sicilia presso il vecchio Accste. 8. Virgilio nel 5. dell' Encida.

Genova, posta di rimpetto a Buggea, città d'Affrica; presa, e distrutta da Saracini, con grande uccisione di quel popolo. Par. IX. 92.

Genovese, cioè i Genovesi, e lo stato loro. Par. 1X, 90.

Genovesi biasimati. In. XXXIII, 131.

Gentili, per nobili Signori. Purg. VI, 110. GENTUCCA, giovane Lucchese, nobile, bella e costumata; di cui Dante un tempo fu innamorato. Purg. XXIV, 57.

Geomante, che indovina per Geomanzia; cioè, per quella spezie di divinazione, che si fa con certe linee segnate sul terreno. Della quale sono da vedersi gli Spositori del Poeta. Purg. XIX, 4.

Geometra, studioso di Geometria; la quale è una scienza che versa intorno alla quantità continua. Par. XXXIII, 153.

Della Gerardesca, famiglia nobilissima di Pisa, In. XXXIII, 13. V. Ugolino.

Gerarchia, per ordine d'Angeli diviso in tre cori. Par. XXVIII, 121. Gerault de Berneil di Limoges, o di Lemosì, Poeta Provenzale

famoso, ma dai poco intendenti preferito ingiustamente ad Arnaldo Daniello, Purg. XXVI, 120.

Genico, famosa città di Palestina, espugnata; prima, cioè somma, gloria di Giosuè. Par. IX, 124. GERI DEL BELLO fratello di M. Cione Alighieri, consorte di

Dante. Costui fu uomo di cattivi costumi, e scandaloso. Fu morto da uno della famiglia de' Sacchetti. In XXIX, 27.

Geniose antichissimo Re di Spagna, il quale finsero i Pocti che avesse tre corpi, e fosse ammazzato da Ercole. Dante il pone per

la fraude, In. XVII, 97, 133. XVIII, 20. Purg. XXVII, 23. Germogliare, propriamente mandar fuori rampolli, e giovani

ramicelli, ma figuratamente, Par. XXVIII, 113. Genusalem, o Jerusalem, città Regia, Metropoli della Giudea, molto nota per le Scritture Sacre, dove mori Gesu Cristo, accen-

nata. In. XXXIV, 114. Fu creduto i suo sito essere in mezzo del nomolo, Purg. II. 5. Fama crarbabiata in quella elitià, mentre del Romani l'assediavano, s'aecenna. Purg. XXIII, 29. Per la gloria del Beati. Par. XXV. 36. V. Carlo secondo Re di Puglia; il quale come si legge in fine di quel paragrafo, fu anche Re di Gerusa-lemme. Par. XIX, 127.

Gesta, per grand'impresa. In. XXXI, 17.

Gestare, voce Latina; e valc portare, condurre. Par. XXV, 31. Gettare P occhio a terra, per abbassarlo. In. XVIII, 48.

Giuci o Giuci Gassion, pp. P. Millor, 20, 1167, Mill. 71, 75, 75, W. 1961, M. 1972, 104, 106, M. 20, M. 20, M. 20, M. 11, 73, 75, W. 1961, M. 1972, 105, 106, M. 20, M. 20

Guerrano da Cammino, gentiluomo di Trevigi molto virtuoso.

Purg. XVI, 124.

Ghermire, pigliar colle branche; ed è proprio degli animali rapaci. In XXI, 36, XXII, 158.

Ghiaccia, nome. Per ghiaccio. In XXXII, 53. XXXIII, 117.

XXIIV, 29, 103.

Ghiacciato, agghiacciato. In. XXXII, 125,

GRIDELLINI, e GUELFI ripresi. Par. VI, 100. e segg.

Generalisi, persecutori de' Pontefici, e da loro perseguitati. Par. XXVII, 48.

Guis di Tacco, famoso assassino a' tempi di Papa Bonifacio VIII. che esercitava latrocinio nella maremma di Siena. Purg. VI, 14. V. P' Aretino e leggi il Bocaccio nella giornata 10. Novel, 2.

6hiotto, per curioso. Purg. VIII, 83. Per desideroso. In. XVI, 81. ghiotto della rendetta. Purg. XVII, 122.
6msol. sorella di Venedico Caccianimico, Bolognesa, donna

bellissima. In. XVIII, 33. V. Caccianimico,

Ghiottone, mangione, o bevitore. In. XXII, 15.

Giacere, detto d' una riva, o montagna, che penda, e dia copado a chi vuoi calare, o montare. In. XIX, 3%. Purg. III, 76.

Giacen, giacevano. In. VI, 57. XX, 145. Giacente, o Giacen, il Patriarca Jacob. Par. VIII, 154. Vedi

Jacob, Israele.

Giarrollo, o Clarollo, Novarese, Costui nacque di gentificonna, ma lascito dal padre in estrema povertà, fu posto dalla madre per servitor d'un Barone di Tebablo Re di Navarra; e tanto seppe fare colla destreza dell'inggon suo, che venne grande stato, ma per la troppa cupidigia d'avere, si mise a trafficare gli uffici, e le cariche, flu, XVII, 48.

GIANTIGLIACCI, famiglia nobile di Firenze, accennata per lo lione azzurro in campo giallo, arme antica di tal famiglia. Iu.

XVII, 59.

GIANNI del Soldanieri, In. XXXII, 121, V. Del Soldanieri.

Giasas seniceus, gentiluomo Fiorentino, della famiglia de Cavaleanti, gran muestro di contraffar ciaschelumo. Costui per amore d'un Simon Ibonati suo carissino amico postoi in letto, nonde il detto Simone avera tatto il cadavero di M. Bioso Ibonati, uomo ricchissimo, seppe si ben contraffare il detto 3l. Buoso, fatori della di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di M. Bioso, che di ragione a' più stetti parenti appartencenza o riccvendo da Simone in premio di tal inganno una bellissima cavalla. In XXX, 23, 44.

Giano, antichissimo Re d'Italia, adorato poi per Dio da' Romani, si figurava con due faccie, l'una dinanzi, l'altra di dietro. Il suo tempio s'apriva nel cominciar delle guerre, chiudendosi poi solamente quando crano finite. Augusto Cesare, dopo la rotta di Marco Antonio, il serrò. Par. VI, 81.

Giardin dello'mpero chiama Dante l'Italia. Purg. VI, 105.

Giardino, per le schiere de Beati. Par. XXIII, 71. Per lo Paradiso. Par. XXXI, 97. XXXII, 59.

GIASONE, O JASONE. Par. II, 18. V. Jasone.

Gibbo, sustantivo. Per un rialto di montagna. Per. XXI, 109. Giga, per istrumento musicale di corde. Par. XIV, 118.

Giearri, detti furono i figliuoli della Terra, uomini di enorme statura, con piedi di dragoni, i quali nella valle di Flegra in Tessaglia, staccando i monti dalla radice, e ponendoli l'un sovra l'altro, mossero guerra agli dei. Ma Giove a forza di fulmini precipitoli all'inferno. In. XXXI, 44. e segg, Purg. XII, 53.

Gigti giatti, o d'oro, insegna del Regno di Francia. Par. VI. 100.

Gigli, per gli Apostoli. Par XXIII, 75.

Giglio, insegna della Repubblica Fiorentina. Par. XVI, 152. Giglio, o Fiordiligi, insegna de Re di Francia. Purg. VII, 103.

Ginevra, baciata da Lancilotto, personaggio celebre negli antichi Romanzi. Una sua compagna a quest'atto cominciò a tossire, per mostrar d'essersene accorta. Par, XVI, 15.

Gio, andò. In. XX, 60.

Giocasta moglie di Lajo Re di Tebe, e poi da Edipo suo figliuolo, uccisore del padre suo, il quale per madre non la riconosceva, sposata, ed ingravidata; al quale partori Eteocle, e Polinice, Purg. XXII, 36. Giocondo a utire, e a redere, cioè, dilettevole. Par, XV, 57.

Giocondo della faccia di Dio, cioè, beato per la visione di esso.

Par. XXIX, 76.

Gioi, per gioisci; in rima, Par. VIII, 53.

Giosa (per anima beata in Paradiso), questa luculenta e chiara gioja, ec. Par. IX, 37. V. Folco da Marsiglia.

Gioja, per unione di molte gemme. Par. XV, 86. Gioja del cieto, per anima beata, che come una gemma, o pietra

preziosa, lo adorna. Par. IX, 37.

GIORDANO, fiume di Palestina, famoso nelle Sacre Carte. Purg. XVIII, 133. Par. XXII, 93.

Giostre grame, cioè, infelici, chiama Dante gli scontri de' prodighi, e degli avari, descritti da lui nel Canto 7. dell'Inferno. Purg. XXII, 42.

Giosca, Capitano Generale, e giudice del popolo Ebreo, dopo la morte di Mosè, espugna la città di Gerico. Par. IX, 124. Fa uccidere Acam, per aver furata parte della preda di Gerico, contra il suo divieto. Purg. XX, 111.

Giorro, eccellentissimo pittore a'tempi di Dante. Costui superò Cimabue. Purg. XI, 93.

Giovaccinso, Abate di Calabria, nel monastero detto Florense, nomo di poca dottrina, ma dotato di profetico spirito. Par.

XII, 140.
Giovassa, moglie di Buonconte di Montefeltro. Purg. V, 89.

Giovanna, fu detta la madre di S. Domenico il quale nome significa piena di grazia. Par. XII, 80. Giovanna, figliuola di Nino de' Visconti di Pisa, e moglie di

Riccardo da Cammino Trivigiano. Purg. VIII, 71.
S. Giovaxvi Batista. Purg. XXII, 132. Batista sua chiesa antichissima in Firenze. In. XIX, 17. dove Dante fu battezzato. Par.

XXV, 8. s'accenna.
S. Giovanni Batista e Vangelista accennati. Par. IV, 29.

S. Govaxva Answrane cel Exvascustra, figlitudo di Zabedeo e fratello di S. Jacopo il maggiore, assiste alla trasilgurazione del Signore, Purg. XXAII, 76. Giace sopra il petto del Signore nell' ultima cena. Gil vien raccomandata il Besta Vergine di Cristo morribondo, Par. XXV, 115. e segg. Arriva co piccii al sepolero di prprinci di la Lipa Expansa del Parinci di del Para XXV, 128. No princi di del Suprinci di del Para XXIV, 128. No princi di del Suprinci di della Divinità all'issimamente. Par. XXVI, 145. Chiamato Agugita, cio è Aquila di Cristo, perchè penetrò più che gil altri nell'intelligenza de misteri divini. Par. XXVI, 35. Non è in Gielo col corpo. Par. XXV, 136. Accessanto come estituore delle re Epistole Campa. Par. XXV, 137. Allegato nella suddetta. Par. XXVI, 15, 164. Par. XXXII, 127. Allegato nella suddetta. Par. XXV, 105. 164. Par. XXXII, 127. Allegato nella suddetta.

S. GIOVANNI GRISOSTORO, cioè Bocca b'oro; così detto per la sua maravigliosa eloquenza. Fu Patriarca di Costantinopoli, e perciò dal Poeta vien chiamato Metropolitano. Par. XII, 136. Giovanni XXII. sommo Pontefice nativo di Caorsa città di Pro-

venza, accennato. Par. XXVII, 58.

Ciovaxa, accentado. Par. AXVIII, 56.
Giovaxa, figliudo d'Arrigo Re d'Inghilterra, acciso mentre
combatteva contro il padre. Dante il chiama Re, perchè godeva
l'entrate d'una parte del regno paterno. In. XXVIII, 135.
V. Bertramo dal Bornio.

Giovare, mi giora di te, cioè, io prendo piacere della tua per-

sona, mi sei grato, Par. VIII, 137.

Giorare, col quarto caso, Purg. XXII, 68. Per dilettare. In.

XVI, 84. Giove, figliuolo di Saturno, e di Rea, o Cibele sua moglie. Costui,

second o le favole, fu Re deegle del, dopo d'avere s'ancigne consorted del regno. In. MV. 25. XXXI, 43, 92. Pure, XI, 35. Pur IV, 62. A lui viene attribuità a quali per ministre, ei fluinine per arme propria. Purg. XXXII, 112. Fulmina Fetone. Purg. Statistical del consorte del co

Giove, pianeta, di temperata natura. Par. XVIII, 68, 93, 113. XXVII, 14. Giovial facella per lo stesso. Par. XVIII, 70. Posto tra 1 padre Saturno e T figliuolo Marte. Par. XXII, 143.

Giove sonno vien chiamato dal nostro Poeta il vero Dio de'

Cristiani, ma non dee in ciò essere imitato. Purg. VI, 118. Giova Gusvo, quando fu Giove arcanamente giusto. Purg. XXIX, 121. V. Fetonte.

GIOVENALE, della città d'Aquino, Poeta Latino famoso, serittore di satire. Fiori a' tempi dell' Imperador Domiziano. Purg. XXII, 14. GIOVINETO. Lo Giovinetto che retro a lui sicde. Purg. VII, 116.

Questi fu Don Alfonso, figliuolo di Don Piero Re d'Aragona, solo tra' suoi fratelli crede delle virtù del padre. Giocinetto. Un giorinetto ancider forte. Purg. XV, 107. V, Santo Stefano primo Martire. Girare, per circondare. Par. XXIII, 105. XXV, 12.

Girarsi per mente, o per occhio, cioè, intendersi, o vedersi.

Par. X, 4.

Giri, per anni. Par. XVII, 96.

Girone, giro grande, strada rotonda, e ampia. În. XI, 30. XIII,

17. Parg. XII, 107. XV, 85. Per ciclo, Par. II, 118.

Giro primo, per lo Cicl della Luna, secondo l'antico Sistema

di Tolomeo, Purg. I, 13. Girsi, per morirsi, Purg. XIV, 119.

Gissi, s' andò. In. XXVI, 84.

Gittare quel dinanzi a quel dirietro; far contrario cammino al cammino di chi che sia, Par. XII, 117.

Gittatore, chi gitta, o scaglia di Iontano. Purg. III, 69.

Giù, cioè, nell' Inferno. Par. IX, 71,

Giù, e su. V. Su, e giù.

GIUDA Re di Mauritania, favorisce le reliquie dell'esercito di Pompeo, dopo la rotta di Farsaglia; ma vinto in battaglia da Gesare, si uccide di propria mano. Par. VI, 70,

Giubbetto, forche, patibolo, dalla parola Francese Gibet. In.

Gitebileo, Panno del Giubbileo; cioè di plenarla Indulgenza, che una volta si dovca celebrare in Roma ogni cento anni, ma poi questo spazio si è ridotto a cinquanta, e finalmente a venticinqué. In. XVIII. 29.

GIERA MACCAERO combatte con Antioco Re di Siria, che avea preso Gerusalemme, e profanato il Tempio di Jio, e vietava a' Giudei il vivere secondo la legge loro. Al fine, dopo molte battagile, rimase superiore, liberando il popolo Ebreo da quella tirannide. Par. XVIII, 40.

Gitba scaniotto, uno degli Apostoli, il quale tradi Gesù Cristo Signor nostro. In. IX, 27. XIX, 96. XXXI, 143. XXXIV, 62. Purg. XX, 74. XXI, 84.

S. Gieba Tabbeo, Apostolo accennato come serittore d'una Epistola Canonica. Purg. XVIX, 144.

Epistola Canonica. Purg. XXIX, 113. Gilda, cittadino Fiorentino. Par. XVI, 125.

GIUBECCA, prigione profondissima d'Inferno, ove sono punitl i traditori de lor benefattori. Così detta da Giuda Scariotto. In. XXXVI, 117.

GIEBEI, popoli di Palestina, una volta diletti da Dio., poscia reprobati; notissimi a tutti. Iu. XXIII, 123. XXVII, 87. Par. V, 81. VII, 47. XXIX, 102.

Giudicante, che giudica. Par. IX, 62.

Gine, giù; in rima. In. XXXII, 55. Purg. VIII, 23. XII, 13. Ginggiare, giudicare, Purg. XX, 48. È voce messa lu disuso.

Giugnėmi, mi giugnė, mi giunse. In. XXXI, 39. Giugnere, per far giugnere. In. XIX, 44. Cosi II Petrarca nel Souetto 158. Giunto m' ha Amor fra belle e crude braccia. Per aggiugnere. Par. XVIII, 94. Per congiugnere. Par. XXXIII, 81.

Giri, andai. Purg. VII, 69.
Girtuo Cassa, primo Imperadore di Roma, personaggio nelle
storie notissimo, Im. 1, 70. IV, 125. Da giovanetto praticio nella
Corte di Nicomede Red di Bittini, 21 quale, como reacontano gil
storiet, fu fama che di sè stesso facesse copia; il che poi gil tu da
ilicenziosi soldati rimproverato, quand egli trondo delle Gallie
ge perciò fu chiamato Regino. Veli Suctomio nella vita che di fui
sersies, ai capo Bo, equivi gil sposiori. Purga. XVII, 77. Gorrendo
in Ispagan per soggogore la città di Para Regionale, produce città di
Provenza. Parg. XVIII, 101. Vince molte nazioni. Parx IV, 188.
Belto dal Pocta. Colui che a tutto 'li mondo fi poura. Parx. XI, 89.
A lui fu dato del rei da 'Romanii, rimi ad 'gai al 'livro. Parx. XI, 499.

Giungéno, giungevano, In. XXXIV, 42. Gitxoxx, figlinola di Saturno, e di Cibele, sorella e moglie di Giove, nemicissima de' Tebani, per conto di Semele. In. XXX, 1. V. Semele intesa per l'aria, Par, XII, 12.

GITOCHI, famiglia nobile florentina. Par. XVI, 104.

Giunta, per commessura, ò articolo del corpo. In. XIX, 26.

Giunto, per unito, congiunto, In. XXVIII, 139.

Giuoco, per allegrezza, letizia. Par. XX. 117. XXXII, 103.
Giuseppo, o Giuseppe, figliuolo del Patriarea Giacobbe, e di

Giseppo, o Giseppe, lightuolo del Patriarea Giacobbe, e di Rachele sua moglie, giovane hellissimo e castissimo, che non volle acconsentire agl' inviti, e alle lusinghe della moglie di Putifare; onde poi da lei falsamente accusato, fu posto in prigione. L'altre sue avventure si leggono nella sacra Genesi. In. XXX, 97.

S. Guseppe, sposo della Beata Vergine, accennato.

Giuso, per giù; in rima. In. IX, 53. XXXIII, 136. Par. XXX, 148. Fuor di rima. In. XIV, 109. XVI, 114, Par. I, 138. X, 116. XXVII, 68. XXXIII, 11.

GISTRIANO INFRANDAIS, successor di Giustino nell'Imperio. Costui compilò, e riduse am endodo le leggi Romane, tagliandone fuori tutto il soverebio, e ritenendo solasaente tutto il necessario componendo le Pandette, il Codice, e le istituzioni. Purg. Yl. 89. Erró un tempo nella fede, e credette non essere in Cristo se ano nua sola natura, cied l'unama, del quale crove fi ratto di mun sola natura, cied r'unama, del quale crove fi ratto di palmente di Bellisario, domó la nazione de' Goti, ed altri popoli barbari. Par. Yl. 10.

Giustizia, per dovere. Purg. XVIII, 117. Per cosa dovuta. Par. XV. 144.

Giuntista uttima, il giorno del giudirio finale. Par, XXX, 43. tiarco, figilino di Piolilo, pescatore nell'isolo Ethues. Costili citarco, figilino di Piolilo, pescatore nell'isolo Ethues. Costili avendo una volta posati sovra un prato i pesci presi, eveggendoli ciò, diedesi a mangiar delle erbe nelle quali crano giaciuti i pesci. Non si tosto che ciò fatto, che non potendo più vivere in terra, gettossi anch' esso nel marc, e quivi fu cangiato in un Dio marino. Vedi Ortidio nel 15. delle Traschorn. Par. I, 169.

Gli, per loro. Par. VI, 114. XXIX, 66. V. il Varchi nell' Ercolano, a carte 175, dove nega potersi ciò dire.

Gli, avverbio di luogo, ivi. In. XXIII, 54. Purg. VIII, 69. XIII, 7. Par. XXV, 124. V. Saragli.

Gliele, per glieli. In. XXXIII. 149, per glielo. In. X, 44. Cosl sempre il Bocaccio.

GLORIA DELLA LINGVA. L'uno all'altro Guido ha tolto la gloria della lingua. Purg. XI, 97. V. Guido Cavalcanti; e Guido Guinicelli.

Gloria che non si lascia vincere a disio, chiama Dante l'eterna Beatitudine, ottenuta la quale, non resta che più desiderare. Par. XIX, 14.

Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dio ne' luoghi eccelsi, o nelle ercature eccelse. Principio dell' Inno degli Angeli, nella nascita di Nostro Signor Gesù Cristo. Purg. XX, 136. Gloriare, per dar gloria. Par. XXIV, 41.

Gocciolo, nome, pieciola goccia. In. XXX, 63.

Godenti o Gardenti, detti anche Frati di S. Maria, ordine di Cavalieri istituito da alcuni gentiluomini di Lombardia, e confer-

mato da Papa Urbano IV. per combattere contra gl'infedeli, e mantener ragione, e giustizia. Oggi spenti. In. XXIII, 105.

Gola, infino a gola; cioè, infino alla gola. Purg. XXXI, 94.

Gola, atto della gola, chiama Daute la respirazione, a cui serve l'appera arteria, che sta nella gola. In. XXIII, 88.

Gola, per appetito, fame. Par. III, 92.

Gola, arer gola, per desiderare, Par. X, 111.

Gola, per fosso spalancato. In. XXIV, 123. Gola del fosso. In. XXVI, 40.

Golfo di Gibilterra, posto tra la Spagna, e l' Affrica, anticamente Fretum Herculeum. Accennato. In. XXVI, 107.

Golfo, che ricere da Euro maggior briga; chiama Dante l' Adriatico. Par. VIII, 69.

Golfo di Venezia, o mare Adriatico, viene agitato dal vento Euro, Par, VIII, 68.

Goura, Frate Gomita, Fu di Sardegna, ed era molto anato da Nino della casa de Visconti di Pisa, e Signore in quell' Josà ad Giudicato di Gallura. Ora essendo costui in gran favore ed autorità, cominciò a vender le sentenze, e dopo molte trufferie, essendo venuto all' orecchie a hino, ch' egli per danari avea lasciati andare certi suoi nemici, fu fatto da lua appiezare. In XXII, 81.

GONORRA, una delle cinque città di Palestina, dove s' esercitava il vizio nefando; sopra le quali cadde il fuoco dal cielo. Purg.

XXVI. 40.

Genfiare, per gonfiarsi, invanire, Par. XXIX. 117.

Gonna, veste, per lo più di donna. Par. XXXII, 141. Per membrana dell'occhio. Par. XXVI, 72. Usò la stessa metafora Cicerone nuissimis restirit, et sepsit.

Gora, canale per lo quale si cava l'acqua de' fiumi : morta gora

cioè, acqua stagnante, e pantanosa. In. VIII, 31. Gorgiera, per gola. In. XXXII, 120.

Gorgo, per fiumicello, dove l'acqua trovando intoppo, si rigiri, per iscorrer poi liberamente. In. XVII, 118,

Gorgogliare, per mormorare in gola parole, che non si distinguano da chi ascolta, In. VII. 123.

Gorgoxa, isoletta del mar Tirreno, vicina alla foce d' Arno. In. XXVIII, 82.

Gorgone, la testa di Medusa che trasformava gli nomini in sassi V. Medusa. In. IX, 36. Gostantino, o Costantino Magno Imperadore, fatto Cristiano,

e data la pace alla Chiesa, lascia Roma a S. Silvestro Papa, e suoi successori, rolgendo l'aquita contra l'orso del Cielo, cioè trasferendo l'imperio d'Occidente in Oriente, efermandone la sede in Bisanzio, delto poi dal suo nome Costantinopoli. Par. Y1, 1. V. Greco. Gestaxas, figliuola di Manfredi Ik dei Puglia, e di Cicijia e mo-

die di D. Piero Re d'Aragona. Purg. III. 143. VII, 129. Detta da Dante genitrice dell'onor di Cicilia e d'Aragona, per essere stata madre di Don Federigo Re di Cicilia. e di D. Jacopo Re d'Aragona, i quali per altro non ebbero alcuna lodevole qualità, fuori

che I regno. l'urg. III, 115.

Gostanza, figliuola di Ruggieri Re di Puglia, e di Sicilia, la quale si fece Monaca in Palermo; poi tratta per forza del monis-tero, fu data in moglie ad Arrigo V. Imperadore, che fu figliuolo di Federigo Barbarossa; del quale generò Federigo secondo, Purg. III, 113. Par. III, 118. IV, 98.

Gold, per bocca, Purg. XXXIII, 40.

GOTTIFREDI BUGLIONE, fu Duca di Lorena, e Re di Gerusalemme, avendo conquistata quella Santa Città, virilmente combattendo contra de' Saraceni, Par. XVIII, 47.

Gorernare, per conciar malamente, fare strazio. Purg. XXIII, 35. Governo, castello situato dove il Mincio mette in Po. In. XX. 78. Gorerno, per istrazio scempio. Purg. V, 108.

Gozzo, per gola, In. IX, 99. Gracidare, far la voce della rana. Lat. coaxare, In. XXXII. 31.

Grada, per graticola. Par. IV, 85. Gradire, in forza di nome, per buon genio, volontà. Par. X, 57. Grado, per riconoscenza gratitudine. Purg. VIII, 67. Par.

XXIII, 83. GRAFFIACANE, nome di Demonio. In. XXI, 122. XXII, 34,

Graffio, strumento di ferro auncinato, forse dal Greco yezpero In. XXI, 50; ma qui pare che debba prendersi per lo graffiare. Gramare. In. XVII, 125, da gramie latino, lagrime pungen-

tissime; e qui suona starsi afflittissimo e tristo. Gramiqua, erba notissima, Figuralamente per ischiatta vile, Furg. XIV, 102.

Gramo, mesto, tapino, infelice, In. I. 31, XV, 109, XX, 81, XXX, 39. Purg. XXII, 12. Parole grame, atte a destar compassione. In. XXVII, 13.

GRAN BARONE, V. Insegna.

GRAN GIOGO, intendi la sommità dell' Apennino, Purg. V, 116. GRAN LONBARDO, Par. AVII. 71, V. Della Scala (Bartolonumeo). GRAN PREDA LEVATA A DITE. Colui che la gran preda lerò a Dite. In. XII, 38, Intendi Gesù Cristo che scendendo all' Inferno dopo la morte, trasse del Limbo l'anime de Santi Padri. " Il nome di Cristo non è mai accennato nella Cantica dell' Inferno se non in via di perifrasi.

GRAN RIFILTO PER VILTATE. Colui che fece per villate il gran rifluto, In. III, 59, Alcuni intendono Celestino V. Sommo Pontefice : altri Esaŭ fratello di Giacobbe. \* La prima interpretazione è la vera, ed oggimai pochi la negano.

Grande lume, in vece di gran lume, Par. 1, 82,

Gran di, per lo giorno dell' universale giudizio. Purg. 1, 75. Grando, grandine. Purg. XXI. 46. È voce Lat. V. Beatitudo. Gran Prete. per lo Somino Pontefice. In. XXVII, 70.

Grasso, per grosso, vaporoso, caliginoso. denso. In. IX, 82. Grato, sustantivo, per piacere, grado, desiderio. Purg. XXVI, 52. Par. IV, 101.

Gratulare, per rallegrarsi. Par. XXIV, 149. XXV, 25. Lat. aratulari.

Grarare, per dar noja. Purg. XVIII, 6.

Grarar le eiglia, per avvilire, privar di coragglo. Par. XI, 88. In questo significato parimente disse Properzio nella 1. Elegia dal 1. Libro, deficere tumina.

Gravar le penne in giuso, per far cadere a terra cosa ehe voli. Purg. XXXI, 38; qui è metafora, e significa richiamare un ingegno elevato dalle sublimi contemplazioni a pensieri bassi, e volgari.

Grare, per misero, insclice. In. VIII, 69. Per difficile. Par. XXIV, 37. Per gravido. Par. XVI, 56.

GRAZIA, illuminante significata col nome di Lucia. In. II, 97.

Grazia, perficiente, significata col nome di Beatrice. In. II,

GRAZIA preveniente. In. 11, 94.

Gaznavo, da Chiusi, Monaco di professione, compilatore di quel libro, che i Canonisti chiannano Decreto. Par. X, 104. Grazioso, per caro, che dà piacere. Purg. VIII, 45, XIII, 91.

Par. III, 40. Grazioso, di tre sillabe. Purg. XIII, 91.

Gaect. In. XXVI, 78. XXX, 98, 122. Purg. IX, 59. XXII, 88. sotto Troja. Par. V, 66.

Green famiglia nobile Fiorentina, passata poi a Bologna. Par.

Garcia, nobilissima provincia d'Europa, verso l'Oriente, madre delle scienze, e delle arti; oggi desolata da' Turchi. In. XX, 108. Garco si fece Costantino Imperadore trasferendo l'Imperio da

Roma a Costantinopoli, Par. XX, 37.

Greco, Ouel Greco, che le muse lattar più ch'altro mai. Purg.

AMI, 1017. V. Omero.

S. Gaszenon Maxon, Sommo Ponteflee, uno de' quattro principali hottori della Chiesa Latina, quono soniissimo, Serissero alcuni, colore, si sentisse moso a pregar Ilio, che II volese liberar dall' laferno; e aggiangono che gli fosse rivelato, essere sista esaudita la sun orazione. Na tutto questo racento dal pia sayi vien creduto una favola. Purg. X.-73. Par. AX, 108, e segg. hiseroria da licife gerarelie. Par. AXVIII. 135 nuturo all' routine della Augeliche gerarelie. Par. AXVIII. 135 nuturo all' routine della Auge-

Greppo, sommità di terra, cigliare di fossa. In. VAV, 95. Grere, per grave, In. III, 45.

Gridare, per chiamare, o chieder con grida. In. I, 117. Per pubblicare ad alta voce. Purg. VIII, 123. Par. XXVI, 44.

Gride, verbo per gridi; in rima. In. 1, 94.
Grifagno, aggiunto di sparviere. In. XXII, 159.

Grifagno occhio, lucido, e risplendente, come quello dello sparviere, o del grifone. In. IV. 123. Garriouxo s'Arriou. Costui conosciuta la semplicità d'un giovance chiamato dibero, figliuto del Vecesoro di Siena, diedegliadi intendere ch' ei sapeva volare; e avendo promesso al giovane d'insegnargi il segreto, ma non osservando la promessa, fu da quello accusto al Vecesoro. Il quade formatogli contra un processo, e pereiò lunte il ricone tra' falsatori. In. N.Y., 199, X.Y., 201.

Grifo, per muso semplicemente. In. XXXI, 126.

Grifone, animate alato, di quattro pietii, Aquila la parte dinanzi, e Lione quella di dietro. Dante sotto la figura di questo animale intende Gesù Gristo, capo della Chiesa, il quale ha una sola persona, o ipostasi, e due nature; la divina, intesa per Paquila, e Punana, intesa per Loue. Purg. XXIX, 108. XXX, 9. e in altri luoghi.

Grigio, color nero, dentro cui sia mescolato bianco; e dicesi

per lo più di pelo, e di penne. In. VII, 108.

Gromma, crosta che fa il vino dentro la botte che da' Lombardi chiamasi grippola. Dov'era la gromma, ora è la muffu. Proverbio, che significa: Dov'era il bene, ora è il male. Par. XII, 114. Il Daniello da Lucca spiega questo luogo in altra maniera.

Grommato, impiastrato, incrostato, da gromma. In. XVIII, 106. Gronda, per l'estrema parte delle palpebre. Par. XXX, 88.

Groppone, groppa, parte del corpo vicina alle natiche. In.

Grosse resistenze, cioè, gagliarde. Par. XII, 102.

Grosso, per istupido, sciocco. Par. I. 88. MX, 83. etati grosse, cioè, secoli barbari, ne' quali non si coltivano le bell' arti. Purg. M, 93. Monsicur Boileau Despreaux, Poeta Franzesc di chiarisima fama, usò una simile espressione nel primo Canto della sua Arte Poetica, al verso 117.

Villon sut le premier, dans ces siècles grassiers, Débrouiller l'Art confus de nos vieux Romanciers.

Gente grossa, cioè, gl'iguoranti gl'idioti. In. XXXIV, 92.

Grai, i gra uccelli. In. V, 46. Lor passaggio descritto. Purg. XXIV. 64.

Guadagno misero, per danno. Purg. XXIV, 129. Così il Petrarca nel Cap. 4. del Trionfo d'Amore: E dannoso guadagno, ed util danno.

Guadare, passare il guado, ch'è quel luogo del fiunic ove l'acqua è poco profonda. In. XII, 94.

Guado, per apertura, passo, transito. Purg. VIII, 69. Par. II, 126, VII, 90.

Gual, alti stridi, e lamenti. Iu. III. 22. Tragger gual, guaire lamentarsi ad alta e pictosa voce. In. XIII, 22. Gualo, pugnere a guajo, cioè fino a far mandare altissimi guai,

Geaso, pugnere a guajo, cioè fino a far mandare altissimi gua: e lamenti. In. V, 3.

961

Gealand, nobilissima famiglia Pisana, In. XXXIII, 32, Gualdana, truppa di gente armata. In. XXII, 5.

Gualdo, terra dell'Umbria, soggetta un tempo a' Perugini, e da loro aggravata di molte imposizioni, Par. XI, 48.

GUALDRADA, figliuola di Bellincion Berti, uomo nobilissimo di Firenze, donna bellissima, e castissima, la quale per la sua virtù fu maritata dall' Imperadore Ottone ad uno de' suoi Baroni chiamato Guidoquerra, e datogli in dote tutto il Casentino, e buona parte della Romagna. Di costei nacquero due figliuoli Guglielmo e Ruggieri : di Ruggieri nacque Guidoguerra, In. XVI, 37. V, Guidoguerra.

GUALTEROTTI, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 133.

Guance, per bocca, Par. XXIX, 112.

Guancia bella, per una bella donna, qual fu Eva, madre comune, Par. XIII. 58. Alluse forse l'Ariosto a guesta frasc di Dante là nel Canto 28, nella Novella della Fiammetta, dove così scrive :

> E quante ne vedeun di bella quancia, l'rovavan tutte a' preghi lor cortesi.

Guanto, o Gant, città della Fiandra, Purg, XX, 46.

Guardare, per considerare, avere rispetto. In. XXVII, 92. Per custodire, scrbare. Par. AXVI, 48. De' tuoi amori a Dio guarda 'l sorrano, cioè tu dei serbare a Dio il massimo de' tuoi amori, e amarlo sopra tutto le cose, Per reggere, governare, Purg, XXVII, 80. Par. XIX, 151.

Guardia, per custodia protezione, assistenza. Par. XXXIII, 37. Guari, molto, In. VIII. 113.

Guascut, per Guasconi, o popoli di Guascogna provincia di Francia, Par. XVII, 82, XXVII, 58, V. Clemente V.

Guascogna, provincia di Francia occupata dai discendenti d'Ugo Ciapetta. Purg. XX, 66.

Guastatore, chi dà il guasto alle campagne. In. XI, 38.

Guasto, addiettivo, per saccheggiato, e deserto. In. XIV, 94. Guatare, guardare, cercar coll' occhio. In. I, 24. XXIX, 4. Purg. V, 38. Par. XXIX, 42.

Guatasse, per guatassi; in rima. Purg. VIII, 96.

Guazzo, luogo pieno d'acqua, o di sangue, che molto fondo non abbia. In. XII, 159. XXXII, 72. Gerlei, e Gribellini, fazioni celebratissime, riprese dal Poeta.

Par. VI, 100., e segg. Gerer, favoriti da' Pontefici, e loro fautori, Par. XXVII, 46. Guercio della mente, cioè, stolto, In. VII, 40. Così il Petrarca

nel Sonetto 221. Per fuggir quest' ingegni sordi, e loschi. Guerra, per angoscia, e travaglio. In. II, 4.

Geglielno Marchese di Monferrato e Canavese, preso in guerra da' cittadini d'Alessandria della Paglia, suoi sudditi, appresso de' quali fini la sua vita in prigione. Purg. VII, 154.

Geglielmo. Re di Navarra, suoccro di Filippo Bello Re di Francia. Accennato. Purg. VII, 104.

Guidato, per governato. Purg. XII, 102.

Geibo Boyatti, In. AA, 118. V. Bonatti.

GLIBO CAVALCANTI. Fiorentino, eccellente Filusofo, e Poeta. Costui nella poesia oscurò la fama di Guidu Guinicelli. Purg. XI, 97.

GUIDO CONTE DI MONTELLITA, DONO VADOROSO IN GUERTA, e d'fingegos agacission, a l'empi di Bante, Questi vaggendosi divenir vecchio, per far peniterua delle sue colpe, fecesi frate Zoccobante d'S. Francesco, Richiesto poi da Papa Bonificcio VIII, di consiglio, come dovesse toglier Penestrino a Colomosi, risposegli che doveva molto promettere, e nulla attendere e percio viene riposto dal Poeta nell' ottava bolgia dove si puniscono i malvaggi considieri, ila, XVIII, 66, e segoz.

GUIDO CONTE DI ROMENA. In. XXX, 77. V. Maestro Adamo. Guido Conte, disceso dal ceppo de' Ravignani. Par. XVI, 98.

V. Ravignani. Guino da Castello, gentiluomo Reggiano, molto virtuoso, detto per sopranome il semplice Lombardo, Purg. XVI, 125.

Geiso as Moxtoart, il quale per vendicar la morte di Simone suo paire, accios giustamente da Adovardo ligituolo d'Arrigo III. Re d'Inghilterra, ammazzo Arrigo eugino d'Adovardo, e ligituolo di Riccardo jurce the d'Inghilterra, persona innocente, nella Littà di Riccardo jurce the d'Inghilterra, persona innocente, nella Littà del Control de Control de

GTIBO BEL CASSERO, OHORALISSIMO GENTINOMO di Fano fatto annegare alla Cattolica da Malatestino di Rimini, insieme con Angioletto da Cagnano. In. XXVIII. 77.

Guiso Del Dica, da Brettinoro, uomo invidiosissimo. Purg. XIV. Accennato. Purg. XV, 44.
Guiso di Carrica, da Montefeltro, cortese, e valoroso Signore.

Purg. XIV. 98.

Guidocterra, figliuolo di Ruggieri, e nipote della buona Gual-

drada, nomo prudentissimo, e valorosissimo in guerra. In. XIV, 38. V. Guaidrada. Guno Gunucatu, Bologuese, Poeta a' suoi tempi stimato. Purg.

XI, 97. XXVI, 92. Lodato. Purg. XVI, 97. e segg. G. Highelmo Alborrandesco, Conte di Santa Fiora. Purg. XI, 59. V. Omberto.

GUIGLIELNO, Conte d'Oringa, figliuolo del Conte di Narbona; e valoroso guerriero, Purg. XVIII, 46.

Guigliela, Re di Sicilia, ligliuolo di Roberto Guiscardo il quale da quell' Isola era pianto morto per la sua pietà, e giustizia. Par. XX. 62.

Generato, Re di Navarra, suocero di Filippo Bello Re di Franeia, accennato. Purg. VII, 104.

Guiscardo (Ruberto o Roberto). In. XXVIII, 14. Par. XVIII, 48. V. Ruberto.

GEITTONE D'ARRZZO, Frate Gaudente, uno degli antichi rimatori,

Purg. XXIV, 36. Vinto nel poetare da più moderni. Purg. XXVI, 124.

Guizzare, per muoversi semplicemente, Purg. XXV, 26. Guiszo, per movimento. In. XXVII, 17. Purg. XXV, 23. Guizzo della corda, cioè, crollamento, tremito. Par. XX, 143. Gurge, per fiume, Par. XXX, 68, Lat. gurges, GUZZANTE, piceola villa di Fiandra, lontana cinque leghe da

Bruggia. Iu. XV, 4.

## В

Ha, per è. In. II. 68. VII. 118. Ha' per hai. Purg. III, 144. VI, 147. Haggi, per abbi. Purg. XXXIII, 53. Par. V, 127. Haggia, per abbia. Purg. VI. 102. Haja, per abbia; in rima. In. XXI, 60. Par. XVII, 140. Hui, oimè. Purg. XVI, 64.

I, Lettera, ne' numeri Romani significa uno. Par. XIX. 128. formata nel pianeta di Giove dagli Spiriti Beati, Par. XVIII, 78.

IACOB O GIACOB. Patriarca. Par. VIII., 151. Nell' utero materno contrasta con Esaú suo fratello. Par. XXXII., 70. V. la Sacra Genesi: era di capel nero, S'acconna, Par. XXXII, 70, Dormendo vede la scala misteriosa, dove gli Augioli continuamente ascendono, e discendono, Par. XXI, 71.

Leono o lacoro, primo figliuolo di D. Piero di Navarra, e fratello di Federico Re di Sicilia; ma traliguante dal padre, quanto al valore, e vituperio della corona per le pessime azioni sue. Purg.

VII. 119. Par. XIX. 157.

S. IACOPO APOSTOLO, il Maggiore, assiste alla trasfigurazione del Signore, Purg. XXXII, 76, Scrittore d'un' Epistola Canonica. Accemato, Purg. XXIX, 145, Par. XXV, 50, 77. Figura della speranza, come S. Pietro della fede, e S. Giovanni della Carità. Par-AAV, 52. Uno de' tre Apostoli ammessi da Cristo a' suoi più segreti misteri. Par. XXV, 33. Interroga della speranza il Poeta nostro. Par. XXV, 46. segg. Detto dallo stesso il Barone per cui si visita Galizia; riposando le sacrate sue ossa in Compostella, città di Galizia, provincia di Spagna. Par. XXV, 17.

I scoro da Lextino, detto il Notajo, uno degli antichi Rimatori Purg. XXIV. 36.

LACOPO DEL CASSERO, cittadino di Fano, il quale avendo contratta inimicizia con Azzone III. da Este, Marchese di Ferrara, fu da lui fatto uccidere in Oriago, villa nel contado di Padova, mentre andava Podestà di Milano, Purg. V. 73,

laculo, sorta di serpente velenosissimo. In. XXIV, 87. V. Lucano nel 9. Libro della Farsaglia, in più luoghi.

farra, Re antichissimo di Numidia, provincia dell' Affrica. Purg. XXXI, 72.

IASONE, O GIASONE, figliuolo di Esone, e d'Alchimede, il quale andando insieme cogli Argonauti per comando di Pelia suo zio. Re di Tessaglia, in l'olchide a ripetere il vello dell'oro, arrivato all' Isola di Leno, fu raccolto e alloggiato benignamente da Isifile Regina di quel paese, colla quale ebbe commercio; ma dopo alquanto tempo, desideroso di recare a fine l'incominciata impresa, abbandono la giovane. Pervenuto poscia in Colco, e riuscendo l'affare molto malagevole, fu ajutato dagl'incantesimi di Medea figliuola del Re Eta, innamorata di lui, a superare ogni difficoltà. Ritornato in Tessaglia vincitore, lasciò ingratamente Medea, per Creusa figliuola di Creonte Re di Corinta; per la qual eosa Medea oltre modo sdegnata, mando alla novella sposa certidoni di tale artificio, che attaccarono fuoco, e ridussero in cenere il palagio reale, e gli abitatori : di più ammazzati due piccioli figliuoli, che avuti avea da lasone, se ne fuggi per l'aria sopra un cocchio tirato da Serpenti, Vedi le favole, Appollonio Rodio, e Valerio Flaeco nell' Argonautica. In. XVIII, 86. Par. II, 18.

lasone Erreo, fratello di Onia sommo Sacerdote, uomo ambiziosissimo, Costui patteggio con Antioco Re di Siria, e di Gerusalemme, di dargli una buona quantità di danari, se gli concedeva il Sommo Sacerdozio, privandone il fratello. Venuto a fine delle sue brame, cominció a sacrificare nel Tempio non più secondo la legge di Mosè, ma secondo il rito profano de' Gentili. Finalmente fu spogliato del Sacerdozio da Menelao fratello di Simone, e mandato in esilio. Vedi i libri de' Maccabei nella Divina Serittura. In. XIX. 83.

Iattanzia, vanagloria, Par. XXV, 62.

Iattura, per danno, eccidio, naufragio. Par. XVI, 96.

IBERIO, fiume della Spagna. Purg. XXVII, 3.

Icano, figliuolo di Dedalo, il quale fuggendo a volo dal Laberinto di Creta insieme col padre e andando troppo in alto, disfattasi la cera che tenca le penne congiunte, per lo troppo calor del Sole, precipito nel mare; che da lui poscia fu detto Icanio. In. XVII, 109. Par. VIII, 126. V. Dedalo.

Iba, montagna di Creta, dove fu nudrito Giove. In. XIV. 98. I DUE GIUSTI. Giusti son duo, ma non vi sono intesi. In. VI. 73. Questi due erano Dante, e Guido Cavalcanti.

Idea, per forma intelligibile, ed esemplare delle cose. Par. XIII, 53.

Ideale segno, impressione d'una qualche idea particolare. Par. XIII, 69.

Idioma, che pria li padri e le madri trastulla; cioè, quelle arole scilinguate, che si dicono a' bambini in vezzeggiandoli. Par. XV, 192. Tibullo parimente nella 5. Elegia del 2. Li-

265

Nec tædebit avum parvo advigitare nepoti, Balbaque cum puero dicere verba senem.

Idoto, per immaginetta ebe si veda nella pupilla dell'occhio. Purg, AXM, 156. Presso i Greei quella parte dell'occhio, nella quale s'osserva sempre dipinta l'imagine, chianavasi <sub>segra</sub>, per analogia; significando per altro quella voce panetalla, o regrine montre latività in chianarono purita, come a ufire parre dell'occione dell'occione dell'occione delle giare, che vit s'osservano imperesse.

Idra, o idro, serpente acquatico. In. IX, 40.

Izrra, o lefte Galaadite, Giudice, e Capitano del Popolo Ebreo. Costi andando coll' secretic contra i figlinoli di Ammone. fe' voto a Dio, se otteneva vittoria del suoi nemici, di offerigli in sagrificio il primo di sua casa che al suo ritorno gli venisse incontra. A esso gli si fece incontra prima d'ogni altro la propria figlinola col limpano e col coro e perciò convenne che il misero padre la sarrificase. Per tal volo vien ripreso lepte da' Santi Padri, e particolarmente da S. Girolamo. Par V. 96.

S. Iraouxo, Girotawo, massimo Dottore della Chiesa Latina, laseiò seritto che gli Angeli fossero creati da Dio molli secoli avanti, che le creature materiali; la quale opinione, come falsa, fu condaunata comunemente dagli altri SS. Dottori, Par. XXIX. 37.

lebusalem, vedi Gerusalemme.

IFIGESTA, Sacrificata alla Dea Diana dal padre Agamennone, Par. V, 70. Vedi Agamennone.

Igne, fuoco; in rima. Purg. XXIX, 102. Par. XXVIII, 25. Lat. ignis.

Ignito, infiammato, Par. XXV, 26. Lat. ignitus.
Iguate, eguale, Purg, VIII, 108, XV, 20. XXVII, 120, Par. XV,

77. XXXI, 129.

Igualmente, egualmente, Purg. XXIX, 11. Par. IV, 5, 26.

XXXII, 39. XXXIII, 120, 144.

It chi, cioè, la sostanza. In. 11, 18.

Ilznoa, oggi Lerida, fortezza di Spagna, posta su i confini della provincia d'Aragona; soggiogata da Cesare. Purg. XVIII, 101. Illox, lo Stesso che Troja. In. 1, 73. Purg. XII, 62. V. Troja.

Illujarsi, entrare, penetrare in lui. Par. IX, 73.

ILLUNINATO, Frate Minore, e uno de' primi compagni di S. Francesco, Par. XII, 150.

Il quale, cioè, la qualità. In. 11, 18.

Image, immagine. Purg. XXV, 26. Par. II, 132. XIII, 2. XIX, 2, 21.

Imago dell'imprenta dell' eterno piacere, chiama Dante l'Aquila formata dall'anine beate, ch' ei finge d'aver veduta nel pianeta di Giove. Par. XX, 76.

INOLA, città di Romagna, accennata. In. XXVII. 49.

Imbarcare esperienza, per acquistar perizia, Purg. XXVI, 75.

Questo, e molti altri simili modi di dire, sono forzati, e usati dal Poeta nostro per servire alla dillicoltà della rima; e perciò pare che non debbano imitarsi. Imbarche, per imbarchi; in rima, iri.

Imbestiarsi, divenir bestia, operar da bestia. Purg. XXVI, 87.
V. PASIFE.

Imbestiato, che ha preso forma di bestia. Purg. XXVI, 87.

Imbiancare il rero, per iscoprirlo, e farlo discerner meglio. Par. VIII, 112.

Imbiancare, per seccarsi, detto d'una vigna. Par. XII, 87.

Imbiancarsi, per bianeheggiare. Purg. 1X, 2.
Imbiancarsi del lume, per esserne rischiarato. Par. VII, 81.

Imboccare, per apprendere. In. VII. 72.

Imbolare, involare, rapire. In. XXIX, 105.
Imborgarsi, per empiersi di borghi, e di terre murate. Par.

Imborsare, mettere in borsa, e liguratamente, accogliere, In. XI, 54. V. Imbarcare.

INERUNARE, quando l'uca imbruna, cioè, quando comincia a maturare, e a divenir nera. Purg. 1V, 21. Questo imbrunarsi dell'uva, da' Latini era detto livere. Properzio nella 2. Elegia del 4. Libro:

Prima mihi variat liventibus uva racemis.

Immaginato, per iscolpito. Purg. X, 41, 62.

Immagine, per immaginativa. Purg. XVII, 7, 21. Par. I, 33. Immaginativa, fantasia, una delle potenze dell'anima, in quanto è congiunta al corpo; dove si formano le immagini rac-

colte dagli oggetti sensibili. Purg. XVII, 15.
Immago, immagine. In. XX, 123. V. Sopra, Image.

Immegliarsi, divenir migliore. Par. XXX, 87.

Immiarzi, penetrare în me. Par. IX, 81. V. Intuarsi. Immillarsi, moltiplicarsi eccessivamente, crescere a migliaja. Par. XXVIII. 95. V. Seacchi.

Immollare, immergere, inzuppare. In. XII, 31.

Imo, basso, inferiore, Lat. imus. ad imo, fino al fondo, In. XXIX, 59. Par. I, 158. XXIX, 54. XXX, 109. Da imo, dal fondo. In. XVIII, 16.

Impacciata via, cioè, intrigata, ingombrata. Purg. XXI, 5.

Impaludare, far divenir palude. In. XX, 80. Impaniate, invischiato. In. XXII, 149.

Imparadisare, beatificare, mettere in Paradiso. Par. XXVIII, 5. Impetare, coprir di pelo. Purg. XXIII, 110.

Impennarsi, per metter l'ali, o le penne. Par. X. 74.

INFERRE, e reggere. In tutte parti impera, e quivi regge, cioè, in tutte l'altre parti stende il potere del suo dominio, ma quivi propriamente fa sua residenza, e tien sua corte. In. 1, 127.

INPERCRE, je 'mperché, cioe, la cagione. Purg. III. 84.

267

Impietrare, per divenir duro, a guisa di pietra. In. XXXIII, 49. Impigliare, intrigarc. Purg. V. 83.

Impigliarsi, arrestarsi in qualche impedimento, intrigarsi, Purg. V. 10. Per prendersi briga. Purg. XIV, 117.

Impolarsi, per girarsi intorno a'poli. Il Cielo Empireo non s'impola; cioè, non si ruota intorno a' poli, come fanno gli altri cicli inferiori, ma sempre sta queto. Par. XXII, 67.

Imponne, con doppia n, in grazia della rima. Purg. XXV. 155. Imporre, per collocare. Purg. X, 32. Impor tele, ordirle. In-XVII. 18.

IMPORTUNI, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 133. Imposto, per assegnato, prescritto. Purg. XXIII, 5.

Impregnare, per infonder qualità, e virtu. Purg. XXVIII., 110.

Per ingombrare, riempiere, In. AXXIII, 115. Imprendere a fare, cioè, accingersi. Purg. XXV, 56.

Imprenta, impronto, figura. Par. VII, 69. XVIII, 114. XX, 76. Imprentare, imprimerc, sigillare, dar figura. Par. VII, 109. X, 29. XXIII, 85. XXVI, 27.

Imprentarsi, imprimersi, ricever forma. Par. IX, 96.

Impresa, che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Par. XXXIII, 93. Intende il Poeta per queste parole la spedizione degli Argonauti in Colco, per l'acquisto del vello dell'oro. È da vedersi sopra questo luogo la nota degli Accademici della Crusca, i quali ottimamente l'hanno inteso, e spiegato. lo aggiugnero, che pare, dal nostro Poela essere stato imitato Catullo, il quale nel suo leggiadro Poema sopra le Nozze di Peleo, e di Teti, parlando della medesima impresa degli Argonauti, così scrive, al verso 12.

> Ouæ simul ac rastro ventosum proscidit æquor. Tortaque remigio spumis incanuit unda, Emersere feri candenti e gurgite vultus, Equorea monstrum Nereides admirantes.

INPRESSO NASCENDO. Colui che impresso fue Nascendo, cc. V. Can Grande della Scala, Par. XVII, 76.

Inpagesso, essere impresso da qualche stella, cioè, partecipare delle sue influenze, Par. XVII, 76,

Impresso di grande affetto, cioè, investito. Par. VIII, 45. Impria, in prima, Purg. XVII. 9.

Impromettere, promettere, In. II, 126.

Improntare, per mettere avauti, effigiando. Purg. XVII., 123. Imprunare, per chiudere con pruni, o spine. Purg. IV, 19.

Impulse, cioc, spinse. Par. XXVII, 99. In, per contra, superbo in Dio. In. XXV. 14.

In basso, abbasso. Par. XI, 3. Incappellare, forse detto per incoronare, come spiega il Daniello. Par. AAXII, 72.

In andando, per apdando, Purg. V. 45, e altri modi simili. Incarcato, aggravato di carico, In. XXIII. 147.

Incarco, carico, peso. In. XXX, 12. Purg. VI, 173.

Incendi dello Spirito Santo, per anime beate, ardenti di carità, Par. XIX, 100.

Incendio, per anima beata. Par. XXV, 80.

Incenerarsi, risolversi in cenere. In. XXV, 11. Incenso, addiettivo, per acceso, illuminato. Par. XXII, 139.

Inceso, acceso. In. XXII, 18. XXVI, 18.

Inceso, piaghe incese dalle fiamme, cioè, fatte a forza di fuoco, come la cottura del cauterio. In. XVI, 11.

Inchiedere, per interrogare. Purg. VI, 71.

Inchinare ad alcuno, per salutarlo inchinandosi. In. 13, 87. Inchinare, per inchinarsi, coricarsi. Purg. IX, 11.

Inchindere, per contenere dentro di sè, Par. XXX, 12.

Incielare, porre in ciclo, Par. III, 97.

Incignersi in alcuno, per ingravidarsi d'alcuno. In. VIII, 43. Incinquarsi, per raddoppiarsi cinque volte. Questo centesim'

anno ancor s'incinqua, cioè, si multiplica fino a divenire cinquecentesimo. Par. 13, 40.

Inconsumabile ocra, che non può ridursi a compimento. Così chiamasi da Dante la Torre di Babelle, di cui leggasi la Scrittura Sacra nel Libro del Genesi. Par. XXVI, 125.

Incontanente, immantinente, Lat. continuo, In. 111, 61.

Incontrare, per accadere, intervenire. In. IX, 20. XXII, 32. Porg. XXII, 54.

Incontro, particella; per contra. Par. XVII, 3. XXVIII, 1. In costrutto, in effctto, Par. XII, 67.

Incrocicchiarsi, congiugnersi, o attraversarsi in figura di croce. In. XVIII, 101. Incuorare, per dar animo, far coraggio. Purg. XXX, 60. Per

mettere in cuore. Purg. XI, 119. Vedi il Varchi nell'Ercolano, a Indegno, per isconvenevole, indecente. In. II, 19.

Ixor. Indiani, abitatori dell'India. Purg. XXVI, 21. Par. XXIX, 101. Presso costoro gli alberi sono d'una altezza maravigliosa. Purg. XXXII, 41.

INDIA ORIENTALE, provincia vastissima dell'Asia, così detta dal fiume Indo, dal quale cominciando, si estende fino alla China. È divisa in due parti. l' una delle quali si chiama India di qua dal Gange, l'altra di là dat Gange scorrendo per lo suo mezzo quel grandissimo fiume In. XIV, 32.

Indiarsi, accostarsi ed unirsi a Dio, e fruirne; o farsi partecipe della sua beatitudine, e divenir simile a lui. Par. IV, 28.

Indico legno, V. Legno Indico, Purg. VII. 74. Indige, coll'accento acuto sulla scconda sillaba; in rima, cioè,

ha bisogno. Lat. indiget. Par. XXXIII, 135. In Dio, per contra Dio. In. XXV, 14.

In Dio, per nella Sacra Scrittura, rivelata da Dio. Purg. III,

Indistinto, per confusione, mescolanza. Purg. VII, 81.

269

Inno, Fiume. Par. XIX, 71. V. India.

Indonnarsi, insignorirsi, impadronirsi. Par. VII, 13.

Indocarsi, accomodarsi in Iuogo, Par. XXXIII, 138,

Indracarsi, per istizzire, o incrudclire come un drago. Par. XVI. 113.

INDUGIO, rimosso indugio, senza dimora. Par. XX, 25. Induigere, perdonarc. Par. IX, 34. Per concedere, donare. Par.

XXVII, 97. È voce Latina.

Indurre, per introdurre, Par. XII. 34. Indurre duolo sopra d' alcuno, per addolorario. Par. XIX, 119.

Inebriato dagli odori. Par. XXX, 67.

Inentro, verso al di dentro, In. XXXIII, 96,

INPANGATI, famiglia nobile Fiorentina Par. XVI, 123.

Infante, bambino che non sa parlare. In. IV, 30. XXXIII, 107. Inferna valle, cioè, l'Inferno. Purg. 1, 45.

Infernal, per infernali, In. IX, 58,

Inferno, per quel luogo dove stavano l'anime de Santi Padri prima della morte di Cristo. Par. XXXII, 33.

Infiato, enfiato. In. XXX, 119.

Infin la palma, cioè, infino alla palma. Par. XXV, 84. Infin l'ascelle, cioè, infino all'ascelle. In. XVII, 13.

Inflorar di luce, per illuminare. Par. XIV, 15.

Inflorarsi, empicrsi, o adornarsi di fiori. Par. X, 91. Per discender ne fiori, e posar su quelli, od esprimerue la sostanza, come fanno le api. Par. XXXI, 7; e figuratamente, per abbellirsi. Par. XXV, 46.

Inforcare, prender colla forca. In. XXII, 60. Per serrare quasi con forca, Purg. VIII, 155.

Inforcare gli arcioni, stare a cavallo; chiamandosi forcata, per similitudine, quella parte del corpo dove cominciano le cosce. Purg. VI. 99.

Informante, che informa, che dà forma, Par. VII, 137.

Informar di luce, figuratamente, per dar chiara notizia di che che sia. Par. II. 110.

Informarsi, per pigliar forma, o figura. Purg. XVII, 17. XXIII, 24.

Informatica virtà, cioè, facoltà che forma, che dà figura. Purg.

Inforsare, mettere in forse. Par. XXIV, 87. Infrondarsi, vestirsi, o adornarsi di fronde, Par. XXVI, 64.

In fuore da questa ripa, cioè, fuori di guesta ripa, Purg. III, 138.

Infuturarsi, stendersi nel futuro, Par. XVII, 98. Ingemmare, adornar di gemme. Par. XV, 86. XX, 17. Per fregiar di luce, come fanno i pianeti, e le stelle il cielo, Par,

XVIII, 117. Ingesto, addiettivo, Messo, insinuato, Par. II, 81. Lat. ingestus.

INGRILESE, Inglese, d'Inghilterra. Par. XII, 199.

Ingritterra Regno nobilissimo e gran porzione dell' Isola della Gran Bretagna, Purg. VII, 131.

Inghirlandare, per attorniare, circondar d'orlo, o di sponda; abbracciare, contenere, Purg. XIII, 81. Par. IX, 84.

Ingigliarsi, per rappresentar quasi un giglio. Par. XVIII, 115.

Inginocchione, Lat. flexis genibus, in genna. In. X, 51.

Ingiura, per ingiuria; in rima. Par. VII, 45. In gli, negli. Par. VIII, 26; qui tra gli.

Ingombro, per ingombrato. Purg. XXVI, 142.

Ingozzare, inghiottire. In. VII, 129.

Ingradarsi, per iunoltrarsi. Par. XXIX, 130.

Ingrassare il porco, per nutrire gente viziosa, e disutile. Par. XXIX, 121.

In grembo a Did, cioè, nel sacro tempio. In. XII, 119.

In grido, cioè, per fama. Par. XVII, 55.
Iniziare, cominciare, dar principio. Purg. XVI, 75. Par. V.

109. VIII, 87. XVIII, 118.

Intzio, principio. Lat. initium. Purg. VII, 59. XXVI, 10. In la, per netta, In. VI, 31. VII, 41. XII, 47. XIII, 97. XV, 82. Par. XX, 49.

In le, per nelle. Purg. IX, 58. XXII, 5.

Interri, per entrare in tei. Pat. XXII, 127. Intibrare, tenere in bilancia, sicchè la finguella d'essa non esca

fuori. Agginstar bilanciando. Par. XXIX, 4. In lo, per netto. Purg. XXXI, 121.

Innanctiare, per mettere in dito l'auello. Purg. V, 155. Innanzi dall'ardore, innanzi l'ardore, In. XXV, 64.

Inebbriare, per empiere di dolcezza. Par. XXVII. 3.

Innebbriare le luci, per empiere gli occhi di lagrime. Iu XXIX, 2. INNOCENZO PAPA III, Conferma l'ordine de frati Minorl. Pap. XI, 92.

Innorarsi, rinnovarsi. Purg. XXXII, 39. Iso, moglie d'Atamante. In. XXX, 3. V. Itamante.

Inòpe, povero. Coll'accento acuto sulla seconda sillaba; in rima. Par. XIX, 111. Lat. inops.

In parte, per in disparte. In. IV, 129.

In parie, per in aisparie, in. 10, 125. In paco, cioè, in paco tempo. In. XXV, 107.

In pria, in prima. In. XXIV, 145. Purg. XVI, 91. In quella, in quel mezzo, in quel punto. In. VIII, 16, XII, 22.

AV, 35.

Insatarsi, detto d'un fiume che sbocca nel mare, dove di dolce

diventa salso. Purg. II, 101.

Insano, pazzo, mentecatto. Lat. insanus. In. XXX, 4.

Insano, pazzo, mentecatto. Lat. insanus. In. XXX, 4.
Insaporarsi, divenir saporito. acquistar sapore. Par. XXXI, 9.

In se, contra sc. In. XXVIII, 156. vedi sopra In. Insegna, per segno, indizio. Purg. XXII, 121.

INSEGNA, Ciascun che della bella insegna porta del gran Barohe. Par. XVI, 127. V. Ugo di Lucinborgo.

Insembre, insieme; in rima. In. XXIX, 49. Insemprarsi, per durar sempre. Par. X, 148.

umum Gürvle

Insino, del capo insin te piante. Purg. XXXII, 156. Insoltare, per render vano, aunientare. Purg. V. 18.

Instanzia, per insistenza e perseveranza nell'argomentare.

Par. II, 94.
Insurgere a tanto, per arrivare taut'oltre. Purg. XXVI, 46.
Insusarsi, portarsi in suso, poggiare. Par. XVII, 15. Voce

poco leggiadra.

In tanto, cioè, in tanto tempo. Purg. XXXII, 140.

In tanto, cioè, tanto, semplicemente. Par. XXX, 104.

In tanto, in quanto, cioè, in tanto tempo, in quanto. Par. II, 25. XXII, 119. XXVI, 81. In te. Domine, sperari. In te. Signore, ho spetato, Principio

del Salmo 30. Purg. XXX, 83.

Integra, intera; in rima, In. VII, 126.

Intelletti che muorono le stelle, cioè, l' Intelligenze, gli Angeli. Par. VIII, 109.

Intelletto, per l'atto dell'intendere. Purg. XVIII, 33. Intelletto primo, cioè. Iddio. Par. VIII, 111.

INTELLETTO, 10000 d'intelletto, cioè, uomo savio, che giudica dirittamente. In. II. 19.

Intelletto, addiettivo, per inteso. Par. XXXIII, 125.

Intelligenza, per angelico spirito, che intendendo muove i cieli. Par. XXVIII, 78.

Intende, per intendi ; in rima. Purg. XVII, 125.

Intendenie se, che intende sè stesso, Par. XXXIII, 126. Intendere, per attendere. Purg. XXXII, 93. Par. IX, 136.

Intendimento, per concetto, Purg. XXVIII, 60,

Intento, sustantivo, per attenzione. Purg. XVII, 48. Per intenzione, pensiero, disegno. Purg. III, 15. XIX, 18.

Intento, addiettivo. Per disposto. apparecchiato. Purg. V, 117. Intenza, per vece, o forza. Par. XXIV, 73, 78.

Intenzione, per movimento dell'animo, o spezie formata in esso. Purg. XVIII, 23.

Interciso, disgiunto, spezzato, Par. XXIX, 79. Per distinto, variato, Par. XXXII, 26.

Interdello, sastantivo, divieto, proibizione. Purg. XXXIII, 71.
Interdello, addiettivo, vietato, proibito. Purg. XXIII, 100.
XXIX, 131.

INTERRINEI, O INTERRINELLI (Alessio) nobilissimo Cavaliere Lucchese, uomo lusinghiero fuor di modo, In. XVIII, 122.

Interaarsi, per farsi terno, trino, distinguersi in tre; come piega ottimamente, a nostro parere, il Vellutello, Par. XXVIII, 120. Intero, per buono, ed incontaminato, Purg. XVII, 20. Orazio parimente disse ucli 'Oda 22. del 1. Libro: Integer eitee, scelerisque purus.

INTERO, renira intero il creder mio, cioè, non andava fallito. In. XXVII, 69.

Intesa, sustantivo, per intendimento, applicazione. In. XXII, 16. Inteso, per conosciuto, ascoltato, stimato. In. VI, 73.

Inteso, per intento, addiettivo. Purg. IX, 21.
Inteso di mirure, intento a mirare, In. VII, 109.

Intiepidare, intiepidire, render ticpido, scemare il calore. Purg. XIX, 2.

Intopparsi, per avvenirsi, riscontrarsi. In. XXV, 24.

Intoppo, per lo scontrarsi col nemico. Purg. XXIV. 96.
|NTORNO, inforno dalla ripa, cioè, alla ripa. In. XXXI, 32. Intorno dalle prode, intorno alle prode. Purg. VI, 83. Intorno da

torno datte proce, intorno atte proce. Purg. VI. 85. Intorno da esso, intorno ad esso. Par. XXVIII, 63; e simili altre maniere. Intra, fra, tra. Par. IX, 26. XII. 62. XXIII, 1. XXX, 62.

XXXIII, 11.

Intrambe, amendue. In. XIX, 23; è femminino.

Intrambo, amendue, Par. VII, 148; qui è mascolino.

Intrearsi, unirsi in tre. Par. XIII, 37.

Intrigare, avviluppare. Purg. VII, 57.

Introcque, vocabolo messo in disuso, pare formato dal Latino introcque, vocabolo messo in disuso, pare formato dal Latino intro hoc, e significa intanto, in questo mentre, Dante il toise dal primo verso delle Terzine, intitolate Pataqño, di Brunetto Latini, suo maestro. V. la seconda Centuria del Discorsi Accademici dell' Abate Salvini, a c. 71. e l'Erculano del Varchi, a carte 532.

Intronare, assordare, od offender l' udito con grande strepito, come fanno i tuoni. In. VI, 52. XVII, 71. V. il Varchi nell' Ercolano. a carte 61.

Intuarsi, entrare, peuetrare in te. Par. IX, 81. V. Immiarsi.

Inreggia, nome, in rima, invidia, Purg. V1, 20. Inreggiare, invidiare, portare invidia. Par. XII, 142.

Intentrarsi, per internarsi, o star chiuso, come in ventre. Par. XXI, 84.

Inver, verso, particella. Purg. 1X, 69.

Intern si, assomigliarsi al vero. Par. XXVIII, 59.
Interso di che che sia, cioè, in paragone. Par. XXIV, 96.

Invertere, chinare, curvare. In. XVXIV, 13. E voce Latina.

Investoria a ragionare, cioè, innoltrarsi, allungarsi. In.
XIII, 37.

Invescarsi, per invitupparsi, intrigarsi, Par. XVII, 32.

Inviar l'occhio all'eterno lume. Par. XXXIII, 44. Invinia descritta. In. XIII, 64.

Invidiosi reri, cioè, verità che partoriscono invidia, e odio. Par. X, 158. secondo quel di Tercuzio nell' Andria: Obsequium amicos, veritas odium parit.

In resta, cioè, in sembiante; come pareva. Purg. XIII, 101. e in molti altri luoghi.

Involuto, involto, avviluppato, In. XXIV, 146.

Inroglia, nome, per tela grossa da involgere. Par. XXVI, 99. Inurbarsi, per venir di campagna in città. Purg. XXVI, 69. Inzaffirarsi, per ornarsi di zaffiri. Par. XXIII, 102.

Io, e Mio, sonara nella roce, quando era nel concetto Noi, e Nostro, cioè, la figura dell'Aquila composto nel pianeta di Giove da molti Spiriti Beati, parlando diceva Io, e Mio, quando nel suo

concetto intendeva Noi, e Nostro, perchè una sola di quell'anime parlava per tutte. Par. XIX, 11.

Ina, avere in ira, odiare, abborrire. In. XI, 74.

Ire retro, seguitare, tener dietro. Par. I, 9. È Latino. Int, o Iride, figliuola di Taumante, e messaggiera di Giunone,

secondo le favole. Costei non è altro che l'Arco baleno. Purg. XXI, 50. Par. XII, 12. XXXIII, 118. Accennata. Purg. XXIX, 78.

Irretito, inviluppato, intrigato, Lat. trretitue, Par. 1, 96.

Isbarro, per ostacolo, impedimento, ritegno. Purg. XXXIII, 42. Isaac, padre d'Israele, personaggio notissimo nelle sacre scrit-

Isaac, padre d'Israele, personaggio notissimo nelle sacre scritture. Accennato. In. IV, 39. Isaaa, il primo de' quattro Profeti Maggiori, allegato. Par. XXV,91.

ISANA, fiume della Gallia, che mette nel Rodano. Par. VI, 39. Iscoda, V. Sceda. Par. XXIX, 113. Ismono (S.) di Siviglia, città di Spagna. Scrisse le etimologie, e un

lihro de summo Bono, e altre cose, Par. X. 151.

Isirile, Figliuola di Toante Re di Lenno, la quale mentre le donne di quell' Isola, divenute gelose de' lor mariti per istigazione della Dea Venere, uccidevano tutti gli uomini crudelmente, sottrasse Toante suo padre al pericolo, fingendo di far certi sagrifici a Bacco, e nascondendolo tra festoni d'edra, e di vite. Raccolse poi Giasone cogli Argonauti nella sua terra; ma fu da lui abbandonata. In. XVIII, 92. Vedi Appollonio Rodio, e Valerio Flacco nell' Argonautica, come ancora Ovidio nell' Epistole dell' Eroine. Costei essendo stata venduta da' corsari a Licurgo di Nemea, fu da lui data nutrice ad un suo figliuolo chiamato Ofelte. Ora un giorno ch' ella era andata a diporto fuori della città, accadde che Adrasto con molti de' suoi, che andavano cercando acqua per bere, la vide, e pregolla che qualche fontana gl' insegnasse; ond' ella lasciato in terra il fanciullo, mostrò loro nella selva una fontana chiamata Langia; ritornata poi al fanciullo, trovò, quello esserc stato ucciso da un serpente. Purg. XXII, 112. Costci cbbe di Giasone due figliuoli, Toante, ed Eumenio, i quali ella, fuggendo dall' Isola di Lenno, avea mandati al suo padre Toante. Ora avvenne che cercando questi due fratelli la madre, arrivarono a caso, dov' ella si stava piangendo Ofelte uccisole dal serpente. Uditala dunque nel pianto ricordar Lenno e Toante, la riconobbero, e corserla ad abbracciare, facendo la festa grande, Purg. XXVI, 95.

ISMENE, figliuola d' Edippo Re di Tebe promessa in isposa a un certo Cirreo, il quale avanti le nozze fu ucciso da Tideo, Purg.

XXII, 111.

Isakno, fiume di Beozia, provincia della Grecia; che scaturiva dal monte Citerone, bagnava la città di Tehe, e andava a perdersi nell' Euripo. Presso di questo fiume celebravansi i misteri di Bacco. Purg. XVIII, 91. 1801. a bit. Focco Quel che guarda P Isola del Juoco. Par. XIX,

131, V. Federigo Re di Sicilia,

Isoro, o Esoro, nativo della Frigia, servo di Xanto Filosofo;

bruttissimo d'aspetto, ma d'ingegno maraviglioso; il quale scrisse gli Anologhi morali, o vogliamo dire Favolette, dove introdusse le bestie, e gli alberi a parlare; insegnando con tal piacevole maniera la dottrina de'costumi. In. XXIII, 4.

Ispaxi, popoli della Spagna; è voce Latina. Par. XXIX, 101. Isplendore, splendore, Purg. XXXI, 139, Par. XXX, 97.

Isporgere, per istendere. Par. XXII, 71.

Isquatrare, per isquartare, fare in brani. In. VI, 18.

ISBABLE, questo fu il secondo nome del Patriarea Giacobbe, imnostogli dall' Angelo che lottò con lui. Dal quale poi furono denominate le dodici Tribù, In. IV, 59.

ISBARLE, per lo popolo Giudeo, diseendente da Israele ossia Giacobbe Patriarca, Purg. II, 16, Passa il mare a piedi asciutti. fuggendogli egli dinanzi, Par. XXII, 95.

Issa, vocabolo Romagnuolo, ehe significa ora, al presente. In. XXIII, 7. XXVII, 21. Purg. XXIV, 33.

Isso, stesso; in rima, Par. VII, 92. Lat. ipse.

Ita, per si, particella affermativa. In. XXI, 42. È voce Latina. ITALIA, nobilissima, amenissima, feeoudissima provincia il Europa. In. IX, 114. XX, 61. Purg. VI, 124. VII, 95. XIII, 96. XX, 67. Par. XXX, 137. Umile. In. 1, 106. Vogliono alcuni che Dante in questo luogo prenda la parte per lo tutto, accennando la Puglia piana, provincia d'Italia. Serra. Purg. V1, 76. Giardin dello Imperio. Purg. V1, 103. Dosso d'Italia, cioè l'Apennino. Purg. XXX, 86. Tra duo liti d' Italia, cioè tra'l mare Adriatico, e'I Tirreno, Par. XXI, 106.

ITALICA TERRA, chiamata prava dal Poeta nostro. Par. IX, 26.

ITALICA ERBA, Par. XI, 103, V. Erba. Iterare, replicare, Purg. VII, 2, È voce Latina,

Jube, comanda. Lat. jubet. Par. XII, 12. Per la rima.

Junit. Par. XXXII. 10, V. Oloferne.

Iri elegge, cioè, a tal luogo, a tal eompagnia. In. 1, 129. Jella o Giulia, figliuola di Cesare, e moglie di Pompejo, amantissima del marito, In. IV, 128,

JUNO, O GIUNONE messo di Giuno, chiama Dante l'Iride, o l' Areo baleno. Par. XXVIII, 32.

Jura, per gli studj delle leggi. È voce Latina, Par. XI, 4.

L, Lettera, formata nel pianeta di Giove dagli Spiriti Beati. Par. XVIII, 78.

La, articolo, aggiunto a nome proprio di femmina. La Ghisola. In. XVIII, 56. La Nella. Purg. XXIII, 87. La Pentesilea. In. IV, 124. La Pia. Purg. V, 133.

La bella donna, Per la Santa Chiesa, In. XIX, 87. La, per ella. Par. II, 140,

Li, avverbio, prù là, cioè, più in là. In. XXXI, 103. XXXII, 122. Purg, V, 78. E in altri luoghi.

Labbia, per viso, faccia, ceffo, aspetto. In. VII, 7. XIV, 67. XIX, 122. XXV, 20. Purg. XXIII, 47.

Labi, per discendi, ruini. Par. VI, 51. Lat. laberis.

Labile, e caduco dalla memoria, cioè, che non si può tenere a mente. Par. XX, 12.

Labore, fatica. Purg. XXII, 8. Par. XXIII, 6. È voce Latina. Lacca, per ripa, riva. In. VII, 17. XII, 11. Purg. VII, 72.

Lacedemona. Sparta, nobilissima città del Peloponneso, famosa per le sue leggi, e per la disciplina militare. Purg. VI, 139.

Lacerto. Parte del braccio dal gomito alla mano, prendesi ancora per earne muscolosa. In. XXII, 72. Lat. lacertus.

Lackesis una delle tre Parche le quali, secondo le favole, filano le vite umane. Purg. XXV, 79. Accennata. Purg. XI, 23.

Laci, in vece di là; in rima. Purg. XXIV, 103.

Laco, per lago; in rima. In. XX, 61. XXV, 27. Purg. V, 84.

Lacuna infima dell' Universo, chiama Dante l'Inferno. Par.

XXXIII, 22. Lacrimabile, lagrimevole, In. VI, 76.

LABISLAO Re di Boemia, o Buemme, a' tempi di Dante, uomo lussurioso, e nimico d' ogni valore, Par. XIX. 123.

assurioso, e nimico d'ogni vatore, Par. AIV, 125. Ladro alla sagrestia, cioè, della sagrestia. In. XXIV, 158. Lago del cuore, concavità, seno del cuore. In. I, 20.

Laggiù, per lo luogo di laggiù. Purg. IX. 34. Laggiùe, per laggiù ; in rima. Par. XXI, 101.

Laggiuso, laggiù. Par. II, 30.

Lagna, nome, afflizione, pena, travaglio. In. XXXII, 95.

Lagrimare, per deplorare. Purg. XXIII, 35. Per dimandar con
lagrime. Purg. XIII, 108.

Lagrimato, per desiderato con lagrime. Purg. X, 33. Lagrima d'incenso, cioè, gocciole. In. XXIV, 110.

Lai, lamenti, voci dolorose, e compassionevoli. In. V. 46. Purg. IX, 13.

Lama, per vallone, pianura, campagna. In. XX, 79. XXXII, 96.
Purg. VII, 90.

Lanagna, provincia principalissima d'Enropa che anche Germania si dice. In. XX, 62. La maggior valle in che l'acqua si spanda ec. cioè, il mare

Mediterraneo. Par. IX, 82.

LANBERTACCIO, fabbro in Bologna, ma uomo di sì eccellente

virtu, che poco manco, che non divenisse assoluto signore della patria sua. Purg. XIV, 100.

La mi ha conchiusa, cioè, me l' ha conchiusa, dimostrata. Par. XXIV, 94. 1.4xoxz, Fiume che scorre appresso Faenza. In. XXVII, 49.

Lampa, per anima beata rispleudentissima. Par. XVII, 8.
Lancia con la qual giostrò Giuda, chiama Dante il tradimento.
Purg. XX. 75,

Lanciare, per ferire, passare il euore, quasi con Iancia. Purg. VII, 111.

LANGILLOTO, innamorato di Ginevra, moglie del Re Mareo, persona famosa ne' Romanzi, ma principalmente nel libro intitolato Tarola Rotonda; ch' era in prezzo a' tempi di Dante. In. V, 128. V. Gineera.

LANCIOTTO, marito di Francesea da Polenta, accennato. In. V, 107.

Landa, pianura, prateria. In. XIV, 8. Purg. XXVII, 98.

LANDRANCHI, nobilissima famiglia Pisana. In. XXXIII, 32.

LANGIA, fontana della Selva Nemea, mostrata da Isifile ad Adrasto, e a'eompagni suoi. Purg. XXII, 112. V. Isifile.

Languire, per esser debole, infermo, disordinato. Par. XVI,

Lavo, Sanese. Costui avendo consumato tutti i suoi beni, ed essendo nell'esercito de Sanesi manulato contra gli Aretini in ajuto de Fiorentini, vedendo i suoi disfatti da nemiei alla pieve del Toppo, contado d'Arezto, benelhe potesse colls fuga salvarsi, disperatamente si caeciò tra'nemici, e volle essere uceiso, piuttosto che vivere in extrema povertà. In. XIII, 120.

Lanoso, per coperto di profonda barba. In. III, 97.

Lapillo, per genma, pietra preziosa, e figuratamente, per anima beata. Par. XX, 16. È voce Latina.

Laro, nome corrotto da Jacopo, frequente in Firenze. Par. XXIX, 103.

Laro Saltarello, giurisconsulto Fiorentino, molto litigiso, e

maledieo, e avversario del nostro Poeta. Par. XV, 128.

Larghezza, per larga, e copiosa limosina. Purg. XX, 51. Per

Fiberalità. Par. V, 19. Largire, concedere, donare. In. XIV, 92. Par. XXIII, 86. XXIV, 71. Largir di se, cioè, comunicar sè stesso. Purg. XIII, 69.

Lat. largiri. Largito, per concesso, donato. Purg. XI, 152. Par. XXII, 118.

Largo, sustantivo, per larghezza. In. XIX, 18. Larra, per masehera. Purg. XV, 127. Par. XXX, 91.

Lasca, sorta di pesce. Dante la pone per li Pesei, uno de'dodici segni dello Zodiaco. Purg. XXXII, 34.

Lasso, per infeliee, In. XVII, 78.

Lasso, esclamazione di dolore, misero me, infelice me. In. XXVIII, 140; e in altri luoghi molti. Il Petrarca n'è pieno. Latente, celato, nascosto. Par. XXVI, 52. È voce Latina.

Latebra, coll' accento acuto sulla seconda sillaba, per nascondiglio; in rima. Par. XIX, 67. È voce Latina.

Laterano, parte famosa di Roma, quando Laterano alle cose mortali andò di sopra, cioè quando Roma avanzò di splendore, e d'altezza tutti i paesi del mondo. Par. XXXI, 53.

d'allezza tutti i paesi dei mondo. Pai: AXXI, 33. LATERANO, la chiesa di S. Giovanni Laterano è una delle prineipali di Roma, presso la quale erano le case de Signori Colonnesi, fatte noi disfare da Papa Bonifacio VIII. In. XXVII, 86.

LATINA TERRA I' Italia. In. XXVII, 27. XXVIII, 71.

LATINI (Brunetto). In. XV, 32. V. Brunetto.

Lavinia, e suocero d'Enea. In. IV, 125.

Latino per Italiano. In. XXII, 65. XXVII, 55. XXIX, 88, 91. Purg. VII, 16. XI, 58. XIII, 92.

Latino, per ragionamento. Par. XII, 144.

Latino preciso, parlar Latino proprio, e significante, senz'aleuna oscurità, o stranezza. Par. XVII, 35.

Latino, per facile, chiaro, agevole, forse contrario di barbaro, strano. Par. III, 63. Noi Lombardi in questo significato diciamo ladin.

Lato, sustantivo, per parte. Par. XXI, 24. Per luogo, o passo di libro. Par. XXIX. 40.

Lato, addiettivo, largo. In. XIII, 13. Lat. latus.

LATONA figliuola di Ceo, la quale violata da Giove, partori ad un corpo Apolline, e Diana. Purg. XX, 151. Figli di Latona, cioè il Sole, e la Luna. Par. XXIX, 1.

LATONA. La figlia di Latona. Par. X, 67. la Luna.

Latrare, per dolersi eon gridi. Par. VI, 74.

Latria, culto e servitù del vero, e sommo Dio. Par. XXI, 111; ma qui in grazia della rima si porta l'accento acuto sulla prima sillaba. È voce Greca.

Latte dolcissimo delle Muse, figuratamente, per vena poetica, facilità di comporre in versi. Par. XXIII, 57.

Lavagno, fiume della Riviera di Genova, tra Siestri e Chiaveri, da cui furono denominati i Conti di Lavagno di casa Fieschi.

Purg. XIX, 101.

Lavina, o Larina, figliuola di Latino Re degli Aborigeni, popoli antichissimi d'Italia, e d' Amata sua moglie. Costei fu promessa in isposa a Turno Re de' Rutuli, ma poi fu accoppiata in

matrimonio ad Enca, da cui Turno rimase ucciso. In. 17, 126. Purg. XVII, 37. Par. VI, 3. Loude, nel numero del più; in rima, per lodatori. Par. XIX.

 La virtù ch' a ragion discorso ammanna, la potenza intellettiva dell' anima, o l' estimativa. Purg. XXIX, 49. V. Ammannare.

L'acresario d'ogni male, Iddio somma bontà. In. II, 16. La 'cunque, là ovunque. Purg. XXV, 98.

Lazzo, di sapore aspro, e astringente. In. XV, 65. Sopra questa voce, e intorno a ciò che con essa volle esprimer Dante, è da vedere il Discorso 84. della 1. Centuria, del dottissimo Abate Antonmaria Salvini.

Laxasso, giovine d'Abido, il quale innamorato d'Ero belissima donzella di Sesto, non potendole in altro modo parlare di inotte passava l'Ellesponto nuotando, recaudosi in tal maniera in braccio dell'amata fanciula. Intorno agli amori di questi due giovani leggesi un elegante poemetto di Museo Poeta Greco, Purg. XXVIII, 73. V. Abido, Seato. Learco, c Melicerta figliuoli d'Atamante. In. XXX, 5, 10. V. Atamante.

Lebbre, per lebbra, In. XXVII, 93.

Le bianche, e le rermiglie guance. In questo luogo il secondo le soprabbonda; non dovendosi intender altro, ehe le guance dell' Aurora prima bianche, e poi vermiglie. Purg. II, 7.

LEDA, moglie di Tindaro, della città di Amicla in Laconia, costei ingravidata da Giove convertito in Cigno, partori Castore, e Polluce; Elena, e Cilicunestra. Nido di Leda chiama Dante il segno di Gemini, che secondo le favole sono Castore, e Polluce nati ad un corpo, Par. N.VII. 98.

Lega, per congiugnimento. Par. 11, 139.

Leya, per qualità, e mistura di metallo. Par. XXIV, 84; ma qui figuratamente. Lega suggettata, per metallo coniato, o moneta. In. XXX, 74.

Lega, per numero di miglia, Purg. XV, 121, Legame, per difficoltà. Par. XXXII, 50.

LEGARE. E quel di lei a lei lasciò legalo, cioè, legò il carro alla pianta con un ramo della stessa pianta. Purg. XXVII, 31.

Legarsi per fede ad aleuno, cioè, promettere in parola d'uomo da bene. Purg. XVI, 52.

Leggere, per dire ad alta voce. Purg. XXVI, 86. Per ispiegare pubblicamente qualche scienza. od arte. Par. X, 157. Leggicamo, leggevano. In. V, 127.

Leggeramente, leggermente. In. XVIII, 78.

Leggero, per facile. Purg. VIII, 21. XVII, 7.

LEGGI. L'attro che segue con le leggi ec. Par. XX, 55. V. Gostantino.

Legista, per legislatore. In. IV, 57.

LEGNO, primo legno del carro, cioè, il timone. Purg. XXXII, 24. Legno diletto d'Apollo, cioè, l'alloro. Par. 1, 26.

Legno Indico, forse una sorta di legno straniero, di cui servonsi i tintori per colorire i panni; o decsi intender l'ebano, Purg. VII, 74. I Comentatori malamente intendono l'azzurro oltramarino; perchè questo colore si cava del Lapislazzuli.

Lei, per colei. Purg. XVII, 19. XXI, 25.

Lei, riferito a cosa inanimata. Purg. V, 120.

Lembo, propriamente, estremità della veste. In. XV, 24. Purg. XXVII, 50. Per concavità di vallone. Purg. VII, 72. Così il Landino.

Lemosì, o Limoges, città di Francia, posta nella provincia di Guienna, Purg. XXVI, 120. V. Gerantt.

I.Emosi, Quel di Lemosi. Purg. XXVI, 120. V. Gerault de Berneil. Lena, respirazione, respiro. In. 1, 22. Purg. IV, 116. Lena del polmone. In. XXIV, 45.

LEXXO, isola dell' Arcipelago, detto anticamente Mare Egeo dove regnò Isifile. In. XVIII, 88.

LEONGELLO. Il Leoncello dal nido bianco. In. XXVII, 30. V. Minardo Pagani.

Leno, per fiacco, debole, mite; in rima. Par. XXVIII, 81. Dal Latino lenis.

Lento tento, pian piano, a bell'agio. In. XVII, 115. Purg. XXVIII, 5.

LEUNE, uno de'segni dello Zodiaco; domicilio di Marte pianeta. Par. XVI, 37. XXI, 14.

Leone, per questo animale, viene intesa dal Poeta nostro la superbia, e l'ambizione, o sia il desiderio degli onori. In. I, 43. Leone, arme del Regno di Castiglia. Par. XII, 34. V. Casti-

Leonino, di leone. In. XXVII, 73.

Leppo, coll'e stretta, fiamma che s'apprende iu materie untuose, onde poi n'esce fetore. In. XXX, 99. Lat. nidor. Lercio, lordo, sporco. In. XV, 108.

Lerice, o Lerice, piccola città dello stato di Genova posta nella Riviera di Levante. Purg. !11, 49.

Leso, offeso. Lat. læsus. In. XIII, 47.

Lesso, addictivo, lessato, bollito. In. XXI, 155.

Lete. Purg. XXVI, 108. XXVIII, 130. XXX, 143. V. Letéo. Letéo, o Lete fiume infernale, la cui acqua bevuta induce dimenticanza d'ogni cosa passata. Vedi le favole. In. XIV, 131, 136. Purg. XXIII, 96, 125.

Letane, processioni, o supplicazioni, che si fanno tra' Cristiani, nelle quali si cantano le Litanle, cioè, lo preci. In. XX, 9.

Letizia, per anima beata. Par. 1X, 67. Pcr lume. Par. XXIII, 94.
Letizia, per anima beata. Par. 1X, 67. Pcr lume. Par. XXI, 56.
XXVI. 135.

Letiziare, aver letizia, gioire, giubilare. Par. III, 54. IX, 70.

Lettere mozze, per abbreviature, cifre. Par. XIX, 134.

Letto, per suolo, fondo. In. XIV, 9. Letto delle piante, per suolo che si calpesta. Purg. XII, 13. Letto piano, per superficie piana. Par. XXX, 5.

Leràmi, levaimi, mi levai. In. XXIV, 38. Purg. XXVII, 113. Lerare, per imbarcare, Purg. 11, 95.

Lecare, per togliere. Par. XXX, 121. V. Porre. Lecarsi, per innalzarsi allontanandosi. Par. XXXIII, 67.

Leravai, per andare in alto, detto di bairo di montagna, Parg. XIVI, 190. Leravai, e surgero, eletto d'un colle, Para IX, 38, in simil guissi il Petrarca nel Sonetto ilo. attribui alla colonna il cammino; cio è l'andare in sussi, il qual forma di dire molto bella, e poetica, non ha gran tempo, a torio fu ripress. Anni la colonna si dice in lingua ferca sivi e Varino Camerte nel suo Lessico nel deline P origine sivi è sino si sirvanti (a ferca, falli andare, e levarati in atto, ca questo è il camminare delle colonne.

Lete, per levi; in rima. Purg. XXV, 59.

Levi, o Levi, uno dei figliuoli del Patriarca Giacobbe, e capo d'una delle dodici Tribù d'Israele. I discendenti di costui furono, per comando di Dio, privati del patrimonio temporale, e destinati al Sacerdozio, e alla eura del Tempio; e vivevano solamente delle decime ehe al Signore si offrivano. Purg. XVI, 132.

Lecorsi, levaronsi; in rima. In. XXVI, 36. XXXIII, 60.

Levre, lepre. In. XXIII, 18.

Lezzo, puzzo. In. X, 156.

Li, articolo, li parenti, per i parenti. In. I, 67; e somigliantemente, in molti altri luoghi. Li, per toro. In. XX, 14.

Li, avverbio, per allora. Purg. XX, 64,

Lia, figliuola di Laban, prima moglie del Patriarca Giacobbe. intesa per l'azione, o sia vita attiva. Purg. XXVII, 101. Libano, monte della Sorla, famoso nelle Seritture Saere. Purg.

XXX, 11.

Libetto, libro pieciolo, libretto. Lat. tibettus. Par. XII, 135. Libente, che opera volentieri. Lat. tibens. Par. XXV, 65.

Liberamente, per liberalmente, con liberalità. Par, XXXIII, 18. Libero è qui da ogni alterazione, cioè, qui non ha luogo l'alterazione. Purg. XXI, 43.

Libito, eiò che piace. Lat. quod tibitum est. In. V, 36. Mi facea tibito, eioè, mi rendeva caro. Par. XXXI, 42.

Libro, che 'l preterito rassegna, chiama Dante la memoria. Par. XXIII, 54,

Libia, provincia dell' Affrica, sommamente arcnosa, e piena di serpenti. In. XXIV, 85.

Linicoeco, nome di Demonio. In. XXI, 121. XXII, 70.

Libra, uno de segni del Zodiaco, distante sei segni dall'Ariete, Purg. XXVII, 5. Par. XXIX, 2. Dante l'aecenna per le bilancie. Purg. II, 5. A questo segno quand'è arrivato il sole, comineia l' Equinozio d' Autunno; cioè le notti sono eguali a' giorni. Lict, per li, lià, in rima, In, XIV, 84, Purg. VII, 64.

Licito, lecito. In. V, 56. Purg. VI, 118. VII, 41, XXVI, 128. Par. I, 55.

LICURGO DI NEMEA. Purg. XXVI, 94. V. Isifile.

Lieto, per felice, beato. Par. I, 126.

Lieto d'acque, e di fronde, cioè, vago, ameno per le fonti, e per gli alberi. In. XIV, 97. Liere, per facile, o men faticoso. In. XXVIII, 60. Purg. 1, 108. Par. XXIV, 57.

Par. XXIV, 37.

Lievemente, per facilmente, senza noja. Par. XXI. 116. Per soavemente. Par. XXVI, 18.

Lievi, levi; dal verbo levo. Par. XXXIII, 67.

LILLA, eittà e fortezza della Fiandra, Purg. XX, 46. LINBO, luogo d'Inferno accennato. Par. XXVI, 118.

Limbo, luogo d'Inferno, ove molti Teologi tengono, che stiano l'anime de' bambini morti senza battesimo, e quivi patiscano solamente la pena del danno. Dante ripone in questo luogo anche i Gentili ch' escreitarono gli uffiej delle virtù. In, IV, 45. Limbo

dello 'nferno Purg. XXII, 15.

Limo, fango. In. VII, 121. Figuratamente, per carne umana;

essendo stato formato Adamo del fango. Purg. XVII, 111. Lat. limus..

Linci, avverbio, di quivi. Purg. XV, 37.

Lingua, per palato. Par. XXVII, 151.

Livo, figliuolo d'Apolline, e della Musa Tersicore, Sonatore, e Poeta eccellentissimo, In. IV, 141.

Lano, successore di S. Pietro nel Pontificato, morì martire. Par. XXVII, 41.

Liquare, per manifestare, scoprire. Par. XV, 1.

Liquor d' utiri , olio. Par. XXI, 115.

Lira, per l'Augelo Gabriello cantante. Par. XXIII, 100.

Lista, striscia, linea, riga, o lungo pezzo di che che sia. In. XXV, 75. Purg. IV, 42.

Lista radiate, cioè, linea del raggio. Par. XV, 25.

Listare, seguare, e fregiar di lista, Par. XIV, 115. Litare, sacrificare. Par. XIV, 93. È voce Latina.

Littorano, nato in lido, o spiaggia di mare. Par. IX, 88.
Livio, Padovano, Istorico delle cose Romane famosissimo. In.

XXVIII. 12.

Lizio di Valdona cortese e valoroso signore. Purg. XIV, 97.

Locato, per situato, collocato, Par. XXVIII. 20. XXXII. 74.

Locusta, cavalletta, spezie d'insetto notissimo. Purg. XXII, 131.

Loda, nome, per lode. In. II, 103. Purg. XX, 56. Par. X, 122.

XXX. 17.

Lobbaixo de Liambolo, gentiluomo Bolognese, e frate Godente, di fazion Gibellina, eletto insieme con Catalano de' Malavolti, Podestà di Firenze. In. XXIII. 104. V. Catalano.

Lodo, nome, per lode; in rima. In. III, 56.

Lodoletta, picciola lodola. Par. XX, 73.

Loglio, il loglio si lagnerà, che Parca gli sia tolta; perchè non sarà riposto ne granaj, ma piuttosto abbrucciato. Par. XII, 119. Locobono. Un certo Giudicato, e giurisdizione in Sardegna. In. XXII. 89.

L'égoro, sustantivo, per istrumento fatto di cuojo, e di penne, a modo d' un' ala, con che si richiama il falcone dalla sua caccia, girandolo, e gridando. In. XVII, 190. E figuratamente, per lo cielo, colla vista del quale Iddio tira a sè le persone; tolta la metafora dal falconiere. Purg. XIX, 69.

Lonrardia, e Marca Trivigiana, nobilissime provincie d'Italia circonscritte. Purg. XVI, 115. Lombardia intesa per lo dolce piano, che da Vercello a Marcabò dichina. In. XXVIII, 74.

Lormano, di Lombardia, In. 1, 68, XXII, 99, Purg. VI, 61, XVI, 66, Il gran Lombardo Par. XVII, 71. V. della Scala, Il semptica Lombardo, fu detto Guido da Castello, gentiluomo Reggiano. Purg. XVI, 126. Parlar Lombardo, cio è alla foggia de' Lombardi. In. XXVII, 200.

Loico, Logico, Dialettico, che argomenta bene. In. XVII, 123. Lome, per lume; in rima. In. X, 70.

Longero, di lunga vita. Lat. longærus. Par. XVIII, 85.

Longobardi che regnarono in Italia, nemici di S. Chiesa, sconfitti da Carlo Magno. Par. VI, 94.

Lontanare, per alloutanare, Purg. XXXIII, 117, Per durare, stendersi in Iungo, In. II, 60.

Lontano, avverbio. In. X. 101. Lontra, animal rapace, che vive ne' laghi, e si ciba di pesci. In.

XXII, 56. Lonza, pantera; sorta d'animal salvatico, che ha la pelle di

vari colori. In. I. 32, XVI, 108. Per essa intende il nostro Poeta l'appetito de piaceri disonesti.

Loqueta intera, cioè, favella spedita, com' è quella degli adulti. Par. XXVII, 134.

S. Lorenzo Martire, arrostito sopra una graticola Par. IV, 85. Loto, fango. In. VIII, 21. Lat. lutum.

S. Luca Evangelista, medico di Professione, Purg. XXI, 7. Circonscritto, e accenuato come scrittore degli Atti Apostolici. Purg.

Lucano, Poeta Spagnuolo, da Cordova, Scrisse in lingua Latina dicci libri della Farsaglia, ovvero della guerra civile tra Cesare e Pompejo. È candido nello stile, e abbonda di sentenze; ma i suoi eoncetti sono troppo gonfi, c ricercati. In. IV, 90. XXV, 94.

Lucca, città nobilissima della Toscana, che a modo di Repubbliea, si governa. In. XVIII, 122. XXXIII, 30. Purg. XXIV, 20, 35. Accennata da Dante sotto il nome di Santa Zita. In. XXI, 38. Luce, per occhi, vista. Par. XXI, 50. Per stella. Par. II, 145.

Per beato spirito. Par. VI, 128, XX, 146. Luce, Quella (luce, per costellazione) Che raggia dietro alla celeste

lasca, Purg. XXXII, 55. V. Aricte. LUCE ALTA. L'alta luce, u' si profondo Saver fu messo. Par. X.

113. V. Salomone. Luce ed amore, per lo Ciclo Empireo, dove la beatitudine consiste in vedere cd amar Dio. Par. XXVII, 112.

Luce riva, per la Divina Sapienza, il Figliuolo di Dio. Par. XIII, 55.

Lucente, chiama Dante il Padre Eterno. Par. XIII, 36. Lucerna, per luce. Par. VIII, 19.

Lucerna del Mondo, chiama Dante il Sole, Par. I, 38. V. il Salvini, a carte 183. della 2. Centuria de' suoi Discorsi Accademici. Lucerna, intesa per la grazia preveniente. Purg. VIII, 112.

Lucerna sacra, per auima beata. Par. XXI, 73, Lucerne, per occhi. In. XXV, 122. Per anime beate. Par.

XXIII, 28. Lucia, intesa per la grazia illuminante. In. II. 97. 100. Purg. IX, 55. Par. XXXII, 157. Forse in questo luogo s' intende S. Lucia Vergine c Martire gloriosa.

Luci, per occhi. Par. XXII, 126.

Lucierro. Principe una volta degli Augeli ribelli, e ora Demonj. In. XXXI, 143. XXXIV, 89. Accennato. Purg. XII, 25. Par. XXVII, 26. XXIX, 56. Colui che pria volse le spalle al suo fattore.

Par. IX, 128. Il primo superbo e la somma d'ogni creatura. Par. XIX, 47.

Lucido, per diafano, trasparente. Purg. XV, 69.

Lucore, splendore. Par. XIV, 94.
Lucutento, lucido, risplendente. Par. IX, 37. XXII, 28. È voce

Legrezia, moglie di Tarquinio figlinolo di Tarquinio superbo Re di Roma, per attestare la sua innocenza, di propria mano

s' uccise. In. IV, 1≥8. Par. VI, 41. Ludere, per dar segui di grande allegrezza. Par. XXX, 10. È voce Latina.

Ludo, nome, cioc, giuoco, Lat, ludus, In. XXII, 118. Per ballo, danza, coro. Par. XXVIII, 126.

Lui, detto di qualche azione; come del dire. Purg. XXIV, 1. Detto del giardino celeste, Par. XXXI, 98.

Lui, per a lui, esser villano lui. In. XXXIII, 130. Risposi lui. In. I. 81.

Lui, per coini. Par. II, 47.

Leisi Re di Francia, molti. Purg. XX, 50.

Lulla, parte del fondo della botte, che sta di qua, e di là dal mezzule, lu, XXVIII, 22, V. Mezzule.

Lumaccia, Juniaca. In. XXV, 132.

Lene Bel Cero. Il lume di quel cero, che giuso in carne, ec. Par. X. 115, V. S. Dionisio Arcopagita.

Lume, per anima beata. Par. XXIII, 110. XXV, 13; e in altri luoghi.

Lume, per seienza. Par. XIII, 44.

Lume altissimo della grazia dicina, Par. XXXII, 71.

Lume di gloria, col quale i beati sono resi capaci della visione di Dio. Par. XIV, 47, 48. Lume di sotto dalla Luna, chiama Dante la faccia di quel pia-

Lume at some actual Luna, entatha Datite is facta di quei pianeta, che riguarda verso la terra, quando il Sole la illumina. In. XXVI, 151.

Lume d'un sorriso, Par. XVIII, 19.

Lumi della strada del Sole, i segni dello Zodiaco, per l' Eclittica

del quale il Sole cammina. Par. XXVI, 121.

Lumiera, lume, spiendore, In. IV, 103, Par. V, 130, IX, 112.

XI, 16.

Luna cagione del flusso, e riflusso del mare. Par. XVI, 82.

Luna, per mese, o tempo dell'anno. Par. XXVII, 152. Più lune, cioè, molte apparizioni della luna in più mesi. In. XXXIII, 36. Lunari, per mesi. Purg. XXII, 56.

Lunga, V. Menare a lunga. In. IX, 3.

Lunghesso, accanto, accosto, rasente. Purg. II, 10. XIX, 27.
Lungi al percuotere, cioc, Iontano dal percuotere. Par. XII, 49.
Lungo, particella, lo stesso che lunghesso, rasente. Lat. secundum. propter. In. XV. 7. Par. XXXII, 130.

Levi, antica città della Toscana, ne' confini della Liguria, posta sul mare, a lato alla foce della Magra; già dichinata a' tempi di Dante, e oggi distrutta. Dal suo nome però il paese d'intorno si chiama Lunigiana. In. XX, 47. Par. XVI, 73.

Lupa, per questo animale sommamente ingordo, vuol significare il nostro Poeta Γ avarizia. In. 1, 49; e in altri luoghi.

Leri, chiama Dante gli abitatori di Valdarno di sopra, e parte i Fiorentini. Purg. XIV, 30. — 'Non intendo bene questo parte del Volpi. Leri i gueffi che amministravano lo stato di Firenze sono chiamati dal poeta nel Par. XIV. 6.

Lupicini, lupi giovinetti. In. XXXIII, 29. Lurco, goloso, hevitore. Lat. lurco, onis. In. XVII, 21.

Lustra, per covile di fiera. Par. IV, 127. Lat. lustrum.

Lustro, sustantivo, per lunie, splendore. Purg. XXIX, 16. Par. XIV, 68.

Luttare, per querelarsi piangendo. Purg. XVII, 38. Lat. lugere. Lutto, per istato degno di compassione. In. XIII, 69.

## M

M, LETTERA, ne' numeri Romani significa mille. Par. XIX, 129. formata nel pianeta di Giove dagli Spiriti Beati. Par. XVIII, 94.

Ma', mali, cattivi. In. XXVIII, 158. XXXIII, 16.

Maccabel. Così si chiamano due libri della Divina Serittura,

dove si leggono i fatti d'una valorosa famiglia Ebrea di tal nome. In. XIX, 86. S. Maccano, Eremita antichissimo. Par. XXII, 49; ma di tal

nome furono due uomini santissimi.

Ma che, se non, salvo, eccetto, fuor che. In. IV, 26. XXI, 20. XXVIII, 66. Purg. XVIII, 83. Par. XXII, 17.

Macigno, sorta di pietra durissima. In. XV, 63.

Maciulla, strumento di legno, per dirompere, e nettare il lino. In. XXIV, 56. Macia, flume che scendendo dall'Apennino, divide la Toscana

dal Genovesato. Par. IX, 89.
Macro, magro; in rima, ln. XXVII, 93. Par. XXV, 3. Per ispo-

gliato, svaligiato. Purg. 1X, 158.

Maculato, fatto a macchie, dipinto a macchie. In. 1, 53. XXIX,

 Т. E. voce Latina.
 Мамал, provincia di Palestina, dove abitava un popolo ferocissimo, nemico degli Ebrei. Purg. XXIV. 126.

Madre, nella madre, cioè, nell'utero materno. Par. XXXII, 69.

Madre comune, per la terra. Purg. XI, 63.

MAESTRO, di color che sanno. In. IV, 131. V. Aristotile.

MAESTRO ADANO. In. XXX, 61. V. Adamo.

MAISTRO. Il maestro costro, cioè Aristotile nell'Etica e nella Politica. Par. VIII, 120.

Magagna, menda, vizio, difetto. In. XXXIII, 132. Purg. VI, 110. XV, 46.

Maggio, per maggiore. In. VI, 48. XXXI, 84. Par. VI, 120. XIV, 97. XXVI, 29. XXVIII, 77. XXXIII, 55.

Maggiore, per primo. Par. XXXII, 156.

Maginare, immaginare, fingersi colla fantasia. In. XXXI, 24. Magno, grande. Lat. magnus. In. IV, 119. Purg. XVIII, 98.

XIX, 63. Par. IX, 133.

Magna. Val di Magra; Lunigiana Provincia posta tra la Toscana

e il Genovesato. In. XXIV, 145. Mai, V. Rafel, In. XXXI, 67.

Maja, figliuola d'Atlante, e madre di Mercurio. Prendesi per lo pianeta di Mercurio. Par. XXII. 144.

MAINARDO O MACRINARDO PAGANI, Signore d'Imola, e di Faenza; per li suoi malvagi costumi, detto per sopranome Diarolo, o Demonio. Purg. XIV, 118. Portava per impresa un leone azzurro, o vermiglio, in campo bianco. In. XXVII. 30.

Majo, sorta d'albero alpino, ma preso dal Poeta nostro per qualunque pianta. Purg. XXVIII, 36.

Majoirca, isola del Mediterraneo, vicina alle spiagge di Catalogua, provica di Spagna, auticamente *Balearis minor*. In. XXVIII, 82.

MAJORICA, e MINORICA, rette e vituperate dal Re Alfonso zio di D. Federigo Re di Sicilia. S'accenna. Par. XIX, 138.

MALACODA, nome di Demonio. In. XX1, 76, 79.

MALADETTI, ne'nuroli formati. Purg. XXIV, 121. V. Centauri. Maladizione, maledizione. Purg. III, 133. Malaoth, parola Ebraica, che significa regni, o-de'regni. Par.

VI, 3.

Malaspini, Marchesi di Lunigiana; famiglia nobilissima lodati.

Purg. VIII, 18, 124. e segg.

Malatesta il vecchio, e Malatestino suo figliuolo, Signori di
Rimini intesi da Dante sotto il nome di Mastin vecchio, e nuovo

da Verucchio. In. XXVII, 46.

Malarssyns, tiranno di Rimini, a' tempi di Dante; il quale avea
un occhio solo. Accennato. In. XXVIII, 85.

Mal creato, per mal nato, infelice, sciagurato. In. XXXII, 13.

Male, per malo, cattivo. Purg. XVII, 93.

Male, avverbio, cioè, con danno. In. IX, 34. Purg. IV, 72.

MALEBOLGE, chiama Dante l'ottavo cerchio del suo inferno, il
qualesi divide in dieci valloni, dal Poeta chiamati bolge. Bolgia pro-

qualesi divide în diceivalioni, dal Poeta chiamati bolge, Bolgia propriamente è raligia. In. XVIII, 1. XXI, 3. XXIV, 37. XXIX, 41.

Malteranceix, chiama Dante i Demonj che guardano la quinta bolgia dove si puniscono i barattieri. In. XXI, 57. XXII, 100.

XXIII, 25. XXXIII. 142.

Mal governo, cioè, scempio, uccisione. In. XXVII, 47.

Malignamente, cioè, con discortesia. Purg. XVII, 60.
Maligno aere, cioè, tempestoso. In. V, 86. Maligno campo,
cioè, brutto, spayentevole; ovvero sterile. In. XVIII, 4.

Maligno terreno, cioè, sterile. Purg. XXX, 118.

Maliscalco, per uomo molto principale, segualato, e famoso,

Purg. XXIV, 99.

Malisia, per qualità nociva dell'aere. In. XXIX, 60. Parimente Virgilio nell'Ecloga VII. al verso 57. così cautò : Aret ager ; ritio moriens sitit aëris herba.

Mat Mondo, per lo 'nferno. In. XIX, 11.

Mal nato, per infelice. In. XXX, 48.
Mal per Tolommeo, cioè, con danuo di Tolomeo. Par.

Malta, così chiamavasi una torre di Cittadella, castello nel Padovano, in fondo alla quale Azzoliuo tiranno crudelissimo faceva rinchiudereal bujo i suoi nemici : così il Daniello : ma il Vellutello, c 'l Landino, scrivono, Malta essere un fiume, che mette nel lago di Bolsena, dov'è una torre, nella quale in perpetua carcere teneva il papa quei cherici che avessero commesso peccato irremissibile, Par. 1X, 84.

Mai tolletto, mal tolto. Par. V, 53.

Matragio cammino, cioè, aspro, difficile. In. XXXIV, 93.

Mal rolere, chiama Dante il Demonio, Purg. V. 112.

Mamma, voce fanciullesca, che significa madre. In. XXXII, 9. Purg. XXI, 97, Par. XIV, 64, XXIII, 121.

MANNELLA, alla destra mammella, cioè, a man ritta, lu. XVII, 51.

Maxard, (Arrigo), V. Arrigo,

Manchi roti, cioè, non adempiti. Par. IV, 137. V, 14.

Mancia, per iscontro di gente che ci saluti, e ei paghi il buon giorno con timpani, ed altri strumenti musicali. Par. V. 66. Mancia trista, e buona, per incontro cattivo, e fortunato. In.

XXX1. 6. Mancino, sinistro. In. XXVI, 126. A mancina, cioè a man sinistra. Purg. IV, 101.

Manco, sustantivo, mancanza, rompimento. Par. III, 30.

Manco, addiettivo, per mancante. In. XII, 6. Per imperfetto, difettuoso, Par. VIII, 110, 111, Mandria, per brigata. Purg. III, 86. Così dagli autichi Latini

chiamavasi grex un' intera compagnia di Comici. Mandriano, custode della mandra, pastore, Purg. XXVII, 82.

Manducare, mangiare. In. XXXII, 127. È voce Latina. Mane, mattina, In. XXXIV, 103, Par. 1, 43, XXIII, 89. È voce Latina.

MANE, da mane, o da man, di mattina. In. XXXIV, 118.

Manere, rimanere, durare. Par. XXIX, 145. E voce Latina. MANFREDI, Re di Puglia e di Sicilia, nipote di Costanza, moglie d'ArrigoV. Imperadore. Costui fu neuneo grandissimo della Chiesa, e finalmente mori scomunicato. Purg. 111, 112.

MANFREDI, Signori di Facuza. In. XXXIII, 118. V. Atberigo de'

Manfredi ( Tribaldello ). In. XXXII, 122. V. Tribaldello. MANGIABORE (Pietro). V. Pictro.

Manibus o date titia plenis, orsù via, date gigli a man piene.

287

Purg. AXX, 21. Parole tolte dal 6. Libro dell' Eneida di Virgilio, al verso 881, ma trasportate ad altro proposito.

Manicare, mangiare. In. XXXIII, 60.

Manifesto, per manifestato. Purg. XXVI, 26. Manna revace, per la sapienza celeste. Par. XII, 84.

Mano, per banda, parte. In. VII, 52. IX, 110.

Manso, per panda, partet in. VII, 32. IX, 110.

Manso, per queto, mansueto. Purg. XXVII, 76. V. la 2. Centuria de Discorsi Accademici dell' Ab. Anton-Haria Salvini, a

carte 122.

Mantaco, mantice, strumento col quale si soffia nel fuoco. Purg.

XV, 51; ma qui prendesi figuratamente per lo polmone, che a guisa di mantice, nella inspirazione si dilata, e si gonfia, e nella

respirazione si ristrigne, e appassisce.

Mavro, denna indovina, figliuola di Tiresia Tehano. Costei dopo la morte del padre, fuggendo la tiramide di Creuott, assida la patria, e dopo aver ecreati molti paesi, venne in Italia, dore ingravilata dal funer Tiberino partori Cene; di quale poi fondo la città di Mantova, chiamandola dal none di sua unadre. In. XX, SS. Accemata-Purg. XVII, 115.

Mayrova, città forte di Lombardia, posta in una palude fatta dal Mincio. In. XX, 93. Purg, VI, 72. vedi Manto.

MANTOVANA VILLA, cioè altra villa del contado di Mantova. Purg. XVIII. 85.

MANTOVANI, cittadini di Mantova, In. I, 69.

Mantovaxo. In. II, 58. Purg. VI, 74. VII, 86.

MAGNETTANA LEGGE, Par. XV. 145.

Maonatro, nativo della Mecca, luogo in Arabia, uomo di vilissima condizione; il quale con solenni imposture, affermando, şê essere un Profeta da Dio mandato, sedusse i popoli Affricani ed Asiatic, e lascio loro una nuova legge, contenuta nel libro chiauato Afeorano; apportando infiniti danni alla Cristianità. In. XVIII. 51, 62. Figurato da Dirago. Pure. XVIII. 151.

Manto reale di tutti i rolumi del Mondo, chiama Dante il primo Mobile, che a guisa di mantello, cuopre tutti gli altri cieli inferiori. Par. XXIII, 112.

Mararigliare, per istupirsi, maravigliarsi. Purg. XXVIII, 79.

Mararigliose grazie, ringraziamenti sopra ogni eredere, ingentes, come disse Terenzio nell' Eunuco. In. XVIII, 153.

Marca, per paese, provincia, contrada. Purg. XIX, 45. XXVI. 75.

Marcaró, castello sulla foce del Po, uon molto lontano da Ravenna. Disfatto dalla famiglia da Polenta. In. XXVIII, 73. Marca D'Ancona, provincia d'Italia, posta tra la Romagna e la

Puglia, accenuata. Purg. V, 68.

Marca Trivigiana, e Lonbardia, provincie d'Italia circonscritte.

Marca Invidiasa, e Louranda, provincie d'Italia circonscritte. Purg. XVI, 113. Par. IX, 42. Una parte della prima, dov'è il castello di Romano, circonscritta. Par. IX, 25.

Marcello. Di questo nome furono in Roma molti uomini segnalatissimi ; ma in particolare quegli ch'espugnò Siracusa, e l'altro che s'oppose alla tirannide di Giulio Cesare. Purg. VI, 126.

M. MARCHESE, de' Rigogliosi di Forll, cavaliere; grandissimo

bevitore. Purg. XXIV, 31.

Maco, nobile Viniziano, dal Poeta nostro chiamato Lombardo, uomo di gran valore, e pratico delle corti, ma facile a montare in collera. Purg. XVI. 46, 150.

Mandocuzo, padre d'Ester, moglie d'Assuero Re di Persia. Purg. XVII, 29. V. Aman.

XVII, 29. V. Aman. Mark, il gran mar dell'essere, cioè, l'ampiezza immensa delle nature create. Par. 1, 113.

Mareggiare, ondeggiare. Purg. XXVIII, 74.

Maremma, campagna vicina al mare. In. XXV, 19; e accenna

Maremma, campagna vicina al mare. In. XXV, 19; e accenna spezialmente quella di Pisa in Toscana. Макемма, tratto di paese tra Pisa, e Sicna, lungo la marina,

d'aria mal sana, in particolare, l'Agosto. In. XXIX, 48. Purg. V, 134.

Margherita eterna, chiama Dante il corpo illuminato, c bian-

cheggiante della Luna. Par. 11, 54.

Margherita, per lo corpo risplendente del pianeta di Mercurio.

Margherita, per lo corpo risplendente del pianeta di Mercurio Par. VI, 127

MARGHERITA, moglie di D. Iacomo Re d'Aragona. Purg. VII, 128.

Margherite, per anime beate. Par. XXII, 29; poco innanzi avea

XIV, 36. XXIII, 88. e segg. 111, 126, 137. XXXII. 29, 93, 107. todata. Par. XXXIII, 1. e segg. Accennata. Par. XXXII, 83, 104, 134.

Mania Vergine, si porta con fretta a visitare S. Elisabetta. Purg.

XVIII, 100. Suo parúo. Par. XVI, 50. Smarrisce il suo figliuolo in Gerusalemne, e poli o rittova nel tempio tra' dottori. XV, 88. e segg. Alle nozze di Cana iu Galilca, nuovesi a compassione degli Sposi, a 'quali nanacava ai vino. Purg. XXXI, 184. Geoce. Purg. XXXII, 184. Cance. Purg. XXXII, 184. Cance. Purg. XXXII, 187. e coli corpo. Par. XXXI, 197. Alle nota degli accadentici e control de la control de la control de la control del c

Maria, donna Ebrea, che in tempo dell' assedio di Gerusalemme, vinta da rabbiosissima fame, si mangiò un suo figliuolino. Purg. XXIII, 30.

Marito primo della povertà, detto dal Poeta il Salvator Nostro : il secondo poi fu San Francesco d'Assisi. Par. XI, 64.

Marrocco, anticamente Mauritania, provincia littorale e occidentale dell'Affrica. In. XXVI, 104, Purg. IV, 139. Marria, Satiro di Frigia, eccellente nel sonare la cornamusa:

Timeson Court

per la qual dote montato in superbia, ebbe ardire di sfidare Apollo a suonare con esso lui; ma vinto da quel Dio, in pena della sua temerità fu dal medesimo scorticato. Vedi Ovidio nel 6, delle Trasformaz, Par. 1, 20.

Marsilia, città nobilissima di Provenza in Francia, assediata da

Bruto, per comando di Cesare. Purg. XVIII, 102. V. Folco.

Maxīr, figliuolo di Giunoue, resa gravida nell'odorare un flore, Finsero i Poet i che costui fosse i dio delle guorre. In. XXIV, 145. XXII, 31. Purg. XII, 31. Par. IV, 65. Figliuolo di Giove, secondo Dante. Par. XXII, 146. Creduto padre di Quirino, o Romulo, Par. VIII, 132. Protettore di Fiorenza ancora pagana. Accennato. In. XIII, 144. Par. XVI, 47.

Marte, appic della base ov'era la statua di Marte, in capo al ponte vecchio in Firenze, fu ucciso Buondelmonte de' Buondel-

monti. Par. XVI, 145.

Marte, uno de sette piancti, o delle stelle erranti, posto tra Giove e il Sole. Purg. II, 14, Par. XIV, 101. XXVII, 14. Ha il suo domicilio nel Leone celeste. Par. XVI, 37. Compisce il suo giro uel termine d'anni due. Par. XVI, 37. XVII, 80.

Marra, strumento rustico, da radere il terreno. In. XV, 96.
Martellare, percuotere con martello, e figuratamente, tormen-

tarc. In. XI, 90.

Marrino, Ser Martino, per qualcunque omicciattolo idiota. Par,

XIII, 159.
Martiso IV, Sommo Pontefice, nativo di Tours, o Torso, città

di Francia. Dicono ch'egli si dilettasse di cibi molto squisiti, e che mangiasse le anguille fatte morire nella vernaccia. Purg. XXIV, 22.

Martirare, crucciare, tormentare. In. XXVI, 55. Purg. XV, 108. XVII, 152.

Marzia, moglie di Catone Uticense. In. IV, 128. Purg. I, 79, 85.

MARIECCO BRELL SCORNIGIANI, da Pisa cavaliere, e dottore, il quale per certo accidente occorsogli, fattosi Frate Minore, sopportò con gran fortezza d'animo l'uccisione di Farinata suo ligliuolo, e baciò la mano dell'omicida. Purg. VI, 18.

MASCHERONI (Sassolo) Fiorentino. In. XXXII, 63. V. Sassol.

Maschio nasa, cioè, grande, virile, ben formato. Purg. VII, 113.

L'uomo guarnito d'un tal naso era detto da' Greci yassis.

Masnada, per brigata, compagnia di gente. In. XV, 41. Purg. II, 150.

Masso, sasso grandissimo radicato in terra. Purg. 111, 70.

Mastino, canc grosso da guardia. In. XXI, 44. Per tiranno crudele. In. XXVII, 46.

MASTRO ADANO. In. XXX, 104. Vedi Adamo.

Mastro, maestro. In. XXIV, 16.

MATELBA contessa, figliuola d'una figliuola dell'Imperador di Costantinopoli; che possedette in Italia molto paese, ed arrichi la Chiesa Romana di quello stato che chiamasi Patrimonio di S. Pie-

DANTE, 4.

tro. Fu donna prudentissima, e di santi costumi. Dante la pone per la via attiva, ma innocente e sineera. Purg. XXVIII, 40. e segg. XXXI, 92.

Matéra, per materia; in rima. Purg. XVIII, 57. XXII, 29. Fuor di rima. Par. I. 27.

Matre, per madre; in rima. In. XIX, 115.

MATTEO D'ACQUASPARTA, scrivendo sopra le sentenze venne a ristringer troppo la Regola di S. Francesco, Par. XII, 124.

S. MATTIA Apostolo, successore di Giuda Scariotto nell' Apostolato, In. XIX. 94.

Mattia, per mattezza, stoltezza. In. XX, 98.

Mattinare, far la mattimata, cioè, cantere e sonare in sal mattino, Innanzi le finestre dell'amata, o del vago, e figuratamente, dire, e cantar Mattutino. Par. X, 141.

Maturare, per fiaceare, affievolire, levar l'orgoglio di testa. In XIV, 48.

Mateno, flore maturo di tutte le sue foglie, per ordine di Beati già pieno, e compiuto. Par. XXXII, 22.

Mazzerare, gittare alcuno in mare in un sacco legato, con una pietra grande : ovvero legate le mani e i piedi, con un gran sasso al collo. In. XXVIII. 80.

Mara, figliuola d'Ela Re di Colco, grandissima Maga, la quale innamoratasi di Giasono, renuto a ripetere i l'uello dell' en, l'ajulo in maniera eo suoi incantesimi, ch' egli rimase vincitor dell' impresa. Figgal poi dalla patria instemo eno lui; ma postici dal melesimo abbandonata per altre donna, fece del torto ricevulo memorabile e crudel vendetta. In.XVIII, 96. Di costei si è parlato abbastanza alla voce fauone.

Mu, disser me, cioè, dissermi, dissero a me. In. XXIII, 91. Me, pronome soprabbondante. Purg. XVI, 143.

Me', per meglio, o migliore, In. I, 112, II, 36, XIV, 36, XXXII, 13, Purg. XII, 68, XVI, 123, XXII, 74, Par. XXVI, 79, Me', per più, Purg. XXXI, 43.

Meare, per trascorrere, passare, Par. XV, 83, XXIII, 79, É voce Latina.

Mearsi, per procedere, derivare. Par. XIII, 53.

Menicina, luogo nel territorio di Bologna. In. XXVIII, 75.

MESITERRANEO mare, chiamato dal Poeta la maggior calle in che

P acqua ai spenda, eccetto l' Oceano. Par. IX, 83.

Menesa, i figituola di Forco, dio del mare, giovane di bellissimo aspetto; la quale essendo stata stuprata da Nettuno nel tempio di Pallade, sdegnata la dea, le trasformò i capelli in serpenti, e fecerhe chiunque la mirasse, in sasso fosse convertito. E simil forza

ritenne la sua testa, taglia ale da Perseo. In. IX, 52. Megera, una delle furie infernali. In. IX, 46.

Mee, me; in rima. In. XXVI, 15.

MELANESI. Milanesi. Purg. VIII. 80.

MELANO, Milano, città nobilissima di Lombardia, disfatta, da Federigo Barbarossa Imperadore, Purg. XVIII, 120.

MELCHISEBECH, gran Sacerdotc dell'Altissimo a'tompi di Abramo, è posto dal Poeta per qualunque uomo di Chiesa. Par. VIII, 125.

Marasao, figliuolo d'Enco Re di Calidonia, e d' Altea. Dicuno le favote che nascendo costui, vide la madre sua porre alle Fate un iegno sul fuoco, e udi loro, dire, che tanto il fanciullo virebbe, quanto stesse a consumari que legno; per la qual cosa, Altea fece trarre il legno dal fuoco, e umoratolo, il couserrò diligentemente. Cresciulo poi Meleagro, avvenne che per certa ingiuria fatta ad Atalanta sasi mamorata da due aii di lui, fratelli d'Altea, solica del mamorata da due aii di lui, fratelli d'Altea, solicapato fieramente il giovane, a mendue gli ucciec. La qual nuova portata ad Altea, la riempi di tant'odio contra il figliuolo, che pose di nuovo il legno fattate sul fuoco, e mentre quello si consumava, struggerasi ancora Meleagro, fino a morirne interassente. Parg. A.XV, 32

Malicerta, e Leagoo figliuoli d' Atamente. In. XXX, 5. V. Ata-

MELISSO, gran Filosofo, nato nell'Isola di Samo. Par. XIII, 133. Melo, I' arbore che fa le mele. Lat. matus, pomus. Melo, Che del suo pomo gli Angeli fa ghiotti, chiama Bante Gesù Cristo, e la sua gloria. Purg. XXXII, 75.

Meloda, melodia, musica. Par. XXVIII, 119.

Melode, mcloda, melodia. Par. XIV, 122. XXIV, 114.

Membre, membri, membra; in rima. In. XXIX, 81. Purg. VI, 147. V. il Salvini nella 2. Centuria de' Discorsi Accademici, a carte 238.

Membruto, di buona corporatura, di grossa membra. In. XXXIV, 67. Purg. VII, 112.

Манавито. Quel che par si membruto. Purg. VII, 112. V. Pictro Re d'Aragona.

Memorare, ricordare. Purg. XXIII, 117. È vocc Latina. Mena, nome, per condizione. In. XVII, 59. XXIV, 85.

MENALIPPO Tebano, uccisore di Tideo. In. XXXII, 131.

MENAEZ. Che l'occhio nol potea menare a lunga, cioè, che la vista non gli potea far discernere le cose lontane. In. IX, 5. Menat lor arte, cioè, esercital. In. XXVII, 77.

Menare gli occhi, per andar guardando attorno. Par. XXXI, 47, Meno, avverbio, per non. Par. XVI, 11.

Menrenti, cioè, mencrenti, ti meneremo, ti condurremo. Purg. XXXI, 109.

Ménsola, sostegno di trave, o cornice, ch'esce dalla dirittura del piano, ov' è affissa. Purg. X, 131. Mente, per anima umana. Par. XXXII, 64. Per memoria. In.

III, 132. Mente, di che tutte le cose son ripiene; cioè, il Sommo Dio, che tutto riempie colla sua immensità. Par. XIX, 85.

Mente, in che s' inizia il moto de' cicil, e delle stelle, cioè, Iddio, primo motore d'ognì creata natura. Par. XVIII, 118. Mente torta, cioè, offesa da furore. In. XXX. 21,

19\*

Menti sante, cioè, gli Angeli, le Intelligenze celesti. Par. XXXII. 89.

Mentire, per ingannare. In. XIX, 54.

Mentre che, finchè, fino a tanto che. In. V. 96. XIII, 18. XVII, 41. XXXIII, 152, Purg. XX, 61. XXIII, 1. XXVII, 63, Par. XXIII, 106. XXV, 122.

Menzionare, far menzione, nominare. Purg, XV, 45.

Merariglioso, maraviglioso. In. XVI, 132.

Merce, per merito. Par. XXXII, 73.

Mercede, per merito. In. IV, 34. Par. XXI, 32. XXVIII.

MERCURIO Dianeta, e suo cielo. Par. V, 96, e segg.

MERETRICE che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti. In. XIII, 64. Intendi l'invidia. Chaucer che scriveva poco più di mezzo secolo dopo Dante allega questa sentenza, (Prologue to the Legende of Good Women presso Cary)

> Envie is Lavander to the Court aiway. For she ne parteth neither night ne day Out of the house of Cesar; thus saith Dant,

Mergere, per affondare, deprimere. Purg. XIX, 120. È voce Latina

Meridiano cerchio. Uno de'maggiori eireoli della sfera armillare, che la divide in due parti eguali, ed è ugualmente distante dall'Oriente, e dall'Occidente. Al qual circolo quando è arrivato il Sole, fa mezzo giorno a tutti coloro, che hanno uno stesso orizzonte. Ma come sono innumerabili gli orizzonti, così parimente i meridiani, Purg. 11, 2.

Meridiano è tocco dal Sole, cioè, è mezzo giorno. Purg. IV, 138. V. Meridiano cerchio.

MERIDIANO. Il mar Mediterraneo tanto sen'va, cioè, tauto si stende, che fa meridiano Là dore l'orizzonte pria far suole. Per intendere questo luogo del Poeta nostro, convien sapere, che quelli che abitano presso lo stretto di Gibilterra , dove comincia il mare Mediterranco, hanno il loro orizzonte a Gerusalemme, intorno a cinque mila miglia lontano da esso stretto; eh'è quasi una quarta parte di tutta la eirconferenza della terra. Chi dunque s'avanzerà dallo stretto di Gibilterra fino alle spiagge di l'alestina, dov'è Gerusalenime, fin dove quasi arriva il Mediterraneo, verrà ad avere il meridiano dove prima avea l'orizzonte. Par. 1X, 87.

Meridiano, meridiana face, fiaccola risplendente, come il Sole di mezzo giorno. Par. XXXIII, 10. Qui è metafora.

Merigge, meriggio, mezzogiorno. Lat. meridies, cerchio di merigge. V. Meridiano cerchio. Purg. XXV, 2. XXXIII, 104. Meritare di chi che sia, per beneficare. Lat. mereri, benemereri

de aliquo, In. XXVI, 80, 81.

Meritoro, per meritorio; in rima, Par. XXIX, 65.

Mero, per lucido, netto, puro, risplendente. Par. XI, 18. XVIII, 83. XXIII, 60. XXX, 59. Acqua mera, cioè, limpida, non mescolata di feccia, Par. IX, 114.

Merrò, menerò, condurrò. Purg. VII, 47.

Mertare, mcritare, Purg. XVII, 105. XXI, 90. Merto, per merito. Par. XXV, 69.

Merto, per castigo. In. XXXI, 93.

Mescere ad alcuno, per darli bere. Par. XVII, 12. Alla foggia de' Latini.

Meschine, per ancelle. In. IX, 42.

Meschini, forse schiavi. In. XXVII, 113.

Meschita, per torre, o campanile. In. VIII, 70.

Messo da Ĉielo, Angelo mandato dal Ciclo. Purg. XXX, 10.

Messo di Dio, cioè, mandato da Dio. Purg. XXXIII, 44.

MESSO DI GIUNO. Par. XXVIII, 32. Vedi Iride.

Mestiere, per bisogno. In. XXI, 66. XXIII, 119. XXXI, 110. Mestier non era partorir Maria, cioc, che partorisse. Purg. III, 59.

Mestieri, mestiere, bisogno, ciò che ha mestieri, ciò ch'è necessario. In. 11, 68.

Mestiero, mestiere, bisogno, è mestiero, si richiede. Purg. VIII,

Meta, per confini. Purg. XIV, 144.

Metafísice prwore, cioè, tratte dalla Metafísica, scienza nobilissima, che si dice ancora Prima Filosofia. Par. XXIV, 134.

METELLO, Tribuno della plebe, che si oppose a Giulio Cesare sulle soglic del Tempio di Giove Capitolino, per difendere dalla rapacità di colui l'Erario pubblico; ma indarno, perchè a viva forza ne fu rispinto. Purg. 1X, 138.

Metro, per misura. Purg. XXVII, 31. A questo metro, in questa maniera. In. XIX, 89. Per le parole che si cantano. Par. XXVIII, 9.

Metro ontoso, per grido con beffe, e con parole ingiuriose. In. Metropolitano, Vescovo della principal Chiesa d'una Provin-

cia, il quale abbia sotto di sè altri Vescovi suffraganei. Par. XII.

Metter cò, o capo, dar principio. In. XX, 76.

Metter compenso, per satollare, soddisfarc. Par. IX, 19. Mettere il riso in che che sia, cioè, guardare alcuna cosa. Par. XXXIII, 132.

Mettere in arca, per accumular pecunia. Par. VIII, 84.

Mettere in cura, per sollecitare, Par. XXVI, 21.

Mettere in fuga i sospiri. V. Fuga. Mettere innanzi, per portar la vivanda in tavola; e figurata-

mente, proporre alcuna materia, o quistione da studiare. Par-X, 25.

METTERSI, ci mettemmo per un bosco, cioè, c'incamminammo.

In. XIII, 2. Così il Petrarca nel Cap. 1. Trionfo d'Amore : Vago d'adir nocelle, oltra mi misi. Metterai oltra a fare che che sia, per avanzari in qualche cosa. Pure, XXIV. 61.

Mettersi nel canto, e nella nota, porsi a cantare insieme con gli altri. Par. XXV, 109.

Metter voci, gridare. Purg. XIX, 58. Alla maniera de Latini. Properzio nella 7. Elegia del 4. Libro: Spirantesque animos, et vocem misit.

Messa tersa, per l'ora mattutina. In. XXXIV, 96.

Messo, per aria, acqua, o altro corpo trasparente, interposto tra l'oggetto visibile, el 'Occhio 17ar. XXXI, 78. Il messo per le motto Gli tobe il trapassor del più aronti, cioè, la quantità dell'aria interposta tra l'oggetto, e la vista; vale a dire la molta distanza; impedi essa vista, che non potesse più innoltrarsi. Par. XVII. 74.

Mezzo cerchio del moto superno, chiama Dante l'Equatore, o sia il circolo Equinoziale, che è posto in mezzo al Tropico del Cancro, e al Tropico del Capricorno, fuor de' quali cancelli non esce il Sole, girando per lo Zodiaco. Purg. IV, 79.

Mezzodi, per l'Equinozio; cioè, quella stagione che pareggia il dl colle notti; il che accade due volte l'anno, una in principo di Primavera, l'altra in principio d'Autunno, In. XXIV, 5.

Mezzo, coll'e stretto, per bagnato d'acqua, molle, putrido. In. VII, 128.

Mezziele, la parte di merro del fondo dinanzi della botte. In. XXVIII, 22. S. Michelle Ascamello, vincitor di Lucifero, In. VII, 11. Purg.

MILEMENT SCOTTO; famoso Astrologo, e Mago di Federigo II.
Imperadore; a cui predisse il luogo e la maniera della morie: di

costui si narro mille prodigi. In. XX, 116.

Micrel Zanche. In. XXXIII, 141. Vedi Zanche.

Micot, figliuola di Saule Re d'Israele, e moglie di Davide; donna superba. Costei disprezzò il marito, in suo cuore, perchè l'avea veduto danzare in abito succinto avanti l'Arca del Signore. Purg. X, 68, 72.

Mina, Re di Frigia, il quale stimolato da immensa avarizia, impetrò da Baeco, che tutto ciò ch' ei toccava, diventasse oro. Ma pentissi poi della sua sciocca dimanda, quando vide, anche il pane, e le vivande in oro cangiarsi. Purg. XX, 106.

Milia, miglia. Par. XXVI, 78.

Milizia, per insegna di casato nobile. Par. XVI, 130.

Milizia, cigner milizia, cioè, armar cavaliere. Par. XV, 140. Milizia. l'una, e l'altra milizia di Parodiso, cioè, gli Angeli, e l'anime de Beati. Par. XXX, 43. XXXI, 2, 4.

Milizia che Pietro segnette, i Santi Martiri della Chiesa primitiva. Par. IX, 141.

Milizia santa, fatta sposa da Cristo nel sangue suo, cioè, la compagnia de Beatl, che trionfa in Cirto, dopo aver militato quaggiù in terra. Par. XXXI, 2,

908

Millesmo, per millesimo; in rima. Par. AA, 129.

Millesmo del rero, la millesima parte della verità. Par. XXIII, SS, Mixezo, fiume di Lombardia, ch' esce dal Lago di Garda, e mette in Po. In. XX, 77.

Minerva, dea dell'arti, e degl'ingegui, secondo le favole; senpre vergine, nata del capo di Giove, senz'ajuto di donna. Par. II, 8. Fronde di Minerea l'ulivo sacro a quella dea. Purg. XXX. 68.

Ministrare, eseguire i comandi, esercitar qualche ministero. Purg. XXX, 59.

Ministro maggior della natura, cioè, il Sole, che ha una grandissima parte nella generazion delle cosc. Par. X. 28.

Minor per la rima ; lo stesso che Minos. Par. XIII, 14.

Mixos ligituolo di Giove, e d'Europa, Re e legislatore de Cretensi, uomo d'incontaminata e severa giustizia; il quale finsero i Poeti che fosse giudice all'Inferno insienne con Eaco e Hadaumanto, In. V, 4, 17, XIII, 96. XX, 36. XXVII, 124. XXIX, 120. Purg. I, 77.

MINOTATRO, MOSTO composto di due nature, umana e bovina, il quale finsero i Pocti che fosse generato da un toro, col quale si conglunse l'assife, moglie di Minos Ile di Crets, donna di Insurria bestiale. Coste i incirciusia in una vacca di legno fabbricata da De-dalo, recè ad effetto il suo ncfando proponimento, e fu nadre del Minotaturo, il quale por il un associo in un laberinto, a tal fine fatto edificare dal Re: e finalmente fu ucciso da Tesco Principe d'Alene. Dante lo chiama infanuta di Crett. In. N. 11, 12, 22.

Miaa, (La) luogo del Padovano, posto sulla Brenta. Purg. V. 79.
Miaaa figliuola di Ciniro Re di Cipri, che iniamoratasi ilel padre, operò sì, che venne a giacersi con lui senza ch'egii la conoscesse. Vedi Ovidio nel X delle Trasformaz, dove altre cose di lei si leggono. In. XXX. 38.

M'insegni, per insegnami. In. XXVII, 102.

Minugia, budelle, intestini. In. XXVIII, 25,

Minuale de corpi, que minutissimi corpicelli, che si veggono nuoversi con somna velocità ne raggi del Sole. Par. AlV, 114. Miracolo, per donna di bellezza maravigiosa, qual era Beatrice. Par. AVIII, 65. Così il Petrarea della sua Laura già morta,

nel Sonetto 268. L'alto, e novo miracol, ch' a' di nostri Appare al mondo, e star seco non rolso, cc. Mirare, per ammirare, maravigliarsi. Purg. XII, 66. XXV, 108. Mira, maraviglioso, mirabile. Par. XXIV, 56. XXVIII. 55.

AXA, 68. É voce Latina.
Miao, nota mira, cioè, canto mirabile, Par. XIV, 24.

Mirra, lagrima, o gomnia d'un' albero che nasce in Arabia, molto prezioso. In. XXIV, 111.

Mirrare, uguere con inirra, che impedisce la corruzione. E liguratamente, conservare, e consaerare all' immortalità. Par. VI, 48. V. il Varchi nell'Ercolano, a carte 190. Non mancano Spositori, che spieghino mirro, per miro; in grazia della cima.

Mischio, sustantivo, per mescuglio, mescolanza. Par. XXV, 131.

Miserere, abbi misericordia. Principio del Salmo 30. c prendesi per tutto il Salmo. Purg. V, 24. Cosl Miserere mei. abbi misericordia di me. Par. XXXII, 12.

Miserve et me, abbi compassione di me. In. 1, 63. Usarono lo Poeti Toscani, e anche i Prostatori qualche volta, di sparger nel componimenti voci Latine. Il Petrarca nella Canzone alla Beata Uvergine: Miserver d'un cor contrito, munic, e nel Soneto 492. Or ab experto rostre frodi intendo. Il Boccaccio pure nella Novella di Martellino: Domine, fallo tristo, V. Sub Jutio.

Miso, messo, posto, collocato; iu rima. In. XXVI, 54. Par. VII, 21.

Misture, per corpi misti, formati dagli elementi. Par. VII, 125. Misuratamente, con misura, ed ordine. Purg. VIII, 84.

Misurrebbe, misurerebbe. Purg. X, 24.

Mitriare, mettere in capo la mitra vescovile; ma figuratamente, concedere superiorità. Purg. XXVII, 142.

Mò, ora, testè, poco avanti. Lat. modo. In. X, 21. XXIII, 7, 28. XXVII, 20, 23, 109. XXXIII, 136. Purg. VIII, 28. XXI, 68. XXIII, 56, 111. Par. IV, 32. VII, 94. XII, 82. XIX, 67. XXI, 13. XXIII, 11, 73. XXIII, 83. XXIV, 143. XXX, 70. XXXI, 48.

Mobile primo, Cielo superiore, che movendosi, trae seco, e gira tutte le sfere inferiori d'Oriente in Occidente, fino allo stesso punto, nello spazio d'ore ventiquattro; secondo il Sistema di Tolomeo. Par. XXX, 107.

Modicum, et non videbitis me: et iterum modicum, et vos videbitis me; cioè, passerà un poco di tempo, e non mi vedrete; e passerà un altro poco di tempo, e voi mi vedrete. Parole di Gesù Cristo nel Vangelo di S. Giovanni, al cap. 16. Purg. XXXIII, 10.

Mostre figliuolo di Artú Re della gran Bretagna, il quale divenuto ribelle al padre, si pose un giorno in aguato per ammazzarlo; ma il valoroso Re, scoperte l'insidie, passò da banda a banda il diudio con la lancia nel petto, si fattamente, che coloro che guardavano, videro passare il sole per la piaga. In. XXXII, 61.

Modo, per condizione, foggia, qualità. In. XXVIII, 21. XXXIV, 30. Per volontà. cenno. comando. Purg. XXIX. 152.

Mono, tenere alcun modo, cioè, usar di fare che che sia. In. III, 34.

Modona. Città di Lombardia, espugnata da Ottaviano Cesare. Par. VI, 75.

Moisi, Capitano e legislatore del popolo Ebreo, personaggio nusisimo nelle sacre Carte. In. IV, 37. Par. IV, 39. XXVI, 41. Accennato. Par. XXXII, 131. Scrive i cinque primi libri della Sacra Scrittura che sono chiamati il Pentateuco. Par. JXXIV, 136. Assiste alla trasfigurazion del Signore. Pugr. XXXII, 80.

Mola, macina da mulino. Par. XXI, 81. È voce Latina.

Mola, per ruota, o corona di persone che danzino. Par. XII, 3. Molle, per facile, condiscendente. In. XIX, 86.

297

Молта, flume che passa per Praga , Città capitale di Boemia, e si scarica in Albia. Purg. VII, 99.

Monaldi, e Filippescui, due famiglie contrarie in Orvieto a' tempi di Dante. Purg. VI, 107.

Moncherini, estremità delle braccia, tagliate via le mani. In. XXVIII, 104.

Monco, senza mano, o con mano storpiata, figuratamente, farni monco; per isvanire, dileguarsi. In. XIII, 30.

Monda, città di Spagna, presso la quale Giulio Cesare vinse Labieno, e i due figliuoli di Pompejo, così imponendo fine alla Guerra civile. S'accenna. Par. VI, 71.

Mondi, chiama Dante i tre regni spirituali da lui descritti. Purg. V, 63.

Mondiglia, feccia, parte inutile che si leva dalle cose le quali si purgano. In. XXX, 90.

Mondizia, purità. Purg. XXI, 61.

Mondo amaro senza fine, l'Inferno. Par. XVII, 112.

Mondo defunto, chiama Dante l'Inferno. Par. XVII, 21. Mondo fetice, per lo Cielo, ch'è l'abitazione de' Beati. Par. XXV,

Mondo putero, il Cielo, il Paradiso. In. VII, 58. V. Putero.

Mondo senza gente, cioè, disabitato. In. XXVI, 117. Молво, questo mondo, per l'Emisperio nostro. Par. XXX, 2. Per

lo Purgatorio. Purg. XXVI, 131.

Moneta, figuratamente, per la Fede. Par. XXIV, 84.

Moneta sanza conio, per Indulgenzo false, e senza autorità.

Par. XXIX, 126.

Monetiere, chi falsifica la moneta. In. XXX, 121.

Молгавило, Ducato d'Italia, posto tra il Milanese, il Piemonte,

e 'l Genovese, Purg. VII, 156.

Monimento, per sepolero. In. IX, 131.
MONGERELLO, o Etha, monte altissimo di Sicilia, presso la Città
di Catania, donde escono fiamme con sassi, e bitume; sotto il quale
finsero i Poeti essere la fucina di Vulcano. In. XIV, 56. Par. VIII,

V. Eina.
 Monistero, monasterio. Purg. XII, 122.

MONTAGNA, nobilissimo cavalierc, capo di parte Ghibellina, crudelmente fatto morire da Malatesti Signori di Rimini. In. XXVII, 47. Момтаркъті, luogo di Toscana, dove i Guelfi in numero di quattro

mila furono tagliati a pezzi da' Ghibellini, per tradimento di M. Bocca degli Abati Fiorentino. In. XXXII, 81.

Montar per lo raggio divino, ascendere a contemplar la Divinità.

Par. XXXI, 99.

Monte, Che ha le nutrici nostre sempre seco. Purg. XXII, 104. V. Parnaso, Muse. Mostre. L'alvestro monte, ond'ètronco Petoro, Purg. XIV, 52.

Intendi l'Apennino.

Monte che si leva più dall' onda, chiama Dante il monte del Pur-

gatorio, ch'egli finge superare tutti gli altri inaltezza. Par. XXVI, 139.
Monte del Purgatorio. Par. XV, 93. XVII, 115, 137.

MONTECCHI, famiglia potente in Verona, che insieme co' Cappelletti, cacció di quella città Azzo II. Marchese di Ferrara, che n'era Governatore; benché poi egli vi ritornasse, coll'ajuto de' Conti di S. Bonifazio. Purg. VI, 106.

MONTE BI S. GITLIANO, detto anche Monte Pisano, posto tra Pisa, c Lucca. In. XXXII, 29.

Montereltro. Vedi Guio di Carpigna.

MONTEFELTRO, famiglia nobilissima, eosì nominata dal luogo. Purg. V, 88. V. Buonconte.

MONTERALO, luogo vicino a Roma, donde si veggiono i superbi edifici posti dentro, e fuori della città. Par. XV, 109.

Montenento, castello di Toscana, non lontano da Prato; ehe fu del Conti Guidi. Par. XVI, 64.

MONTEREGGIONE castello de Sanesi, circondato di torri. In. XXXI, 41.

MONTINYERA URBINO, Io fui de' monti là intra Urbino, In. XXVII,

29. V. Guido conte di Montefeltro.

Monti, chiama Dante gli Apostoli. Par. XXV, 38.

Montone dal Vello dell'oro, attaccato in Colco da Frisso nel

morrore dat r etto dett oro, intaccato in cotco da Frisso nei tempio di Narte, e dopo molto tempo ricuperato da Giasone, e dagli Argonauti. In. XVIII, 87. V. Jasone, e le favole.

Mosroxe flume d'Italia, il quale scendendo dall'Apeunino, corre presso le mura di Forlì, e quindi partendo, di là da Ravenna sbocca nell'Adriatico. Accennato. In. XVI, 94.

MONTONE, segno dello Zodiaco. Par. XXIX. V. Ariete.

Mora, nome, per monte di sassi, Purg. III, 129.

Moralita, per dottrina morale. Purg. XVIII, 69.

Mordere, per tormentare abbruciando. Purg. XXVII, 10.
Morders. Con quanti denti questo amor ti morde; cioè, quanti
motivi ha l'amore, che t' infiamma. Par. XXVI, 51.

Monne, muore il iembo. cioè, termina, sparisce, lascia d'esser lembo. Purg. VII, 72. Morisse, per morissi; in rima. In. V, 141.

Mormorare, per parlar coperto, o fra' denti. Purg. XXIV, 47. Per nominar sotto voce. Purg. XXXII, 37.

Monorro fratello di Cacciaguida antenato di Dante. Par. XV, 136. Mosca (II). In. VI, 80. Vedi Mosca degli Uberti.

Mosca, assett Utarri, o de' Lamberti, nobilissimo taralier Fiorentino, il quale diede il consiglio, che si dovesse ammarazare Bonodelmonte, anch' egti uomo principalissimo di quella città, che avendo promesso di prender per moglie una degli Amidei, non attenendo lor la promessa, sposò invece una de' Bonati. L'uccisione del qual diovane introduses in Firenze le pestitenti fazioni de Negri, e de' Bianchi, con danno gravissimo degli Überti. In. XVIII, 160.

Morso, sustantivo, per istimolo. Par. XXVI, 55. Morso dell' anghie, per to grattare. In. XXIX, 79.

Measo Colui che 'l morso in se punio. Purg. XXXIII, 63. Cioè, Gesù Cristo, che morendo sopra la Croce, soddisfece all'Eterno suo Padre, offeso dal primo uomo col mangiare il ponto vietato. 'Intendi dunque Morso del pomo nel Paradiso Terrestre.

Morta', per mortali. Purg. XIII, 144.

Mortai, mortali. Par. V, 129. XV, 42. Mortals, il mortale, soltintendi, corpo. Purg. XXVI, 60.

Moria Possia, che tratta del regno de' morti; cioè, dell'inferno; e perciò tetra, malinconica. Il Petrarca nel Sonetto 16. Taesio ro; che le parole moria Farian pianger la genie. Ovvero, abbandonata, tralasciata per langhissimo tempo; colpa de' barbari che innondamon l'Italia negli uttimi ani ndell'Imperio Romano, e distrasero totte le belle arti : ma la prima spiegazione ci sembra la vera, Purz, 1, 7.

Morta scritta, cioè, lettere di colore oscuro, e funebre. In. VIII, 127.

Morti veri, chiama Daute i dannati. Purg. XXIII, 122.

Mossa nece, cioè, neve caduta da Cielo. Purg. XXIX, 127.
Mosson, mossero. Purg. IV. 122.

Mosterrà, mostrcrà. Purg. 1, 107.

Mosterrotti, tel mostrerò. In. XXXII, 101.

Moto, per mossa, participio. Purg. XXIII, 19. È voce Latina. Moto che più touto it Mondo cigne, cioè, il primo Mobile velocissimo. Par. XXVIII, 27.

Moto, participio, per mosso. Par. XVIII, 49. XXIV, 132. È voce Latina.

Motore, che muove. Purg. XXV, 69.

Motori beati, le Intelligenze che muovono i cieli. Par. II, 129.

Motto, per detto breve, e faceto. Par. XXIX, 115. Per parole
semplicemente. Purg. V, 7. V. Far motto.

Morén, movevano. In. XVIII, 17. XXXIV, 51. Par. XIV, 110. E simili terminazioni molte.

Morendo, per movendosi, Par. XIII, 66.

Movieno, moveyano. Purg. III, 39. X, 81. XXIX, 59.

Moviensi, per movevansi; in rima. In. XII, 29. Par. XVIII, 79. Movimento umano, per malvagia inclinazione, reo appetito. Par. XXIII. 57.

Mozzi (Andrea de'). Vescovo di Firenze, uomo macchiato di brutto vizio, il quale fu da Nicola III. Sommo Pontefice, secondo il Landino, ma secondo l'Abate Ughelli, da Bonifazio VIII. fatto passare dal vescovato di Firenze a quello di Vicenza. Accenato.

in. XV, 112.

Mozzo, per disgiunto, scompagnato. Purg. XVI, 18. Per tolto.
In. IX, 98.

M'e' accies, mi v'avviva. Par. IV, 120.

Mucciare, per trafugarsi, fuggirsi, In. XXIV, 127.

Muda, è propriamente quel luogo oscuro, dove si rinchiudono gli sparvieri, ed altri uccelli di rapina, perchè mutino le penne; ma Dante usurpa questa voce in significato di prigione, in. XXXIII, 22. Esimile quel del Petrarca nel Cap. IV, del Trionfo d'Amore :

In così tenebrosa, e stretta gabbia Rinchiusi fummo ; ove le penne usate Mutai per tempo, e la mia prima labbia.

Mulo, per bastardo. In. XXIV, 123.

Munerar, munger la lena del polmone, per levare il respiro, affannare, fiaccare. In. XXIV, 43. Munger le lagrime, tratre il pianto dagli occhi. In. XII, 135. Munger per gli occhi, per ecciare a piagnere. Purg. XIII, 57. Munger via la sembianza, per la dieta, distigurare a forza di soverchio digiuno. Purg. XXIV, 17.

Muno, dono; in rima. Lat. munus. Par. XIV, 55.

Munto di che che sia, per tolto, estratto. Par. XXI, 87.

Muovere, per muoversi di luogo, dipartirsi, mettersi in cammino. In. II, 67. XVIII, 17. Purg. X, 92. XIX, 96. Par. VII, 7. Muovere il piede nel bene appreso, cioè, avanzarsi più e più nella cognizione del bene. Par. V, 6.

Muorere i piedi colla Chiesa, cioè, sentire come sentono i Cattolici, essere ortodosso. Par. VI, 22.

Muorer la penna, per dar materia, e cagione di scrivere Par. XIX. 116.

Murare, fabbricare. Templo, che si murò di segni, e di martiri, chiama Dante la Chiesa, che fu stabilita con insigni miracoli, e col sangue sparso de Martiri. Par. XVIII. 123.

Nuro, per cosa interposta, che separi, ed impedisca il transito. Purg. XXVII, 36. Par. XXXII, 20. Il Petrarca parimente nel Sonetto 45.

Tra la spiga e la man qual muro è messo?

cioè, qualc impedimento? quale ostacolo?

Musa Macquere. Nostra maggior musa. Par. XV, 26. Intendi Virgilio principe de Poeti Latini.

Musare, stare oziosamente, a guisa di stupido, o trasognato. In. XXVIII, 43. V. però il Varchi nell'Ercolano, a carte 67. dell'edizion Fiorentina.

Mws. Finsero gli antichi Poeti che queste fossero nore sorelle, figliaole di Giove e di Muenosine, alle quali erano secri i monti Parassoo, Pindo, Elicona. Erano presidenti alle arti liberali, ma principalmente alla Poesia, e alla Musica. I loro nomi furano : Clio, Calliope, Euterpe, Melpomene, Tersicore, Polimia, Erato, Talia, Urania. In. 7. Purg. 1, 8. Par. II, 9. XII, 7. XXIII, 36. Nutrici del Poeti, Purg. XXII, 105. Vergini sacrosante. Purg. XXIX, 37. Accomate. In. XXXII, 10.

Mutamento, mutazione. Purg. XXVIII, 7.

Mutarzi in se, per voltarsi ; detto di schiera, che marci. Purg.

XXII, 21.

Muto, nome, aspettar le novelle dal muto, cioè, bramare che gli

siano spiegate quelle cose, che per la loro sublimità non si possono spiegare, Par. X. 75.

Muto d'ogni luce, cioè, oscurissimo, per quella figura che da' Greci è chiamata catachresis; cioè, abusione. In. V, 27.

Muro, mute potenze, chiama Daute quelle dell'anima vegetativa. e sensitiva, dopo la morte dell'uomo, che allora non si riducono all'atto. Purg. XXV, 82.

Muzio Scrvola, nobilissimo Romano, il quale, assediando Porsena Re di Toscana la città di Roma, si portò agli alloggiamenti del nimico per ucciderlo; e quivi arrivato, non conoscendolo, uccise in vece di lui un suo favorito; ma accortosi poi dell' errore, mise ad arder la propria mano nel fuoco preparato per lo sacrifizio. Vedi Tito Livio nel 2. libro delle Storie, Par. IV, 84.

Nabuccobonosorre, Re degli Assiri, dormendo vide una volta un orribil sogno; del qual sogno non ricordandosi poi la mattina , mandò per tutti li savi di Babilonia, promettendo premi a coloro che glie lo avessero ricordato, e spiegato, e minacciando di morte gli altri che ciò non avessero saputo fare; ma Daniello, fatta orazione, co' suoi compagni, per ispirazione divina venne a sapere e il sogno, e come si dovesse spiegare, e in tal maniera quietò l'animo del Re, e placò l'ira di esso, Par. IV, 14.

NAJABE, coll'accento acuto sulla seconda sillaba, in rima; per Najadi, cioè Ninfe de'Ionti e de'Iiumi. Narrano le favole che essendosi messe tali Dee a predire le cose future, sdegnata Temi, come quella a cui più non si dimandavano i responsi, mandò nel distretto di Tebe un ferocissimo cinghiale, che dava il guasto alle biade, e divorava le gregge, Purg, XXXIII, 49.

NANNA, voce delle balie, quando cullando i bambini, procurano d'addormentargli. Purg. XXIII, 111.

NAPOLEONE, degli Alberti. In. XXXII, 55. c segg. V. Alessandro.

Napoli, città principalissima d'Italia posta in terra di Lavoro, e capo di molte provincie: anticamente chiamata Parthenope. In essa fu sepolto Virgilio, Purg. III, 27.

Nancisso, bellissimo giovane, figliuolo del fiume Cefiso, e di Liriope, il quale non volendo corrispondere in amore alle Ninfe che per lui si struggevano, avvenne che guardandosi egli una volta in un limpidissimo fonte, s' innamorò di sè stesso, e dimenticatosi del mangiare, e del bere, se ne morì, e fu convertito nel fiore del suo nonie. In. XXX, 128. Accennato. Par. III, 18.

Nardo, pianta Indiana odorifera. In. XXIV, 111.

Nasetto, per uomo di picciol naso. Purg. VII, 103.

NASETTO, Quel nasetto, che stretto a consiglio. ec. Purg. VII,

105. Intendi Filippo Nascllo figliuolo di San Lodovico Re di Fran-

Naso Maschio. Colui dal maschio naso, Purg. VII, 113. V. Carlo I. Re di Puglia.

Nassuo, soldato nell'esercito di Catone in Affrica. Costui, se crediamo a Lucano nel 9. Della Farsaglia, punto da una serpe velenosissima, si gonfiò in maniera, che venne a scoppiare, mandando finori le interiora. In. XXV. 98.

Nastro, per continuazione di raggio, figuratamente. Par.

Nasuto, ben fornito di naso. Purg. VII. 124.

NATAN, Profeta, il quale per comandamento di Dio riprese Davide dell'adulterio da lui commesso colla moglie d'Uria. Par. XII, 136,

Nato, per figliuolo, alla maniera de' Latini. In. IV, 59, X, 111. Par. XXII, 142. E per uccellino di nido. Par. XXIII, 2.

Nato, per natio. In. XXII, 48.

NATO DI NAVABBA. Io fui del regno di Navarra nato. In. XXII, 48. V. Giampolo.

NAVARRA, provincia confinante colla Spagna, e divisa dalla Francia col mezzo de monti Pirenei; oggi posseduta da Franzesi, In. XXII, 48. Par. XIX, 143.

NAVARRESE, di Navarra. In. XXII, 121.

Naricare, navigare. In. XXI, 9. Purg. I, 131.

Nazzaartz, etità di Galilea, dove segui l'incarnazione del Verbo Divino. Par. 1X, 137. Ne, particella riempitiva, o enclitica, come dicevano i Greci. Per

le vene cone; cioè ca, o, ne ca. Purg. XXV, 42. E così in altri luoghi. V. Il Varchi nell' Ercolano, a carte 193. Nebuloso, coverto di nebbia, caliginoso. Lat. nebulosus. In.

IV. 10.
Necesse, per necessità. Par. XIII, 98, 99. Per necessario. Par.

111. 77. E voce Latina.
Necestifa de seser redoce la Fortuna; dipendendo anche gli accidenti che pajono a noi fortuiti, dalla indeclinabile providenta di Bio. In. Vill., 89. M. Tullo nelle sue Quistioni Accademiche a voca de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio della companio della

ea constitutum sil: inter quasi fatalem, et immutabilem continuationem ordinis sempiterni.

Necessitato, per necessario, ingiunto di necessità, cioè, con obbligo indispensabite. Per. V, 49.

Aed, scrivesi in vece di ne, particella negativa, quande seguita vocale. Purg. IV, 102.

No Dei, cioc, fra gli Dei. Purg. XV, 98.

NEGRI, o Neri, fazione di Toscana a' tempi di Dante. In. XXIV, 145.

Neente, niente. Par. IV, 74.

INDICE :

N'è fiamma non m'assale, Questa doppia negativa maggiormente negativa. Così Virgilio nell' Egloga. 3. Nulla neque amnem Guslavit quadrupes, nec graminis attigit herbam. In. II, 93.

Negghienza, pigrizia, trascuraggine, oziosità. Purg. IV, 105.

Negligere, trascurare. Purg. VII, 92. E voce Latina. Naco, meltersi al nego, disporsi a negare. Purg. XVII, 60.

Ne la, per nella; in rima. Purg. XVII, 88.

NELLA, moglie di M. Forese, Fiorentino, donna molto pia. Purg. XVIII. 87. V. Forese.

Nella Chiesa co' Spatia e in taperna co'abiationi, maniera di

Nella Chiesa co' Santi, e in taverna co' ghiotloni, maniera di proverbio, che dinola, doversi l' uomo savio accomodare a' luoghi, a' tempi, e alle circostanze. In. XXII. 14.

Nella Madre, cioè, nell'utero materno. Par. XXXII, 68.

Ne lo, per nello; in rima. Par. II, 15.

NERROTTE, O NERROTTO, personaggio nolissimo per la Sacra Scrittura, nomo di superbi pensieri, il quale comincio à fabbace la torre di Babelle, con animo di giungere sino alle stelle; ma Dio confondendo i finguaggi del lavoratori, deluse il suo pazzo disegno. In ANM, 77. Purg. XII, 54. Par. XVVI, 196.

nel Vangelo di S. Matteo al capo XXII. Vers. 30. Per dare ad intendere, ehe in Paradiso non vi saranno più nè mariti, nè mogli. Purg. XIX, 137.

Neguizia, malvagità. Par. IV. 69. XV, 142. Per desiderio ingiusto, e discordante dalla divina volontà. Par. VI, 123.

Nerbo, nervo, o vigore. In. XXI, 36. Nerbo del viso, vigore, e forza degli ocehi. In. IX, 73.

NERLI, famiglia nobile Fiorentina uno de' suoi consorti, ma senza nome, viene accennato. Par. XV. 115.

Nervi mal protesi, per parte del corpo vergognosa, male usata. In. XV, 114. Cosl Orazio nell' Oda 12. degli Epodi:

## Cujus in indomito constantior inquine nervus, Quam nova collibus arbor inhæret.

Nesso per ignorante, che non sa. Lat. nescius. Par. XXVI, 74. Nesso Centauro, ueciso da Ercole con una freccia, perchè avendosegli offerto di trasportare sulle sue groppe Dejanira, moglie di lui, di là dal fiume Eveno, quando fu giunto all'altra riva, la volle sfortare. In. XII, 67, 98. XIII, 1.

Nattuno, dio del mare, figliuolo di Saturno, e di Cibele. In. XXVIII, 83. Ammira l'ombra della nave Argo, che prima d'ogni altra soleò il mare. Par. XXXIII, 96.

Nicchiarzi, dolersi, e rammaricarsi con voce sommessa, alla guisa che fanno le donne, quando cominciano a sentire i dolori del parto. In. XVIII, 105.

NICCOLA III. Sommo Pontefice, della famiglia Orsina di Roma, posto da Dahte fra'simoniaei: ma altri tengono che fosse degno Pontefice. In. XIX, 31. e segg.

NICCOLAO SANTO, Vescovo di Bari, che sovvenne con tre horse d'oro a tre fanciulle da marito, dotate di somma bellezza, altrettanto povere, e perciò poste in pericolo di vendere l'onestà loro. Purg. XX. 52.

Niccolò Salindevi, ricchissimo giovane Sanese ma scialacquatore fuor di misura, il quale fu il primo a condire fagiani con garofani, ed altra maniera di spezierie. In. XXIX, 127. V. lo Stricca.

Nicosia, città principale dell'Isola di Cipri coll'accento acuto sulla penultima. Par. XIX, 146.

Nidio, nido. In. XV, 78.

Nido, per luogo proprio d'anima beata. Par. XVIII, 111. Nido di Leda, per lo segno de Gemini. Par. XXVII, 98. V. Leda. Nino. fare il nido. per alloggiare, Purg. XX. 151.

Nino, forse è nato Chi l' uno e l'altro caccerà di nido. Purg. XI, 98. \* Bante accenno sè medesimo \* e ch' ei forse avanzerà la gloria de' due poeti italiani suoi predecessori.

Niego, far niego, per negare. In. XXVI, 67. Purg. XXV, 55. V. Nego.

Niexte, di terarsi era niente, cioè, in vano tentavano di levarsi. In. XXII, 145. Niari, per negri; in rima, Purg. XXXIII. 110. È voce La-

tina.

Nilo, finme grossissimo d'Egitto che nasce nell' Etiopia, e si scarica per selle foci nel Mediterraneo, in. XXXIV, 45. Purg. XXIV, 64. Par. VI, 66. Le fouti del Nilo presso gli antichi erano incognite. Qui s'accenna la guerra Alessandrina di Giulio Cesare.

NEVE, propriamente furon dette le dee presidenti all'acque; che Najasi e Nexusi ancora si chiamarono; le prime abitatrici de flumi, le seconde del mare; ma per figura. Catacresi elbero questo nome altresi le Orradi; cioè le dee de monti; e le Napee, o dee delle valli; ci finalmenti e Driadi; e le Amadriadi, dee delle

o dec delle valli; e finalmente le *Driadi*, e le *Amadriadi*, dec delle Selve, e degli Alberi. Purg. XXIX, 4. XXXI, 106. Navre chiama Dante le virtú Teologali e Cardinali. Purg.

NINE RTERNE chiama Dante le stelle. Par. XXIII, 26. Nino, Re degli Assiri, marito di Semiramide. In. V, 59. V. Se-

miramis.

Nixo bella casa bi Viscorti bi Pisa, uomo gentile, e molto robusto di corpo; giudice del giudicato di Gallura in Sardegua.

Purg. VIII, 35, 109.

Nosat, figlional di Tantalo, e moglie d'Anflone Re di Tebe.
Costei ebbe di suo marito sette figliuoli maschi, e sette femmine;
per la qual cosa oltre misura insuperbita, non volera che le gruti
serificassero al Latoma madre d'Apollo, e di Diana, ma piutustosi
a lei. Selgnati perciò que Numi, gli uccisero colle saette i figliuoli,
Apollo i maschi, e Diana le femmine; e lei piangenete courvettrono

in sasso. Purg. XII, 57.

XXXII. 98.

Nipote, I' reggio tuo nipote, Purg. XIV, 58. V. Fulcieri da Calboli.

Niso, giovane Trojano, amico d'Eurialo. In. 1, 118. Vedi Virgilio nel 9. dell'Eucide.

Nitido, netto, purgato. Lat. nitidus. Par. Ill, 11.

No', noi. Purg. V, 52.

Noarest, o Novarest, popoli di Novara città dello stato di Milano. In. XXVIII, 59. V. Dolcino.

Nocera, città dell' Umbria, soggetta a' Perugini, a' tempi del Poeta, e da loro molto aggravata. Par. XI. 48. Nobittà, nobittà. Par. VII. 78. Lat. nobittas.

Nobilitate, nobiltate. In. 11, 9.

Nocchio, nodo. In. XIII, 84.

Noce, per quella parte della balestra, dove s'appieca la corda, quando si carica. Par. 11, 24.

Nodo, per difficoltà. Purg. XXIV, 55. Par. XXVIII, 58. Per misterio, o visione misteriosa. Purg. XXIX, 154. Per la macchina del mondo. Par. XXXIII. 91.

Not. Patriarca, che rinchiuso nell'Arca da lui fabbricata, con altri sette della sua famiglia, scampò dall' universale diluvic. In. IV, 56. Pose Dio un patto col l'atriarca Noè, che quando gli uomini vedessero, apparir nelle nuvole l'Arco baleno, potrebbero, assieurarsi che il diluvio universale non ritornerebbe mai più. Par. XII, 17.

Nojare, annojare, rincresecre, dispiacere, dar molestia, e s'adopra col terzo e col quarto caso. In. λλΙΙΙ, 13. Purg. IX, 87. Par. IX, 55, 98. XIV, 18.

Not vi dice, non vel dice. Par. XIV, 10. Temendo no 'l mio dir gli susse grave, cioè, che 'l mio dire grave non gli sosse. In. III, 80. XVII, 76.

Nou, terra del Genovese, posta in una valle. Par. IV, 25. Nomare, nominare. In. V, 71. XXV, 42. XXX, 101. Purg. XI,

XXI, 91. XXIV, 26. Par. XVIII, 35. XXVIII, 152.
 Nomato, nominato. In. XXIII, 103. XXXII, 68. Par. VI, 46.
 VII. 153.

Nome, Col nome che più dura, e più onora, cioè, col titolo di Pocta. Purg. XXI, 83. Nome portato prima. Ouel che su vi portai prima lo nome di

colui, ec. Par. XXII, 40. V. S. Benedetto.
Nominanza, nome, fama. In. IV, 76. Purg. XI, 115.

Nominare a dito, cioè, additando. In. V, 68.

Non, particella soprabbondante. In. XXX, 24.

Non altri il ti giura, cioè, niuno tel giura. Par. XXIV, 105. Non buono, per cattivo. In. XXI, 99. Così Catullo Carm. XI.

Pauca nuntiate meæ puellæ Non bona dicta.
Non puote esser senza gustare, cioè, non può non gustare; è forza che gusti. Par. X, 5.

Non credi tu me teco? cioè, me esser, teco? Purg. 111, 24.

Non decimas, quæ sunt pauperum Dei, non le decime, che sono de' poveri di Dio. Par. XII, 93.

Non quardasti in là, si fu partito, cioè appena guardasti in là, ch' ei si parti. In. XXIX, 30.

Non n' usciresti , pria saresti lasso , sottintcudi , che, Par. IV. 93.

Non potèm ad essa, sottintendi, arrivarc. Purg. XI, 8.

Non saria, che non potesse, cioè, potrcbbe. Purg. VII, 51.

Non si est dare primum motum esse; cioè, non dimandò a Dio Salomone, se convegna concedersi, o darsi, che ci sia il primo moto, o pure se i movimenti procedano da una serie d'infinite cagioni. Par. XIII, 100.

Non possa, in forza di nome, cioè, difetto di potere, Purg,

NORMANDIA, provincia di Francia, occupata da' discendenti d'Ugo Ciapetta, Purg. XX, 66. Nonveggia, provincia e Reame settentrionale. Suo Re biasimato.

Par. XIX, 159. Nosco, in compagnia nostra, dal Latino nobiscum. Purg. XXII,

Nostra Donna, cioè, Nostra Signora; per la Beata Vergine, Par-

XXI, 123. Nostra tabbia, per aspetto, o figura umana. In XXV, 21. Nostrale, domestico, all' usanza del nostro paese. In. XXII, 9.

Nota, per accento, suono, voce, grido. In. V, 23. XXXII., 36. Per ricordo scritto. In. XX, 104, XXXII, 93. Notajo. Purg. XXIV, 36. V. Iacopo da Lentino.

Notare, per accennare, significare. Purg. VI, 93. Per cantare

secondo le note musicali. Purg. XXX, 92. Note, per macchie, Purg. XI, 34. Per parole, o rimc, In. XVI.

Note, verbo, per noti; in rima. In. XI, 101. Par. XIII, 103. Noti di fama, cioè, per fama. Par. XVII, 138.

Notricare, nutrire, Purg. XVI, 78.

Notte ultima, per la fine del Mondo. Par. VII, 112.

Norella, per ragionamento. In. XXV, 38. Novellamente, per a' giorni nostri o negli ultimi tempi. Purg. XX. 51.

Noverca, madrigna, È voce Latina, Par. XVI, 59. Qui figuratamente, contraria, avversa, come sogliono essere le madrigne ai

Norissimo, per ultimo, alla maniera de' Latini. Purg. XXX, 15. Novizia, per isposa. Par. XXV, 105.

Nozze, per l'eterna beatitudine, Par. XXX, 133.

Nube, nuvola. Lat. nubes. Par. XII, 10.

Nube di mortalità, cioè, impedimento che il corpo mortale cagiona all'anima immortale. Par. XXXIII, 31.

Nuca, la spinal midolla, ch'è come un processo del cervello, secondo i professori di Notomia, In. XXXII, 129,

307

Nucle parole, chiarc, facili ad essere intese. Purg. XXXIII, 100. Nucl., per not; in rima. In. IX, 20.

Nulla, per niuna. In. V, 44.

Nulla, particella, Nulla sarebbe del tornar mai suso, cioè, non ritorneresti mai di sopra. In. IX, 57. Sarebbe nulla d'agguagliare, cioè, non potrebbe in alcuna maniera. In. XXVIII, 20.

Nullo, per niuno. In. V, 103. VII, 42. XIV, 63. XXXI, 81. XXXIII, 123. Purg. VIII, 53. XXIII, 9. Par. XV, 119. XIX, 89. XXIV, 21. XXX, 30. XXXI, 15, 54. XXXII, 42, 63. Lat. nullus.

Numi, per anime beate. Par. XIII, 31.

NEMIDIA, provincia dell' Affrica, dove anticamente regno Iarba. Purg. XXXI, 72.

Nuocere in attrui, cioè, ad altrui. In. XII, 48.

Nuore cose, chiama Dante le creature, avendo riguardo all'etcrnità del Creatore. Par. VII, 72. In Daniello, al settimo capo, chiamasi Dio, antiquus dierum.

Nuoro, per disusato, e strano. In. XVIII, 22. Per giunto di fresco, e perciò inesperto, mal pratico. Purg. XXVIII, 76. Per ignoto. Par. IX, 22. Per insolito, maraviglioso. Par. XXXIII, 136.

Nuoro augelietto, per quello che non ha ancora messe le penne interamente. Purg. XXXI, 61.

Nuoro di compagnia, per chi ha nuovo compagno. In.
XXIII, 71.

Nuro, per nuora; in rima. Lat. nurus. Par. XXVI, 95.

## 0

O, Esclamazione di maraviglia, Purg. V, 27. Obbediendo, obbedendo, Par. VII, 99.

Obbietto, oggetto, Par. XXXIII, 103.

Obbietto comune, chiama Dante il desiderio di sapere, comune a tutti gli nomini. Gosì spiega il Vellutello, Purg. XXIX, 47.

Obizzo de Esti, marchese di Ferrara, e della Marca d'Aucona, uomo erudele, e rapace, che finalmente fu ucciso da un suo figliuolo. In. XII, 117. Gode Ghisola, sorella di Venedico Caecianimico. In. XVIII, 36.

Obblico, obbliquo contrario di retto. Par. X, 14. V. Zodiaco.

Occaso, occidente. Purg. XXX, 2.

Oceano, chiamato dal Poeta, quel mar che la terra inghirlanda;

perchè in sè contienc le terre, ed è fuori di esse. Par. IX, 84. Occhi, per vista, toglière gli occhi, per impedire il vedere. Purg. XV. 145.

Occhi del Cielo, chiama Dante Apollo, e Diana; cioè, il Sole, e la Luna. Purg. XX, 152.

20\*

Occhi della mente, cioè, l'intelletto. Purg. XXXIII, 126.

Occus spirtati, udendo di Siringa. Purg. XXXII, 65. Vedi

Occhiaja, cassa dell'occhio, sito dove sta riposto. Purg. XXIII, 51.

Occaso, sopra 'l Sol non fu occhio ch' andasse, cioè, che vedesse mai cosa più risplendente del Sole. Par. X. 48.

Occaso dell' aquita circonscritto, Par. XX, 31. Occúpa, coll'accento acuto sulla seconda sillaba; in rima.

Purg. XX. 8. Occupare, per vincere. Purg. XIV, 54.

OBERISI D'AGOBBIO, eccellentissimo miniatore, a' tempi di Dante. Purg. XI, 79.

Odio proprio, cioè, di sè stesso. Purg. XVII, 108.

Odor di lode, quasi sacrifizio, tolta la metafora dall' incenso, che si abbrucia ne' sacrifizi. Par. XXX, 126. Offensa, per colpa, peccato. Par. IV, 108.

Offense, per offese, participio; in rima. In. V, 109.

Offensione, offesa, danno, scenipio. In. VI, 66. XXI, 61. Per peccato, Purg. XVII, 82. Offenso, offeso. Purg. XXXI, 12. Par. XVII, 52. Lat. offen-

Offerere, offerire, sacrificare, dar culto a Dio. Par. V, 50.

XIII, 14.

Offerirsi dinanzi agli occhi, cioè, presentarsi. In. I, 62. Offese di ciò, peccò in ciò. Purg. XXVI, 76.

Offeso sembiante, cioè, cruccioso, In. VII, 111.

Oggimai, omai. In. XXXIV, 32. Purg. XVI, 127. O lasso, oimè, In. V. 112.

Oleszare, mandar odore. Purg. XXIV, 147.

Olimpo, monte altissimo della Tessaglia, il quale sorpassa le nuvole colla cima; e prendesi da' Poeti per la parte più eccelsa del Ciclo, come fingono essere le stanze degli dei. Purg. XXIV, 15. Otimpo, per lo Cielo. Purg. XXIV, 15.

Olire, mandar odore. Lat. olere. Purg. XXVIII, 6.

Otiro, per segno di pace. Purg. II, 70.

OLOFERNE, Capitan generale dell' esercito degli Assiri sotto Betulia, città della Giudea. Costui fu ingannato da Giuditta, bellissima e santissima vedova di quella città, che avendosi per divina inspirazione, messo in cuore di liberare la patria, usel a visitarlo ne' padiglioni, e dopo d'averlo invaghito di sè, fingendo di volersi giacere con lui la notte, ritiratasi a fare orazione, quando il sentl posto a letto, e addormentato per lo molto vino ch' egli avea bevuto, colla spada di lui medesimo gli tagliò la testa, e la portò seco in Betulia; onde poi fu sciolto l'assedio. Vedi la Scrittura Sacra nel libro di Giuditta. Purg. XII, 59.

Ottracotanza, per arroganza insoffribile. In. IX, 93. Ottracotato, per arrogante, di superbia intollerabile. Par. XVI, 115.

Ottraggio, per eccesso, avanzamento fuor di misura. Par. XXXIII, 57.

Ottrarsi, innoltrarsi. Par. XXXII, 146.

Ottre, cioè, da una superficie all' altra opposta. Par. II, 74.

Omnaro, uno de' Conti di Santa Fiora in Maremma di Siena, figiiuoto di Guglielmo Aldobrandesco; il quale fu tanto superbo ed arrogante, che non potendolo i Sanesi più tollerare, il fecero ammazzare in Campagnatico, luogo del Contado di Siena. Purg. XI, 88. 67.

Omena, Un' ombra s'era inginocchion letata. In. X, 55. V. Cavalcante de' Cavaleanti.

Ombra, per anima semplicemente. Purg. XIII, 7. Per anima beata. Par. V, 107. Per anima dannata, o demonio. Par. IX, 72. Per inmagine. Par. I, 25. Per riparo di tetto, o d'imposte. Par. XIV, 116.

Ombra della carne, per la ignoranza umana, contratta dal primo peccato. Par. XIX, 66.

Ombra della nace Argo ammirato da Nettuno. Par. XXXIII, 96.
Osana. Romper l'ombra, disco Dante d'uno che fert un altro
si fattamente, che il Sole passò per l'apertura della ferita, e venne
a cancellare l'ombra del corpo. In. XXXII, 61. La prim' ombra
che gittano i monti, si è quella della mattina verso la parte occidentale. Parg. XXIII, 12. Force che perte ombre, chiana Dante
olameno picciolissima; perchè i raggi del Sole sono ad essa terra
quasi perpendicioni; Purg. XXX, 80.

Ombrare, per farsi paura di cosa vana, e conviene principalmente a' cavalli. In. II, 48.

Ombrado, adombrato, coperto d'ombra. Purg. XXX, 25.

Ombrifero, che fa onibra. Lat. umbrifer. Par. XXX, 78. Qui è

O me, oimė. In. XXVIII, 123. In rima. Omė, oimė; fuor di rima. In. XXI, 127. XXII, 91. XXV, 68.

Purg. XIX, 106.
Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto de' Greci. Par. XXVI, 17.
V. Alfa.

Oneno. Poeta sovrano, scrittore antichissimo, e famosissimo, che compose i due poemi, l'Hiade, e l'Ulissea. In. IV, 88. Lodato. Purg. XXII, 101.

Omero, coll'accento acuto sulla prima sillaba, spalla. Lat. humerus. In. XVII, 42. Purg. XVI, 9.

Omicide, per omicidi. In. XI, 37.

OMO, leggesi nel riso degli somini; perchè le due tempie fanno le due ganibe laterali dell'emme, e il naso quella di mezzo, gli occhi poi fanno i due O. Purg. XXIII, 32. Queste sono di quelle cose che la Poesia abborrisce, non essendo capaci d'alcuno ornamento. V. Orazio nell'Arte Poetica al verso 149.

Omore, per umore. In. XXX, 55. Così sempre il Volgarizzator manuscritto di Palladio. Oucia, per minimo spazio di cammino; cioè quanto è lungo il dito grosso della mano. In. XXX, 85. Ouda, per mare, Par. XXVI, 159.

Onde, particella, per di cui. In. II, 25. XXXII, 14. Purg. XXI, 5. In luogo di per cui, o in cui. Purg. XXV, 1. In significato di perchè. Purg. VI, 136. Par. VIII, 33.

Ondeggiar del santo rio, chiama Dante le parole di Beatrice, che aveano sciolte le sue quistioni; chiamando poi fonte essa Beatrice. Par. IV, 113.

Onestato, pien d'onestà. Purg. XXIX. 156.

Onesto parlando, cioè onestamente, gentilmente. In. X, 25.
Osono, Papa III, concede all'Ordine de Frati minori di potere
amministrare i Sacramenti, e avere la dignità del Sacerdozio. Par.
XI, 98.

Ouranza, onoranza, onore, riputazione. In. XXVI, 6.

Onrata impresa, cioè, onorata, onesta. In. II, 47.

Ourato, onorato, deguo d'onore. In. IV, 76. Purg. VIII, 128. Onta, ingiuria. All' onta, cioè, a dispetto. In. XXXII, 110.

Outoso, ingiurioso. In. VII, 53. Operare ogni arte, cioè, adoperare, usare ogni arte. Purg. XVIII. 13.

Opere, a cho Natura Non scaldò ferro mai, nè battè anende; cioè, i miracoli operati dalla Divina Ounipotenza, che oltrepassano la cidente forme della Natura. Par VVIII 101

le ristrette forze della Natura. Par. XXIV, 101. Opimo, abbondevole, fornito a dovizia, adorno. Lat. opimus. Par. XVIII, 35. XXX, 111.

Oppilazione, per morbo caduco, o altro accidente che nasca da ragunauza d'umori, per li quali vengano ad oppilarsi, e serrarsi le vie degli spiriti. In. XXIV, 114.

Opposito, avverso, posto all'incontro. Lat. oppositus. Purg. 11, 4. Oppressura, oppressione. Purg. VI, 109.

Opra, per fabbrica, Par. XXXI, 34.

Ora, nome, per tempo, stagione. Purg. II, 95. Perder l'ora, cioè, il tenpo, l'occasione, l'opportunità. In. XIII, 80. Fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, cioè, allora quando viene spezzato. Purg. VII, 75.

Ora prima, per le sei prime ore del giorno; così ora seconda, per le sei seconde. Par. XXVI, 141.

Orare, per adorare. In. XIX, 114.

Oratore, per chi priega. Par. XXXIII, 41.

ORAZII, tre fratelli Romani, combattono contro i tre Curiazii fratelli Albani, Par. VI, 39. V. Livio nel 1. Libro.

Onazio. Poeta Lirico, e Satirico, tra' Latini molto eccellente. Fu da Venosa, e visse a' tempi d'Augusto. In. IV. 89. Orazione, per semplice dimanda, Par. XIV. 22.

ORBISANI, (Buonagiunta). Purg. XXIV, 19, 20. V. BUONA-

Orbita, segno che lascia in terra la ruota del carro. Purg. XXXII, 50. Par. XII, 112. È voce Latina.

ORDELAFFI, già signori di Forli accennati da Dante per lo Leon verde, impresa di quella famiglia. In. XXVII, 45.

Ordigno, per artifizio, o eosa fatta con artifizio. In. XVIII, 6.

ORESTR, figliuolo d'Agamennone Re di Miccne, e di Clitennestra, amicissimo di Pilade. Il Poeta lo pone per esempio di mutua benevolenza, Purg. XIII, 32,

Oresza, per venticello, auretta. Purg. XXIV, 150.

Onreo, nativo di Tracia, figliuolo d'Egaro, e della Musa Calliope. Fingono i Poeti che costui usasse tanta maestria nel sonar la cetra, ehe i più fieri animali e gli alberi stessi concorressero ad udirlo, In. IV. 140. V. le favole.

Organare, organizzare, formare gli organi del corpo dell' ani-

male, Purg. XXV, 57, 101.

Organi del Mondo, chiama Dante le ereature superiori, ed inferiori, maneggiate dalla Divina Providenza. V. il Salvini, a carte 99. della 2. Centuria de' suoi Discorsi Aecademiei. Par. II, 121.

ORIA (Branca d'), Genovese. In. XXXIII, 140. V. Branca. ORIACO, Inogo del contado di Padova, presso alle Lagune, Purg.

V, 80. Oriafiamma, fiamma d'oro. Par. XXXI, 127. Sopra questa

parola è da vedersi la nota degli Accademici della Crusca. ORIENTE, circonscritto. Par. XXXI, 124.

Originare, dedurre l'origine. In. XX, 98. Oriuolo, strumento ehe misura, l'ore. Lat. horologium. Par.

XXIV, 13.

Orizon, in rima, orizzonte. Purg. IV, 70. Orizzonta, per orizzonte; in rima. In. XI, 113. V. Orizzonte. Orizzonte. Uno de maggiori eerchi della sfera armillare, il quale separa l'Emisperio superiore dall' inferiore. Prendesi ancora per quella circonferenza che termina d'ogni parte la nostra vista. Par. XXIX, 3. XXXI, 119.

ORLANDO, Conte d'Anglante, uno dei più valorosi Paladini di Carlo Magno, In. XXXI, 18, Par. XVIII, 43.

ORNANNI, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 89.

Orma, per segno impresso nella fantasia. Purg. XVII, 21.

Orme, per piedi. In. XXV, 105. Nello stesso significato usarono di dire i Poeti Latini, restigia. Catullo in quella Elegia dove introduce a parlare la Chioma di Bereniee, divenuta una delle eelesti eostellazioni, eosì dice :

Sed quamquam me nocte premunt vestigia divâm

e fu imitato dal Sanazzaro nell' Eeloga 5. dell' Arcadia, dove piange la morte d'Androgeo :

> E coi vestigi santi Calchi le stelle erranti.

Orranza, onoranza, onore, In. IV. 74.

Orrevole, onorevole, magnifico, splendido, In. IV, 72. Purg. XXII, 143.

Orribil, per orribili. Purg. III, 121.

Onsa. Figliuot dell'orsa. In. XIX, 70. V. Nicola III. Sommo Pontefice, \* di casa Orsini. \*

ORSATTI, i nepoti e parenti di Papa Nicola III, V. ORSA.

Orantio, orsacchio, picciolo orso, Lat. ursæ catulus. In. XIX, 71. Osse, maggiore e minore, costellazioni vicinissime al Polo Artico; che a noi, che abitiamo nella Zona Temperata settentrionale, non tramontano mai. Colla veduta di queste drizzavano il

corso loro i naviganti prima dell' invenzione del Bossolo. Purg. IV, 65. Par. II, 9. Oass. Colui che si cengiò con gli orsi. In. XXVI, 34. V. Eliseo.

OBSINI, famiglia Romana nobilissima, della quale fu Nicola III. Sommo Pontellee. Accennata. In. XIX, 70. OBSO. Vedi Con? OSSO.

ORTICA, Portica del pentere; cioè, lo stimolo del pentimento. Purg. XXXI, 85.

Orto cattolico, cioè la Santa Chiesa Cattolica. Par. XII, 104. Orto dell' Ortotano eterno, per l'Universo. Par. XXVI, 64.

Orto, per Oriente. Purg. XXX, 2. Per nascimento d'uomo. Par. XI, 55.

Onto. Chianna Dante la città di Siena: Orto dore s'appicea il seme d'ogni vanità. In. XXIX, 129. Ortolano eterno, Iddio; stando sulla metafora dell'orto. Par.

XXVI, 63.

Orza, quella corda che si lega nel capo dell'antenna del navilio, da man sinistra. Da orza, da man sinistra. Purg. XXXII, 117. V.

Poggia.

O sanguis meus, o super infusa Gratia Dei! sicut tibi, cui Bis
unquam celi janua reclusa? cioè: O sangue mio, o grazia di Dio
sopra infusa! A chi mai fu due volte disserrata la porta del Cielo,
siccome a te P Parole di Messer Cacciaguida al nostro Poeta. Par.

XV, 28.
Osanna, parola Ebraica, che significa fa satei. Purg. XI, 11.
XXIX, 51. Par. VIII. 29. XXVIII. 118. XXXII. 153.

Osanna sanctus Deus Sabaoth, Superillustrans claritate tua, Fetices ignes horum malaoth, cioè: Salva, ti prego, o Santo Dio degli eserciti, illustrando di sopra colla tua eharezza, i felici fuochi; cioè, i beati spiriti, di questi regni. Par. VII, 1. Osannare, cantare osanna. Par. XVIII. 94.

Osbergo, usbergo, corazza. In. XXVIII, 117.

Oscuro, posto avverbialmente. Esser nomato oscuro, cioè, in maniera dispregevole. In. XXX, 101.
Oso, per audace, superbo. Purg. XI, 126. Par. XIV, 150.

Ospizio, per palagio, corte di gran principe. In. XIII, 64.

Ossame, gran mucchi d'ossa. In. XXVIII, 15,

Ostante, per cosa che osti, e impedisca il vedere. Par. XXXI, 24. Ostello, albergo, magione. Purg. VI, 76. Par. XV, 132. XXI,

129. Per lo corpo umano, albergo dell' anima. Par. VIII, 129. OSTIA TIBERINA dove il Tevere entra nel mare: accennata da

Dante. Purg. II, 101. Quivi finge il Poeta nostro, che s'imbarchino l'anime che vanno al Purgatorio.

OSTIRNSE CARDINALE, Comentatore de' Decretali, Par. XII, 85. Otta, nome, ora, In. XXI, 112.

OTTACHERO. Re di Bocmia, genero dell'Imperadore Ridolfo, uomo di molto valore. Purg. VII, 100.

OTTAVIANO AUGUSTO, successore di Giulio Cesare nell'Imperio Romano, personaggio nelle storic notissimo. Purg. VII, 6. V. Augusto. Ottuso, rintuzzato; opposto d'acuto, per poco ingegnoso. Par.

XXIV. 96.

OTTESO, due angoli ottusi, cioè, maggiori dell' angolo retto, non possono stare in un triangolo. Par. XVII, 15.

Or' è più bello tacer, che dire. Intende il Poeta le membra spettanti alla generazione; che onestamente non si possono nominarc col proprio lor nome. Purg. XXV, 44.

Ovinio, Sulmonese, Poeta ingegnosissimo tra' Latini : i eui scritti. e le cui disavventure sono a tutti note. In. IV, 90. XXV, 97.

Ovile. - Bello ovile, Par. XXV, 5. Intendi Firenze, donde il Poeta era stato scacciato. - E Ovil Di San Giovanni, Par. AVI. 25. V. Firenze, Città, Marte, Battista.

Ore s'appunta ogni ubi, e ogni quando; cioè, Iddio, il qualc tuttochè sia immenso, ed eterno, è nondimeno il fonte d'ogni luogo, e d' ogni tempo. Par. XXIX, 12.

Ocra, opera, azione. In. XIII, 31. XVI, 39. Par. 11, 27. VII, 106. Per fabbrica. Par. XXVI, 125. Per mezzo, forza, virtú. Purg. XXX, 109.

Ovrare, operare. Purg. XXV, 55. XXVII, 108.

Oza, punito da Dio con repcutina morte, per aver voluto drizzare l'Arca del Testamento, che stava per cadere, mentre sopra un carro si conduceva di Gabaa in Sionne; e ciò, perchè questo non era ufficio che a lui s'appartenesse. Accennato. Purg. X, 57.

Pacauso, promontorio della Sicilia, riguardante la Grecia. Par. VIII, 68.

Pacificato, per riconciliato. Purg. V, 56.

Pago, Po. Val di Pado, per Ferrara, Par. XV, 157.

Papova, per li Padovani uccisi presso Vicenza dalle genti degli Scaligeri, Par. IX, 46.

Papovani i cittadini di Padova, nobilissima ed antichissima Città della Marca Trivigiana, fabbricata da Antenore Trojano, madre d' uomini segnalatissimi. In. XV. 5.

PAROVANO. ID. XVII. 70.

Padre, vien chiamato Apollo dal Poeta nostro, alla foggia de' Latini. Par. I, 28.

Padre maggior di famiglia, cioè, Adamo. Par. XXXII, 136. V. Maggiore.

Parse. Il bel paese là doce il si suona, cioè, l'Italia, dove per affernare, si usa la particella si, a differenza d'altre nazioni. In. XXXIII, 80.

PADE BACCION, PHINO PADER, PRINO PADENTE, FRIDO PADER, PRINO PADER, PRINO PADER, PRINO PADER, PRINO PADER, PRINO PADER, PRINCIPAL PRINCIPAL PADER PADE

Paese sincero, chiama Dante i Cieli. Par. VII, 150.

Parse ch' Adige e Po riga. Purg. XVI, 115. intendi la Marca Trivigiana, la Lombardia, e la Romagna.

Paganesmo, paganesimo, profana religione de' pagani. Par. XX, 125.
Pagani, gentiluomini di Faenza, de' quali fu Mainardo Signor

Pagani, gentituomini di Faenza, de' quali tu Manardo Sugnor d'Imola, e di Faenza, detto per sopranome Diacolo, o Demonio.

Purg. XIV, 118.

Pagano (Mainardo) accennato per lo Leoncello azzurro in campo

bianco, portato da lui per insegna. In. XXII, 38.

Paglia, metaforicamente, per dubbio, Par. XIII, 34.

Pal, palo. In. XIX, 47.

Pala, per uno degli strumenti del mulino, così detto dalla

forma. In. XXIII, 48.

Paladino, chiama Dante S. Domenico; cioè, forte campione della
Chiesa Cattolica. Par. XII, 142.

Palafreno, cavallo. Par. XXI, 135.

Palazzo (Da), famiglia nobile Bresciana, Purg. XVI, 124. V. Currado.

Paléo, strumento col quale giuocano i fanciulli, facendolo girare

con una sferza, Par. XVIII, 42.

Palenno, città capitale della Sicilia. Par. VIII, 75. V. Franzesi.

Palestina, Terra Santa, o di Promissione. Purg. IX, 125.

Pallabe, che auche Minerva si dice. Purg. XII, 31, V. Minerra., Pallabio. Piccola statua di Pallade, la quale gelosamente si custodiva nel castello di Troja, per la sicurezza di quella. Ma Ulisse introdottosi con artilizio, la rubò, e portolla nel campo de' Greci, i quali poco dopo espugnarono la città. In. XXVI, 63.

PALLANTE, figliuolo d'Evandro, mandato dal padre in ajuto d'Enca contra Turno, e da esso Turno ucciso. V. Virgilio nell' ottavo, e nell'undecimo dell' Encide. Par. VI, 36.

Le Palle dell'oro, insegna forse di famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 110. I Comentatori passano questo luogo sotto silenzio. Palma, per segno di vittoria. Par. IX, 121.

Palma. Le palme ; cioè , le mani del Salvatore, conficcate alla

Croce, ottennero ta gran vittoria sopra l' Demonio, e l' peccato. Par. IX, 125.

Patude, in genere mascolino. Purg. V, 82. Par. IX. 46. Pana, o pania, per pegola, pece. In, XXI, 124.

Pandere, manifestare. Par. XV, 63. XXV, 20. E voce Latina. Pane, per li Sacramenti di Chiesa Santa. Par. XVIII. 129.

Pane degli Angeli, per la contemplazione delle cose divine. Par.

Panno, renire a' panni, per camminare appresso chi che sia. In. XV, 40.

S. Paoto Arostoto. In. II, 52. Par. XVIII, 131, 136. Circonsertito. Purg. XX, 140. Detto dal Poeta il gran casello dello spirilo santo. Par. XXI, 127. Fratello cioè compagno di S. Pietro. Par. XXIV, 62. Ancor vivente vien rapito al terzo Ciclo, ciòè all' Empireo, e tornato giù ammaestra S. Dionisio Areopagita intorno alle cose celesti. Par. XXVIIII, 138.

Paoto Onosio, il quale scrisse sette libri di Storie contra i Gentili, ealuuniatori della Cristiana Religione, dedicati da lui a Santo Agostino; e de' quali servesi questo gran Dottore ne' suoi libri de Ciertate Det. Par. X, 119. Il Velutello intende Santo Ambrosio; la quale spiegazione pare a noi falsa.

Paoto, cognato di Francesca da Polenta. In. V, 101. e segg. V. Francesca.

Pape, voce Latina, significante ammirazione. In. VII, 1.

Papiro, per carta. In. XXV, 65. Così detta, perchè anticamente si faceva d'una pianta Egiziana del medesimo nome.

Poppo, voce puerile, che significa pane. Purg. XI, 103. Par, in luogo di pari, verbo. Purg. XXIV, 40.

Parca, per una delle Dec che filano le vite umane, ed assiste a chi nasce, secondo le favole. Par. VIII, 82.

Paralleli archi, cioè, egualmente distanti in ogni lor punto.

Parcere, perdonare, risparmiare. Par. XXIII, 69. È voce Latina. Parco all' andar su, cioè, pigro. Purg. XI, 45.

Pare, nome; in rima, per pari. Par. XIII, 89.

Parecchio, per pari, simile. Purg. XV, 18. È voce disusata.

Pareggiare, per agguagliare. Par. XXI, 90.

Pareggiare i suoi passi con quelti d'alcun altro. Purg. XVII, 10.

Paragojarsi, accordarsi, convenirsi, agguagliarsi. In. XXIII, 7. Paragifo, que' raggi che si veggono intorno, o vicino al Sole; per li quali ei sembra talvolta di veder più Soli: dal Greco ««¿¿». Sopra questa voce, nel significato che Dante la prende, è da vedere la nota degli Accademici della Crusca. Par. XXVI, 107, 108.

Parėmi, pareami. Purg. XX, 148. Parėn, parevano. In. XIX, 16. Purg. VII, 84. XII, 67. XIX,

XX, 30.
 PARENTE. Lo parente di Silvio.lu. II, 13. V. Enea e Silvio.

Parente, per genitore, e genitrice. Lat. parens. In. 1, 68. II

 IV, 83. Par. XXXII, 78. Cosi il Petrarca nella Canzone, Italia mia:

Non è questa la patria, in ch' io mi fido, Che cuopre l' uno e l' altro mio parente?

Parenti primi, cioè, Adamo, ed Eva, primi autori dell'uman genere. Par. VII, 148.

Parer, verbo, per apparire, darsi a vedere. In. XVII, 117. XXVI, 33. XXVIII, 26. XXIX, 42. XXXII, 151. Porg. VII, 84. XVI, 144. XXI, 49. XXII, 12. XXIV, 105. Par. V, 25. IX, 135. XIII, 75. XVII, 85. XVII, 86. XIX, 1. XXI, 35. XXX, 6. e in altri luoghi. Per essere illustre. Par. XVII, 142.

Parersi, per apparire, vedersi. Purg. XIII, 7. Par. XXVI, 98. Qui si parrà la tua nobilitate; eioè, qui si darà a conoscere. In. II, 9.

Parete, mascolino. Purg. XIX, 49.

Parete, per balzo di montagna. Purg. 111, 99.

PARTE. Arer parete di non calere, cioè, avere tal non curanza d'altri oggetti, che l'attenzione resti assorta tutta in un solo. Purg. XXXII, 4.

Pargoleggiare, far atti da bambino. Purg. XVI, 87. Pargoletta, per giovinetta, di cui altri sia innamorato. Purg.

XXXI, 59.

Pari di lei, cioè, a paro con lei. Purg. XXIX, 9.
Parigi, o Parisi, città capitale del Regno di Francia, e una delle

più illustri del Mondo. Purg. II, 81. XX, 52.
Pant. È incerto, se Dante voglia intendere Paride Trojano, figliuolo di Priamo, e rapitore di Elena, notissimo nelle favole; o pure uno degli erranti cavalieri, famosi ne'Romanzi, ch' ebbe tal nome. In. X. 67.

Parlari, per parole. Par. IX, 63.

Parlasia, risoluzione di nervi, che cagiona storeimento d'alcuna parte del corpo, dal Greco εκράθωσε. In. XX, 16.

PARMENINE. Filosofo Eleate, uditor di Senofane. Par. XIII, 125.
PARNASO. Monte della Beozia, sacro alle Muse. Purg. XXII, 63.
XXVIII, 141. XXXI, 141. Par. I, 16. Accennato. Purg. XXII,

Parlòmi, con una sola m; in grazia della rima Purg. XIV, 76.

Paroffia, per parte, e coaduuazione di che che sia. Par. XXVIII,
84. È voce disusata.

Parola integra, cioè, bene espressa, ben formata. In. VII, 126.

Parole sciolle, cioè, slegate dal metro; com'è la prosa. In.

XXVIII, 1.

Parra, parera. In. II, 9.

Parrieno, parrebbero. Purg. XXVIII, 29.

Parte ore 'l Mondo è più riro, chiama Dante l'Oriente, donde cominciano i rivolgimenti delle Sfere celesti. Altri intendono la parte Equinoziale. Par. V, 87.

PARTE, quella parte che su si rammenta, cioè, l'Ariete, il primo

317

de'segni dello Zodiaco, col quale il Sole era congiunto quando il nostro Poeta intrapresc il suo viaggio per li tre Mondi, Par.

Parte, per fazione. In. XXVII, 51; farsi parte se stesso, cioè. allontanarsi dalle fazioni, e vivere a se, e da se. Par. XVII, 69. PARTE. Quella parte, oce surge ad aprire Zeffiro dolce le novelle fronde, Par. XII, 46. intendi la Spagna, provincia Occidentale,

donde spira Zeffiro, uno de'quattro venti cardinali. Parteggiare, prender parte, entrare in fazione. Purg. VI, 126.

Partine, per parti; in rima. Purg. IV, 24.

Partie, partl; in rima. In. XXVII, 131.

Partire, per separare, disgiugnere, Par. XXXII, 150. Per distribuire, compartire. Par. II, 116.

Partito, participio, diviso, separato, In. XXVIII, 140, Purg. XIX, 112.

Partito, per allontanato, Par. XXVII, 87. Partito, per diviso in due fazioni. In. VI, 61.

Parturie, partorl; in rima. Purg. XXIII, 12.

Parturire, partorire. Purg. XX, 132.

PASIFE, figliuola del Sole, e moglic di Minos Re di Creta, accennata da Dante. In. XII, 13. Purg. XXVI, 41, 86. V. Minotauro.

Parte, per apparve. In. X, 72.

Partemi tre giri, sottintendi, di redere; ovvero, m' appartero tre giri, Il singolare per lo plurale. Par. XXXIII, 116.

Parvente, per visibile; ch'apparisce. Par. X, 42. XVII, 56. XIX, 57. XXI, 18. XXIV, 68. Il cielo si rifà parvente per molte tuci, cioè, il ciclo, che di giorno si vede coll' unica luce del Sole. venuta la sera, torna a vedersi col mezzo di molte stelle. Par-XX, 5.

Parrenza, apparenza, veduta, Par. XIV, 54, XXIII, 116, XXIV. 71. XXVIII, 74. XXX, 106. XXXIII, 113.

Parrenze, per le stelle, che appariscono di prima sera. Par-XIV. 71. Similmente i Greci dicono en onciuna

Parco, picciolo. Lat. parcus. Purg. XV, 129. Par. IV. 138. XIX. 135.

Parcolo, fanciullino, bambino, Purg. VII, 31. Par. XXII, 2. Lat. partulus. Paruta, apparenza, sembianza. Purg. XXV, 100. XXVI, 70.

XXIX, 143. Pasciuto di rento, cioè, di cose inutili, e di niuna sostanza. Par.

XXIX, 107. Pasco, pascolo, ma figuratamente, chiesa, o benefizio Ecclesiastico. Par. XXVII, 56.

Passeggiar anzi, per fare all'amore; passando sovente i vagheggini davanti alle case delle innamorate loro. Purg. XXXI, 30.

Passeggiare, colla vista, discorrer coll'occhio d'una in altra cosa. Par. XXXI. 46.

Passeggiati marmi, cioè, sopra i quali si è passeggiato. In. XVII, 6.

Passion, di due sillalic, Purg. XXI, 107.

Passo, per colui che ha patito. Lat. passus. Par. XX, 103.

Passuro, chi dee una volta patire. Lat. Passurus. Par. XX, 105.

Pasti, per esempj di virtù, co'quali si pasce la mente; dicono gli Espositori. Ma noi intendiamo, figuratamente, la dieta preserrita dal medico a chi sia ferito, per guarir della piaga. Purg. XXV, 158.

Pasto, per pasciuto. Lat. pastus. Par. XIX, 95.
Pastos senza legge, In. XIX, 83. V. Papa Clemente V.

Pastura, pascolo. Purg. II, 125. XIV, 42. Par. XVIII, 74 XXI, 19.

Pasturale, per pastorale, baston vescovile. Purg. XVI, 110.

Pasturare, figuratamente, per tener cura d'anime. Purg.

XXIV, 50.

Pasture da pigliar occhi; cioè, cose belle, che traggono a sè gli

occhi, come l'esca gli uccelli. Par. XXVII, 91.

Pate, per patisce. Par. IV, 73. XX, 51, 94.

PATERNOSTRO, fare ad alcuno un dir di paternostro, cioè, recitarlo in suffragio dell'anima di quel tale. Purg. XXVI, 350. Patio, parti, sofferse, sostenne; in rima. Par. II, 358. XX. 81.

Patre, per padre; in rima. In. XIX, 117.

Patricida, per chiunque ammazza persona a sè congiunta di sangue. Purg. XX, 104. Patrici dell'imperio giustissimo, chiama Dante i santi, e i Besti.

Par. XXXII, 116.

Patteggiato, di cui si è tenuto patto, si è convenuto. In. XXI. 95.

Parento, nome, spavento, gran timore. In. XXIII, 22.

Parento a futto il norpo. Colui che a tutto il mondo fe' paura.

Par. II, 69. V. Giulio Cesare.

Pauroso, per terribile, e spaventoso. In. II, 86. Così tra' Latini
Orazio nell' Oda 3. de' suoi Epodi Formidotose dum latent silvis
feræ, cioè, le bestie salvatiche, che mettono altrui paura.

Pausare, posare, tranquillarsi. Par. XXXII, 61.
Pazzi, famiglia nobile Fiorentina. In. XII, 137. XXXII, 68.

V. Camicione, Carlino, Rinier.

Para, Inno in Lode d'Apolline, il quale cominciava: Io Pacan.
Par. XIII, 25.

Pecca, colpa, peccato. In. XXXII, 137. XXXIV, 115. Purg.

Pecca, coipa, peccato. In. XXXII, 151. XXXIV, 115. Purg. XXII, 47.

Peccata, peccati. In. V, 9. Purg. XVI, 18. Par. XVII, 55. XXII,

108. È voce Latina; dicesi però in Italiano a quella foggia, else si dice, carra, sacca, fusa, ginocchia, membra, ed altre simili voci; per carri, sacchi, fusi, ginocchi, membri, ec.

Peccatrice, per femmina di mondo, meretrice. In. XIV, 80.

Peculio, per mandra, gregge, bestiame. Purg. XXVII, 85. Par. II, 124.

Pedagogo, per guida, conduttore. Lat. pædagogus. Purg. XII. 5.

Pedes meos, i miei piedi, nel quarto caso. Così termina il versetto IX, del Salmo 50. che principia: In, te Domine, sperari. Purg. XXX, 84.

Proasea liva, cioè, la principale tra le muse, dive Pegasee, dal cavallo Pegaso, da esse educato, il quale nel partirsi aperse loro il fonte Agamippe, con un calcio, per dimostrarsi grato.

Pelago, per larghezza d' acque. Purg. XIV, 32. Lat. pelagus. Prizo, figliuolo d' Eaco, e padre d' Achille, uomo celebratissimo

Prizo, figituolo d' faco, e patre d' Achille, uomo celebratissimo nelle favole. In. XXXI, 3. V. Achille. Pelle scoreria, cioè, liscia, senza pelo: di essa vestivansi antica-

mente gli uomini savi, e d'animo moderato. Par. XV, 116.

Pettegrina dalla carne, sciolta dalle passioni eorporee. Purg. 1X, 16.

Pellicano, uccello in Egitto, che dà vita col proprio sangue a'

reacano, queeno in Egitto, ene da vita en proprio sangae a figliuoli morti, secondo aleuni. Con questo nome chiama Dante il Redentor Nostro. Par. XXV, 113.

Pellicano. Colui che giacque sopra 'l petto del nostro Pellicano. Par. XXV, 112. intendi S. Giovanni Vangelista.

Pelo, per cosa ruvida, che offenda gli ocehi. Purg. XVI, 6.

Pelo, figuratamente, per età. Par. IX, 99.
Peloro, uno de'tre Promontori della Sicilia, staccato ne' tempi

Par. VIII, 68.

Peltro, per ogni metallo; e conseguentemente per la pecunia. Questi mon cière i terra nè peltro, Na sapiensa. In. 1, 105. Ciòè, questi non appagherà il suo appetito col possedere molto paese, c grant essoro; ma colla sapienza, ce il Petrarca parimente congiunse queste due cose nel Trionfo della Divinità: Che et fa ir superbi, oro, e terreno, e feri "Latini Orazio nell'Arte Poetica, al verso 421. Dires agrit, dires positis in foenore nummia. Alla stessa guisa che Dante disse pettro per d'anaro, dicerano i Latini est; e i Greei izpupa, imitati oggidi da Franzesi, che in questo significato dicono argent.

Pendice, rupe; fianco di monte, o sponda. In. XIV, 82. Purg. XXIII, 132.

Prara progra chiama Dante l'alloro, in cui, secondo le favole,

fu trasformata Dafne bellissima giovanetta, figliuola di Peneo fiume di Tessaglia, Par. I. 55.

PERLOFE, figliuola d'Icaro, e moglie d'Ulisse, donna bellissima e easissima insieme, la quale aspettò il marito che andava ramino pel mondo, vent'a nni continui; bonché fosse da molti dimandata in isposa. La sua lunga tela, colla quale ingannò gl'innamorati, è celebre nelle favole. In. XXVI, 96.

Penestrano, oggi Palestrina, anticamente Praeneste, castello de' Colonnesi nella Campagna di Roma. In. XXVII, 102.

Penétra, coll'accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Par. XX, 24. Così penétri. Par. XXXII, 145. Penétri; in rima. Par. XXXII, 143. V. Penétra.

\* PENINO, In. XX, 65, L' alpe Penea, non l' Apennino, come il Volpi a quest' ultima voce ha letto nel testo inteso in quest' In-

Penitenza, per supplicio, gastigo del fallo. In. XI, 87.

Penne maschili, per membra, dice il Vocabolario della Crusca. In. XX, 45. Volle forse Dante esprimere la ruvidezza del pelo, e della barba; più propria dell' uomo, che della donna, V. Piume, Penne innocenti, detto figuratamente, per l'ali della innocenza, eolle quali si vola al Cielo. Par. XXXII, 81. Altri spiegano altri-

Penne, figuratamente, per intelletto, Par. XXXIII, 139.

Pennecchio, quella quantità di lino, o di lana, che si mette in sulla conoechia, per filarla. Par. XV, 117. Pennelleggiare, layorar col pennello, dipignere, miniare, Purg.

XI, 85. Pennuto, per uccello già cresciuto, e che abbia messe tutte le

penne. Purg. XXXI, 62. Pennuto in ali diversamente, per diseguale, e d'attività diversa.

Par. XV, 81. Pense, per pensi; in rima. In. V. 111.

Pensieri chinati, e scemi, per orgoglio fiaecato, e depresso. Purg. XII, 9.

Pensieri vani, stupidi, e ottusi; chiamati dal nostro Poeta, per enigma, acqua d' Elsa. Purg. XXXIII, 67. V. Elsa.

Pentémi, mi pentei, o pentii. Purg. XXII, 44.

Pentendo, per pentendosi. Purg. V. 55.

Pentère, pentirsi. In. XXVII, 119.

Pentère, in forza di nome, il pentirsi, il pentimento. Purg. XVII. 152, XXII. 48, XXXI. 88.

Pentesilea Regina delle Amazzoni, venuta in soccorso de' Trojani contra i Greci; e poi uccisa da Achille, In. IV. 124.

Pentuto, pentito. In. XXVII, 83. Colpa pentuta, cioè, cancellata colla penitenza, In. XIV, 138,

Per. Mantorani per patria, cioè, di patria. In. I, 69. Non ruol che 'n sua città per me si regna, cioè, che io venga in sua città. In. I, 126. Per creatura, cioè, da creatura. Par. XXXIII, 45. Pregar per pace, cioè, di pace. Purg. XVI, 17. Per, per circoncidere, cioè, per mezzo della eirconcisione. Par.

XXXII, 81. Per sonare, cioè, perchè suoni. Par. XXXIII, 74. Per tornare, cioè, perchè torni. Par. XXXIII, 73. Per trionfare o Cesare, o poeta; accioechè trionfi o Cesare, o poeta. Par. XI, 29.

Pera (Della), famiglia nobile Fiorentina, ora spenta. Da costoro

nomossi Porta Peruzza anticamente in Firenze. Par. XVI, 125. Per anche, Tornare per anche, cioè, per pigliarne altri. In. XXI, 39. L' Ariosto parimente in fine del Canto 34.

> Portarne via non si vedea mai stanco Un vecchio, e ritornar sempre per anco.

Per ben dolermi, cioè, perch' io mi son ben doluto. Purg. XXVI, 95.

Perchè, in vece di benchè. In. XXXII, 100. Purg. VIII, 131. Par. XX, 53, 122. e in altri luoghi molto frequentemente.

Perchè, in vecc di per la qual cosa. J.at. quamobrem, quapropter. In. II, 41. VII, 63, 82. Purg. XXII, 133. Par. XVI, 21. XVII, 23. XXIX, 99. e in molti altri luoghi.

Perchè, in forza di nome. Lo perchè primo, la prima cagione. Purg. VIII. 69.

Practicestas, quelle parte Ore I' un mote all' altro e percuete, cicle. l'Equatore, ce ricole Equinosiale, uno del maggiori circoli della Sfera armillare, che la divide in due parti eguali, settentionale, e meridionale, nel quales si fa la maggiore ripercussione di due contrarj moti; di quello del primo Mobile, che nello spazio d' ore ventiquatrio volgesi tutto d' Oriente in Occidente; e di quello del Sole, e degli altri pianetti colori con oriente se transitatione del contrario del sistema di Tolorio concomence all'arcivo cicli. secondo il sistema di Tolorio con commence et abbraccio cicli.

ne' tempi di Dante. Par. X, 9.

Perde' perdetti, In. XIII, 63. XXXI, 17.

Perdere di speranza, per farla perdere altrui. Purg. XIII, 132, Perdési, coll'accento acuto sulla seconda sillaba; in grazia della rima; cioè, si perdette; ovvero, si perde. Purg. XIX, 122.

Perdesi operare, cioc, guastasi il valore dell' opere. Purg. XIX, 122.

Perdonanza, per indulgenza. Par. XXIX, 120.

Perdonare, per risparmiare, o render esente. In. V, 103.

Perdono, per Indulgenza concessa dal Sommo Pontefice a chi

visita Chiese. Purg. XIII, 62.

Perduto, per trasformato. In. XXV, 72.

Perentro, dentro. Purg. XXII, 140. XXVI, 35. XXVII, 64. XXXI, 22. Par. XXIII, 94.

Perfetto, in vece di perfezionato. Par. VIII, 111. Lat. perfectus.

Perquamo, pulpito, luogo dove si prèdica. Par. XXIX, 105.

Periclo, cioè, pericolo; in rima. Lat. periclum. Periclo del mondo, chiama Dante que' tempi infelici, ne' quali si adoravano gli Dei falsi e bugiardi. Par. VIII, 1.

PERILLO, ingegnero, accennato da Dante. In. XXVII, 7. V. Ciciliano bue.

Per indi, per quel luogo. In. 1X, 75. Purg. XXXII, 124.

Permutazioni, per vicende. In. VII, 88.

DANTE. 4.

Per iscritto parea beato, quasi la sua beatitudine si leggesse scritta nel suo volto. Purg. II, 44. Perizoma, voce Greca. ε/μζωμε. Propriamente, veste che ri-

euopre le parti vergognose. In. XXXI, 61; ma qui per similitudine. Per lui gissi, cioè, egli andò. In. XXVI, 84. V. sopra Per.

Permanere, cioè, rimanere, durare. Par. II, 36. XXVII, 31. È voce Latina.

21

Per me, cioè, da me. In. IV, 79. Per me si stette di là; cioè, io stetti di là. Purg. λλII, 83.

Permutansa, permutazione. Par. V, \$8.

Per narrar più rolte, ancora ch'io le narrassi più volte. In.

XXVIII, 3.

Pernottare, consumar la notte. Lat. pernoctare. Purg. XXVIII,

Però, in luogo di per questa cagione. In. XIX, 68. Purg. VI, 24.

e în altri luoghi. Perocchè, în vece di perchè, acciocchè, Par. XI, 31.

Perocche, 111 vece di perche, acciocche. Par. XI, 51.

Perpetualemente, perpetuamente, Par. XXVIII, 118.

Per poco, cioè, da poco tempo in qua. In. XVI, 71. Per facilmente, di leggieri, Purg. XXV, 130.

Per poco è, poco manca. In. XXX, 132.

Per punta. V. Punta. Purg. XXXI, 2.
Paraz il riccio. Quello Che volando per l'aere, il figlio perse,

Par. VIII, 125. V. Dedalo.

Perse, verbo, cioè, perdette : in rima. Par. III. 125. VIII. 126.

Perseguette, perseguito; in rima. Par. 111, 125. VIII, 120.

Perseguette, perseguito; in rima. Purg. XXII, 85.

Perseguir suo regno, cioè, continuare il suo dominio, e l'eser-

eizio di sua giurisdizione. In. VII, 86.

Perserra, persevera, continua; in rima. Par. XVI, 11.

Peasi, Persiani, cioè della Persia, nobilissima regione orientale di là dall'Arabia, Par. XIX, 112.

Prasio, nativo di Volterra, città della Toscana, scrittore oscurissimo di Satire Latine. Purg. XXII, 100. Perso, nome, è un colore misto di purpurco, e di nero; ma

vince il nero, In. V, 89. VII, 103. Purg. IX, 97. Par. III, 12.

Persona, per corpo. In. VI, 56. Purg. II, 110. III, 118.

Per taglio. V. Taglio. Purg. XXXI, 2.

Pertratture, disputare. Lat. pertracture. In. XI, 80.

Pertrattato nodo, cioè, misterio di cui si è ragionato. Purg. XXIX, 134.

Pertugiare, foracchiare, aprire. In. XXVIII, 25.

Pertugio, buco, picciola apertura. In. XXIV, 93. XXXIV, 158.

Purg. XVIII, 111. Pertugio della sampogna, buco, dove colle dita del sonatore viene a darsi forma al suono. Par. XX, 25.

Pericia, città nobile dello stato della Chiesa, fu presa ne tempi antichi da Ottaviano Cesare a forza di fame. Par. VI, 75. Poeo lontana da un alto monte. Par. XI, 46.

Per rerba, con parole. Sono voci Latine. Par. 1. 70.

Pererso, pessimo. In. V, 95. Per trasfigurato. In. XXV, 77.

Pesare, per dolere. In. XIII, 31, e altrove.

Pescar per lo vero, cioè, usar diligénza per trovare la verità. Par. XIII, 123.

PESCATORE (il) Purg. XXII, 63. V. S. Pietro Apostolo.

Pescenera, castello molto forte della diocesi di Verona, posto in fine del Lago di Garda. In. XX, 70.

Pesci, l'ultima costellazione o segno del Zodiaco che è il cir-

colo formato dalla strada de' pianeti. In. XI, 113. Purg. 1, 21, XXXII. 84.

Pesol, o pesolo, avverbio; che significa pensolone, pendente. In. XXVIII, 129.

Petraja, massa di pietre. Purg. XIII, 9.

Petrina, pietra. Purg. 1X, 98.

Petrone, pietra grande. Purg. IV, 101. Petrignano (Piero) V. Pier Pettignano.

Perro onde la costa Si trasse, cc. Par. XIII, 57. Vedi Adamo.

Pe' rerdi paschi, per li verdi paschi. In. XX, 75.

Piacente, che piace, ch' è in grazia. Par. XXXI, 90.

Piacere, verbo, per soddisfare. Par. IX, 14.

Piage, piaghe; in rima. Purg. XXV, 50.
Piaggia, per lido, o riva. In. III, 92. Purg. II, 50. e in altri

Piaggia, per lido, o riva. In. 111, 92. Purg. II, 50. e in altr. luoghi.

Piaggiare, per istar di mezzo, non pigliar partito, non risolversi, opera rientamente, tolta la metafora da nocchieri, che per paura delle tempeste, vanno costeggiando, e non s'arrischiano d'aranzarsi nell'alto mare. In. VI, 69. In questo significato disse Properzio nella 9. Elegia del 5. Libro:

## Alter remus aquas, alter tibi radat arenas; Tutus eris.

Pianeta, stella errante. Lo bel pianeta, ch' ad amar conforta, cioè, la stella di Venere, che dicesi inchinare gli animi a' piaceri amorosi. Purg. I. 19.

Piangere, per dar qualsivoglia segno di dolore. In XIX, 45.

Piano, per mansueto, ed affabile. In. II, 56.

Pianta, per piede, o zampa d'animale, pianta del Lione celeste.

Par. XVI, 59.
Pianta, per antenato, progenitore. Par. XVII, 13.

Pianta, per ischiatta, famiglia. Purg. XX, 43.

Piante, per anime de'fedeli già beate. Par. XII, 96. Piate. litigio. In. XXX, 147.

La Pla. Gentil donna Sanese, moglie di M. Nello della Pietra, la quale, come fu creduto, trovata dal marito in adulterio, fu da lui

condotta in Maremma, e quivi uccisa. Purg. V, 133.
Piatto, addiettivo, appiattato, nascosto. In. XIX, 75.

Piccanna, sorella di Francesco d'Accorso, e di M. Forese; bella e buona giovane, la quale fecesi monaca, ma fu tratta per forza di monistero, e maritata. Purg. XXIV, 10. Par. III, 49. IV, 97, 113.

Picchiare, battere, percuotere. In. XVIII, 105. Per tormentare. Purg. X, 120.

Picciol corso, cioè, breve. In. XXXIII, 54.

Picexo, Campo Piceno, luogo vicino a Pistoja, dove a tempi di Dante fu sconfitta la fazione de' Bianchi. In. XXIV, 148.

Picuz, furon chiamate nove sorelle, figliuole di Pierio di Pella,

393

città d' Egitto, le quali non meno arroganti, che di varie scienze ed arti dotale, ebbero ardire di provocar le Muse a cautare con esso loro; dalle quali vinte, in pena della superbia, furono trasformate in piche, o gazze, che vogliamo dire. Purg. 1, 11. Vedi Oridio nel quinto delle Trasform.

Pigni dell' anima sono gli affetti. Purg. XVIII, 44.

Piedi di Cristo passuri, e passi. Per passione di Cristo creduta innanzi che seguisse, e dopo che fu seguita. Par. XX, 103.

Pieghe, delle vesti s'esprimono da pittori con colori oscuri. Par. XXIV, 28.

Pien, per pieni. In. XXXIII, 152.

Pieno, per pago. In. XV, 79. Par. IX, 109.

Piero, età piena, cioè, matura, perfetta. In. XV, 51. Piena volontale, cioè, libera. Par. XXIX, 65. Portar piene le roglie, per saziare il suo desiderio. Par. IX, 109. Pier, l'Apostolo S. Piero. Purg. IX, 127.

Piero il naggiore, lo stesso, per esser capo degli Apostoli.

Pira anala Baoczia, fu segretario e consigliere di Filippo Bello Re di Francia. Costui, perché molto potea presso il Be, fuer invidia de Baroni fatto cadere in disgrazia della Regina, la quale falsamente l'accustò al marito, come avesse volute corrompere, la sua castità. Laoude il Re, troppo credulo, il fece uccidere. Purg. VI, 22.

S. PIER DARIANO, prima Canonico in S. Maria di Ravenna, poi Eremita nella solitudine di Catria; fondatore de Monaci della Colomba, e ultimamente fatto Cardinale. Par. XXI, 121. XXII. 88.

Plus Bull Views, Capuano, uomo di vilissima condizione, ma per la sua cloquenza, e per la osgonizion de l'egli save dielle leggi, divenuto cancelliere di Federigo II Imperadore, a cui sopra tutti ggi altri di sua corte fi un tempo carissimo. Accusta poi falsamente da' maligni e invidiosi cortigiani d'infedettà, e d'aver rivelati i segreti alla sua fede commessi, fu da Federigo troppo credulo, privato della dignità, e fatto accecare; la qual calbumità non potendo eggi bien soffirire, s'uccise da sè stesso, urtando di tutta forza col capo nel muro d'una Chiesa. Leggonsi ancora le sue cuistole. In. XIII. S8.

Pier di Medicina, luogo del contado di Bologna, seminator di discordie tra i cittadini di quella città, e poi tra il Conte Guido da Polenta, e Malatestino da Rimini. In. XXVIII, 73.

Piero di Navarra, Re d'Aragona, uomo di corpo robustissimo; accennato. Purg. VII, 112, 123. V. Iacomo Federigo, Alfonso.

PIER PITTINAGNO, Fiorentino, uomo di santi costumi. Purg. XIII, 128.

PIER TRAVERSARO, Signor di Ravenna, uomo di valore. Purg. XIV, 98.

Piéta, coll'accento acuto sull'e, angoscia strettezza di cuorc.

In. 1, 21. II, 106. VII, 97. XVIII, 22. Per pietà, compassione. In. XXVI, 94.

Pietola, villa del Mantovano, ne tempi antichi chiamata Andes; ove nacque Virgilio. Purg. XVII, 83.

PIETRA SCENA, Par. XVI, 145. V. Marte.

Pietra scema, per base da cui sia tolta via la statua. Par. XVI, 143.

PIRTRAPANA, monte altissimo di Toscana, poco distante dalla città di Lucca, in quella parte del suo contado che *Graffagnana* si chiama. In. XXXII, 29.

S. Pitrao Arestoto. In. XIX, 91. 94. Purg. XIII, 31. XIX, 99. Par. IX, 414. XVIII, 131. XXI, 147. XXIII, 139. XXIV, 34. XXV. 19. XXVII, 135. XXVII, 141. XXVIII, 141. XXVII, 141. XXVIII, 141. XXVIII

S. Pietro, Chiesa di S. Pietro in Roma. In. XVIII, 52. La pina di S. Pietro, cioè la cupola della suddetta Chiesa. In. XXXI, 59.

S. Pietro. Porta S. Pictro in Firenze. Par. XVI, 94.

Pietro Bernarbone, uomo plebeo, padre di S. Francesco d'Assisi. Par. XI, 89.

Pietro. Quel Pietro fu, ec. Par. X, 107. V. P. Lombardo. Pietro Ispano, scrisse dodici libri in Dialettica, Par. XII, 153;

PIETRO LONEARDO, chiamato il Maestro delle sentenze. Costui scrisse quattro libri di Teologia, molto famosi, che furono poi comentati da moltissimi dottori Scolastici, e letti in parecchie Università. Par. X, 107.

PIETRO MANGIABORE, fu Lombardo, e scrisse la Storia Scolastica. Par. XII, 155.

Piggiore, peggiore. In. IX, 15.

Pigliar poco del cammino, andar molto lentamente. Purg. XI, 109, V. Prendere.

Pietro, dar di piglio, pigliar con prestezza, rapire. In. XII, 105. Purg. 1, 49.

Pigtio, per un certo modo di guardare. In. XXII, 75. XXIV, 20. Purg. III, 64.

Pignalione, figliuolo di Belo Re di Tiro, e fratello di Didone Regina, il quale uccise a tradimento Sicheo Sacerdote d' Ercole, marito di sua sorella, per toglierli i suoi tesori; ma indarno per-

ché Didone con quelli se ne fuggi in Affrica, dove fondò la Città da Cartagine. Purg. XX, 104.

La Pila, Juogo nel contado di Firenze, Purg. XXIV, 29, V. Ubaldino.

PILATO NUOVO, chiama Dante Fllippo Bello Re di Francia, Purg. XX. 91. V. Filippo, Bonifasio.

Piloso, peloso. In. VII, 47. XVII, 13, XX, 54, Lat. pilosus.

Piluceare, detto figuratamente, per consumare a peco a poco. Purg. XXIV, 39.

Pina, per cupola di tempio, fatta a similitudine del frutto del pino. In. XXXI, 39.

PINAMONTE BUONACOSSI, tiranno di Mantova, dopo averne cacciati con astuzia i Conti di Casalodi, che n'erano Signori, In. XX. 98.

Pineta, selva di pini. Purg. XXVIII, 20. Lat. pinetum. Pingere, per ispiguere. In. VIII, 13. XXIV, 128. XXVII., 106. Purg. IX, 130. XII, 6, XXIV, 3. Par. IV, 132. Pinger Pocchio a che che sia, innoltrarsi colla vista a discernere che che sia. Par,

XX, 120. Cosl pingere il viso. In. XVIII, 127. Pingersi ottre, cioè, spingersi. Purg. 11, 84. Pinghe, per spinghi; in rim. In. XVIII, 127.

Pingue, per pingui; in rima. Par. XXIII, 57. Pinto, per dipinto. Purg. XXVIII, 42. Par XXXIII, 131.

Pinto, per spinto. Par. 1, 132.

Pintore, pittore, dipintore. Purg. XXXII, 67.

Pintura, pittura, dipintura. Purg. XI, 94. Par. XXVII, 93. Pio I. Sommo Pontelice, mori martire, Par. XXVII, 44.

Pioggia, figuratamente, per dottrina. Par. XXV, 78. Per malvagi appetiti, che guastano i buoni propositi. Par. XXVII. 123. Piombare, per sovrastare a perpendicolo, a piombo, In. XIX, 9.

Piombo, figuratamente, per maturità di consiglio, Par. XIII. 119.

Piorno aere, pieno di nuvoli acquosi. Purg. XXV, 91.

Piota, pianta del piede. In. XIX, 120. Piora, nome, pioggia. In. VI, 7. XIV, 132. Purg. XXX, 113.

Piorén, piovevano, In. XIV, 29. Piocere nella fantacia, cader nella immaginazione. Purg. XVII,

Piorri, prima persona singolare del tempo passato dell'indicativo del verbo ptorere. In. XXIV, 122. XXX, 98. In questi luoghi

significa, caddi d' alto, precipitai nell'abisso. Pira, quella catasta di legna, dove anticamente si ponevano ad abbruciare i cadaveri. Lat. rogus, pyra. In. XXVI, 53.

PIRARO, e Tisbe. Purg. XXVII, 57. Fu un giovinetto di Babilonia, secondo le favole; il quale innamorato di Tisbe fanciulla bellissima, sua vieina, e da lei corrisposto in amore, per poterla godere, la persuase ad uscire tacitamente della sua casa, e a portarsi in certo luogo solitario, sotte una pianta di geiso, o moro,

dor egal l'avrebbe attesa. Venne la fancialla prina dell'amante; ma imparita per la vista d'una lionessa, che tutal lorda di sangue di buoi sennanti, se n'andava alla fonte, fuggissi dentro una grotta, lasciando riv per la fretta un suo velo, che trovato dalla ilera, fia da essa lacerato, ed insanguinato. Poco dopo giungendo Piramo al pattutio luogo, er iconocencio il velo dell'amata fanciulla, penso che fosse stata divorata, e sopraffatto da un estremo dolore, culla propria spada si passò il petto. Tibe intanto, già deposto il timore, ritorna dalla grotta, ev elemdo l'amante languir ferro di Piramo disprata si uccio. Servinon l'evoti, che imanuri questo avvenimento, il gelso produceva i frutti bianchi, ma che spruzzati dei sangue degl'infecti divennero tosto di culor verniglio nereggiante, come sono al di d'oggi. Vedi Ovidio nel 4. Libro delle Metamorfosi.

PIRENEI MONTI, fasciano la Navarra. Par. XIX, 144.

Pirati, corsari. Lat. pirata. In. XXVIII. 84.
Pirao. Re degli Epiroti, perpetuo nemico de' Romani, avidissimo d'Imperio; personaggio notissimo nelle storie; di costui dee intendersi Dante. In. XII, 155. Par. VI, 44. non di Pirro figliuolo

d'Achille.
Pisa, nobilissima città di Toscana, bagnata dal fiume Arno.

Purg. VI, 17. Biasimata. In XXXIII, 79.
Pisaxi, cittadini di Pisa. In. XXXIII, 30. Intesi per le rolpt piene

di froda. Purg. XIV, 55.
Prostato. Tiranno d'Atenc, uomo di temperati costumi, il quale si portò benignamente collo stupratore di sua figliuola.

Purg. XV, 101.
Pispigliare, bisbigliare, favellare con voce molto sommessa.

Purg. V, 12. XI, 111.
Pisroza, città nobilissima della Toscana. In. XXIV, 126, 145.
Biasimata. In. XXV. 10.

Pístola, coll'accento acuto sulla prima sillaba, lettera. Lat. epistola. Par. XXV, 77.

Più, cioè, per più tempo. In. VIII, 21.

Più di mille mitia, di là da mille miglia. Par. XXVI. 78.

Ptùe, più; în rima. Purg. XXII, 107. Par. VI, 14. VIII, 46.

MII, 88. XV, 92. XXV, 118. Per maggiormente. Par. XXVII,

Più e più. Lat, magis atque magis. Purg. XXIX, 19.

Piriere, contenuto della giurisdizion della Pieve, la quale è una chiesa parrocchiale, che ha sotto di sè priorie, e rettorie. Par. XVI, 65.

Più ottre, che le fronde, cioè, i fiori altresì, e i frutti. Par. VIII. 57. Ma qui è metafora.

Piume, per li peli della barba. Purg. 1, 42. V. Penne.

Più pruora, maggior pruova. In. XXVIII, 114.

Pti sommo. In. XV, 102. È notabile in questo luogo il comparativo aggiunto al superlativo, che gli dà maggior forza. Pris tosto, cioè con maggior prontezza, più tostamente. Lat. celerius. Purg. XIII, 6. XXXIII, 19.

Plaga, per clima, o regione. Par. XXXI, 51. È voce Latina. Per sito di ciclo. Plaga, sotto la quale il Sol mostra men fretta, cicè, la regione meridiana, dovepare che il Sole proceda più lentamente, heuchè ciò non sia vero. Par. XXIII, 11.

Plage; in rima, regioni, o siti del cielo. Par. XIII, 4.

PLATO, cioè Platonc. Purg. 111, 43.

PLYONE, Alenises delto il dirino. Filosofo sapientissimo, Principe della setta degli Accademici, e Maestro d'Aristotile. In. IV, 134. Insegnò, che l'anime degli uomini uscite de corpi loro tornassero alle stelle, ond'erano prima discese. Par. IV, 24. Plaustro, carro. Lat. plaustrum. Purg. XXXII, 95.

Plauro, nativo di Sarsina città dell'Umbria scrittore elegantis-

simo di Commedic Latine. Purg. XXII, 98.

Plenilunio, tempo in che la Luna è picna. Par. XXIII, 25.

Plenitudine, per moltitudine, folla di gente. Par. XXXI, 20.

Plaja; in rima, pioggia; e per similitudine, grazia, dono. Par, MY, 3T. Par. XJV, 91. Per autica, dicono gli Accademici della Crusca nel loro Vocabolario; ma secondo il parere dell'eruditissimo Monsigno Giusto Fontanini, a carte 271. del suo Aminta difeso, è voce Friulana; e ne rende ivi la ragione. V. Sopra FP.

Plorure, piagnere, Par. XX, 62. È voce Latina.

Pluto, dio delle ricchezze, În. VI, 113. VII, 2. Altri credono lui escere il medesimo che Plutone Re dell'Inferno, figliuolo di Saturno, e d'Opi, fratello di Giove, e di Nettuno.

Po, Rc de'fiumi d'Italia, scende dall'Alpi, e ricevendo, nel discorrere, dentro'i suo seno molti fiumi più piccoli, viene a scaricarsi nell'Adriatico. In. V, 98. XX, 78. Purg. XIV, 92. XVI, 113, Par. VI, 31.

Po'che, poichè, In. V, 93.

Poco, per abbietto, misero, vile, e tapino. Par. XIX, 155. Per picciolo. In. XXVIII, 6. Par. I, 34. XXVIII, 19.

Poco, É tanto, che non basta a dicer poco, cioè; perchè bisoguerebbe dirlo pochissimo. Par. XXXIII, 123.

Poco ne' fianchi, cioè, stretto. In. XX, 113. Così forse Terenzio nell'Eunuco, alla Scena 3. dell'Atto 2.

> Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracila sient.

Poco Sole, per picciola parte del giorno, che rimanga. Purg. VII, 83.

Podere, per potere, forze. In. VII, 5. XVII, 118. Purg. XX, 126. Par. I, 151. XXI, 11. XXVII, 125. XXXI, 85.

Podésta, per potestà, potere, forza, valore. Coll'accento acuto sulla seconda sillaba; in rima. In. VI, 96.

250

Podestati, terzo coro d'angeli della seconda gerarchia. Par. XXVIII, 125.

POETA ALTISSINO. In. IV, 79. Intendi Virgilio.

Poetare, fare il poeta. În. XXV, 99. Par. XXX, 52. Poetaro l' età dell'oro, cioè, finsero, e favoleggiarono ne lor poemi l' età dell'oro. Purg. XXVIII, 159.

Poggia, nome. Quella corda che si lega all'un de'capi dell'antenna, da man destra. Da poggia, da noan destra. Purg. XXXII, 117.

Poggiare, audare in suso, innalzarsi, Par. VI, 113.

Poggiato, per appoggiato. In. XX, 25. Purg. XXVII, 81.

Pogna, per ponga; in rima. Purg. XIII, 64. Par. VIII, 81. Pognam che, ponghianno che, supposto che. Purg. XVIII, 70.

Poi, per poiche, posciache. Purg. X, 1, 128. XIV, 130. XV, 34. Par. II, 36. III, 27.

Pota. Antichissima città di Schiavonia, presso i confini dell'

Istria. In. IX, 115,

Pola, sorta d'uccello, altrimenti detto mulacchia, cornacchia,

Pola, sorta d'uccello, altrimenti dello mulacchia, cornacchia Par. XXI, 53.

Poleggio, passaggio, cammino. Par. XXIII, 67.

Pollata, (a) famiglia nobilissima, che signoreggiava in Ravenna a tempi di Dante. Portava per impresa l'Aquila mezzo bianca in campo azzurro, e mezzo rossa in campo d'oro. In. XXVII, 41.

Policreto, o Policreto, Sicionio, discepolo d'Agelade, scultore antico eccellentissimo. Purg. X, 32.

Polipono, figliuolo di Priamo Re di Troja, e d' Ecuba, ucciso a tradimento da Polinnestore Re di Tracia. In. XXX, 18. Purg. XX, 115. V. Ecuba e Polimestore.

Polisice, fratello di Etcocle. Purg. XXII, 56. Accennato. In. XXVI, 54.

Polissistoria, Re di Tracia. A costui, come a carissimo amico, Priamo Re di Troja, esendo assediata da Greci quella cità, mandò un suo figliudo detto Polidoro, con buona parte de suoi tesori; accioche Se al città Gosse espuguata, e ucesso il Re coll' altra sua prole, non s'estinguesse affatto la stirpe reale. Ma il traditore, intesa la caduta di Troja, e la morte di Priamo, fece morire il giovane, e converti in uso proprio tutto il tesoro. Purg. XX, 113. V. Virgilio no T. dell' Enzide.

Pourma, una delle muse, così detta dalla moltitudine degl'Inni. Par. XXIII. 56.

Polissexa, figliuola di Priamo Re di Troja, e d'Ecuba sua moglie, sacrificata da Pirro al sepoloro d'Achille suo padre; per far vendetta di lui, ch'era stato ucciso a tradimento da Paride nel tempio d'Apollo, sotto colore di dargliela in isposa. In. XXX, 17.

Pottro, per pigro. Purg. XXIV, 155, Pottree. Vedi Castore.

Pollece. Vedi Castore. Polo, per S. Paolo, Par. XVIII, 136.

Poro, per S. Paolo. Par. Aviii, 100.

Polo ANTARTICO, opposto all'Artico. Purg. 1, 23.

POLO ARTICO, O SETTENTRIONALE, PURG. 1, 29.

Polre, per corpo mortale, che dee risolversi in polvere. Par. II. 155.

Poiceroso, asperso di polvere. In. IX, 71.

Pome, per pomo. Purg. XXVII, 43. Figuratamente, per bene, e felicità somma. Purg. XXVII, 115.

Pome della spada, cioè, pomo, Par. XVI, 102.

Pomi, per frutti di consolazione. In. XVI, 61.

Pomo, che maturo solo prodotto fu. V. Adamo. Par. XXVI.,

Porperana Tera, per l'esercito di Pompejo. Par. VI, 72.

Ponreo, il Grande, ancor giovanetto, soggioga diversi popoli all' Imperio Romano. Par. VI, 53.

Poneram, ponevamo. In. VI, 35.

Ponderoso, grave, pesante. Par. XXIII. 64.

Pondo, peso, Lat. pondus, Par. XXV, 38, XXVII, 64.

Poner mano all'arte. Par. XII, 138.

Pontare, spingere, e aggravare in maniera, che tutto lo sforzo, o aggravamento si riduca in un punto. In. XXXII. 3. Par. IV. 26. PONTE DI CASTEL S. ANGELO, in Roma. In. XVIII, 29.

Posts, luogo della Francia, occupato da'Re Franzesi discendenti da Ugo Ciapetta.

Poppa, per mammella. Per forsa di poppa ; cioè , spignendo col petto. In. VII, 27; in su la destra poppa; cioè, a man ritta. In. XII. 97. V. Mammella.

Ponce, chiama Dante gli abitatori del Casentino, Infino ad Arezzo. Purg. XIV, 43.

Ponco, il porco, e la caccia. Cioè, il porco, o il cinghiale cacciato. In. XIII, 113. Simil figura di parlare usò Virgilio net 2. della Georgica, al verso 192. Paterts tibamus et aure. Cioè, pateris gureis.

Por cura, osservare, attendere. Purg. X, 135.

Porger della pace, e dell'ardore. Cioè, comunicar pace, ed ardore, Par. XXXI, 17.

Porgere, per mandare, gettare. Par. XXIX, 99.

Porgere gli occhi a che che sia. Cioè, guardar qualche cosa, Purg. XIII. 13. Porgere gli occhi nel riso a qualcuno. Cioè. guardarlo bene in faccia. In. XVII. 82.

Porgere il passo a chi che sla, per andare verso d'alcune, In-XXXIV, 87.

Porger graresza, per attristare, o render grave, e meno atto al sallre, In. 1, 52.

Porger parole, per faveilare, ragionare. In. 11, 135. Purg. XXXIII, 82.

Porgersi, per farsi incontra, Par. XV, 23.

Poria, potrebbe. In. XXVIII, 1. Purg. VII, 58. XVII, 63. Par. I, 71. IV, 95.

Por mente, attendere, osservare. Par. VIII, 142. XXIV, 7, 14,

331

Porre, per dar vantaggio. Par. XXX, 121. V. Lecare.

Penn, pone il mondo caso. Civè, insegna che l' Mondo sia fatto a caso; il suppone fatto a caso, il suppone fatto a caso, il suppone fatto a caso, il n', 17.6. In questo significato adoperano bene apesso i Filofoff Greci il horo verbo n'ene, che corrispende al nostro porre. Basti pre moltiches i potterbibero addurre. Perfirio nella sua Introduzione alle Categorie d' Artstollie, al cap. Il, 1 testo 30, indi per un'escriv. Airbite monsione in è ast you de la periodicione in che si positione de la capital de la capital

Porre a croce; in croce. V. Croce.

Porre ad astá a ritroso, cioè, voltar sossopra l'insegne de' nemici vinti in battaglia. Par. XVI, 155. Porre a serro, V. A servo.

Porre gl'ingegni a ben fare, darsi all'opere virtuose, dalle quali tragga giovamento la repubblica, In. VI, 81.

Porre in tregue, per riposare, o affievolire. Purg. XVII, 75.

Porre tutto il suo amore a drittura, cioè, innamorarsi dell' operar giustamente. Par. XX, 121.

Portare, per avere alcuna proprietà. In. XXIV, 59.

Portare, per importare. Purg. IV, 127. Per produrre. Purg. I, 102. XXXIII, 111. Per annunziare. Par. XIX, 8. Per esser cagione. Par. XXVIII, 24.

Portar dell' insegna, cioè, portar l'insegna. Par. XVI, 127.

Portare esperienza, per informarsi. In. XVII, 58. Portar fede, per esser fedele. In. XIII, 62.

Portar fede, per esser tedele. In. XIII, 62.

Portarno, portarono. Par. XI, 108; in rima.

Portar passione a che che sia. Cioè dolersi di che che sia. In. XX, 50.

Portar scienza, per sapere. In. XXXIII, 195. Portar tergogna, cioè, vergognarsi. Purg. XXXI, 45.

Portato, sustantivo, per parto. Purg. XX, 24. Porterane, ne porterai. Par. XVII, 91.

Portiere, portinajo, usciere. Purg. IX, 78.

Porto, per termine a cui tende ogni cosa. Par. I, 113.

Porto, participio da pergo. In. XVII, 88. Par. XXVI, 66. Per disteso. Lat. perrectus. In. XXV, 117. Cost spiega il Landino. Partocallo, provincia di Spagna. Suo Re biasimato. Par. XIX, 139.

Posa, nome, quiete, In. III, 84. Purg. VI, 180.

Posar fede, creder fermamente. Par. XVII, 159. Posasse, per posassi; in rima. Purg. II, 85.

Possa, per potenza, facoltà, forza. Purg. XVII, 75. XXV, 57. Par. XXXIII, 149.

Posse, per possi; in rima. Par. XIII, 94.
Posseditore, chi possiede. Purg. XV, 62.

Possendo, potendo. Purg. XI, 90.

Possessivo. Nomare del possessiro. V. S. Domenico. Possessivo nome si è quello che dinota possessione, come a patre paternus, a domino dominicus. Par. XII, 69.

Possibile a salir persona, cioè, da esser salito da persona. Purg. XI, 51.

Possibile intelletto. Di esso è da vedere Aristotile nel 5. Libro dell' Anima. Insegnano i Filosofi, ehe tale intelletto stiasi da sè medesimo, e non si vaglia nell'operare, d'aleun organo corporale,

Purg, XXV, 68.
Posta, luogo dove si posa, o aguato. In. XXII, 148. Per quel sito ove si mettono i cacciatori, aspettando le fiere al varco. In. XIII, 113. Per ocacaione. In. XXIVI, 71. Per orma, vestigio, pedata. In. XXIII, 148. Per sito, luogo. In. XXXIII, 111. Purg. VIII, 108. XXIX, 70.

Posta. Partare a sua posta, cioè, felicemente esprimere i concetti dell'animo. In. XVI, 81. A questo proposito Orazio nell' Epistola 4. del 1. Libro:

> Quid voveat dulci nutricula majus alumno, Quam sapere, et fari possit que sentiat?

Postilla, per immagine della cosa specchiata. Par. 111, 13. Postremo, ultimo. Lat. postremus. Parg. XVI, 147.

Postremo, ultimo. Lat. postremus. Parg. XVI, 147. Potaràm, potevamo. In. XXIV, 35.

Potei, per potevi. In. XV, 112.

Potém, possiamo. Purg. XI, 8. XVIII, 116.

Potemo, possiamo. Iu. IX, 53.

Potén, per potevano. In. IV, 117. Purg. XV, 140.

Potenze, per gli elementi, e per le cose di essi composte. Par.

XIII, 61.

Potenzia con atto, è stretta ne' corpi celesti, i quali sono potenza

rispetto alle Intelligeuze, che li muovono, e sono atto rispetto alla parte elementare, nella quale influiscono. Par. XXIX, 33, Potenzia pura, ehiama Dante la parte elementare del Mondo,

che ubbidisce alle influenze celesti. Par. XXIX, 54.

Potenziato, che ha virtù potenziale. Par. VII, 140. V. sopra
Potenzia, e Potenze.

Potéo, potè. Purg. XXII, 22. Par. XIX, 43.

Potere arme, cioè, poterle portare, esser atto a portarle. Par. XVI, 47.

Poterebbe, potrebbe. In. VII, 66. Potesi, potevasi. Purg. XIX, 110.

POVERELLA. La poreretta. Par. X., 108. Intendi la vedova dell' Evangelio, che offerse due minuti (danari) nel Tempio, e fu lodata da Nostro Signor Gesù Cristo.

Porero cieto, per annuvolato, e privo de' suoi ornamenti, ehe sono le stelle in tempo di notte. Purg. XVI, 2.

Porertà, intesa per la donus amata da S. Francesco d'Assisi.

Porertà, intesa per la donna amata da S. Francesco d'Assisi. Par. XI. 58, 113. Pozza, piseina, o luogo pieno d'acqua stagnante. In. VII, 127. Prandere, per mangiare a pranzo. È voce Latina. Par. XXV, 24. Oui figuratamente.

Phaga, città metropoli di Boemia, occupata dall'Imperadore Alberto d'Austria. Par. XIX, 117.

Pranso, per satolio, pasciuto. Lat. pransus. Purg. XXVII,

Prata, luogo tra Ravenna, e Faenza. Purg. XIV, 104. V. Guido da Prata. Prata. città vicina a Fiorenza. In. XXVI. 9.

PRATORAGNO, monte tra Val d'Arno, e il Casentino. Purg. V,

Praro, iniquo, malvagio. Lat. pravus. In. III, 84. XVI, 9. Par. 1X, 25.

Prece, per preci, preghiere; in rima. Purg. XX, 100. Precinto, sustantivo. Cerchio che serra. In. XXIV, 54.

Precinto, addiettivo. Compreso, contenuto. Par. XXVII, 113. Potrebbe però spiegarsi anche in forza di sustantivo.

Preciso, per tolto, vietato. Par. XXX, 30. Preciso latino. V. Latino. Par. XXVII, 53.

Preciso latino. V. Latino. Par. XXVII, 33.

Preclaro, per chiarissimo, risplendentissimo. Lat. præclarus.

Par. IX, 68. XI, 115.

Preco, nonie, prego, preghiera; in rima. In. XXVIII, 90. Par. XX, 55.

Preco, verbo, prego; in rima. In. XV, 54.

Preconio, per Evangelio. Par. XXVI, 44.

Predetta, per quella parte della briglia, dove si tien la mano, quando si cavalca. Purg. VI, 96.

Predestinazione occultissima. Par. XX, 150.

Predicante, per predicatore. Purg. XXII, 80. Par. XXIX, 96.

Oggi questa parola predicante, significa i ministri degli Eretici. Predone, ladrone. Lat. prædo. In. XI, 38. Prefuzio, per saggio di qualche cosa. Par. XXX, 78.

Prefetto nel foro dicino, per lo Sommo Pontefice. Par. XXX, 142.

Pregno, per abbondante d'acque. Purg. XIV, 31. Per pieno.

Purg. XVIII, 42. Detto figuratamente. Purg. XXII, 76.

Pregno aere, per nuvoloso, piovoso. Par. X, 68.

Pregno di gran virtù. Par. XXII, 112. Prelibare, gustare, assaggiare. Par. XXIV, 4. E figuralamente,

trattar con brevità, in compendio. Par. X, 23. Lat. prætibare.

Premere a chi che sia, per istrignersi a Iui. Purg. V, 45.

Premere, per ispremere. Purg. XXV, 48. Prendemo, prendiamo. Par. XX, 102.

Prendere, per comprendere. Par. XXX, 119. Prender del nome, pigliare il nome. Par. XVI, 99.

Prender grazia, per esserne fatto degno. Par. XXII, 59.

Prender il cerchiare, per incominciare una strada in giro. Purg. XIX, 69. Prender immagine, per imprimere alcuna cosa nella fantasia. Purg. IX. 145.

Prender il monte, cioè, cominciare a salirlo, Purg. 1, 108. Così: Prender la scala. Purg. XXV, 8. Prender l'acqua, per mettersi in mare. Par. II, 7. Prender la campagna. Cioè, avanzarsi per essa camminando. Purg. XXVIII, 8. Prender più della ripa. II. VIII, 17.

PRENDERE. Gran duot mi prese al cor. In. IV, 45. A cui mal prenda. È maniera d'imprecazione. In. XXVII. 70.

Prendersi, per appigliarsi, aggrapparsi. In. XXXIV, 107.

Prescriba, prescriva, determini, prefinisca. Par. XXIV, 6. in rima.

Prescritto, per terminato. Par. XXV, 37.

Presente, per regalo, dono. Par. VII. 24. Pressa, nome, per calca, urgenza. Purg. VI, 8.

Pressa, (Della) famiglia nobile Florentina, Par. XVI, 100.

Presso del mattino, avvicinandosi il mattino. Purg. II, 15.

Presso di qui, vicino a questo luogo. In. XXXI, 101.

Prestare, per concedere, donare. Lat. præstare. Purg. XIII,

Presti, per presta, imperativo. Par. I, 22.

Presto, per pronto, apparecebiato. Purg. XVIII, 19. XXVIII, 83. Par. VIII, 52. XXIV, 80. XXIX, 60.

Presto del venire, pronto al venire. In. II, 117. Presunsi, presumetti; in rima. Par. XXXIII, 82.

Presunzione, per ostinazione, contumacia. Purg. III, 140.

Previso, preveduto. Lat. prævisus. Par. XVII, 27.
Prezza, per prezzo. Far prezza, cioè, prezzare, fare stima, far

conto. Purg. XXIV, 34.
Paiano, Re di Troja, ucciso. In. XXX, 18.

Primajo, primo. In. V, 1. VII. 41. Purg. IX, 94. XIII, 5. XIV, 66. Par. II, 108. XVIII, 91. XXVI, 100. Per primiero, pristino. In. XXV, 76.

Prima luce, cioè, Iddio. Par. XXIX, 156. Cosl prima virin. Par. XXVI, 84. Primavera, per li flori che nascono in tale stagione. Purg.

XXVIII, 81.

Primavera semplterna, il Paradiso, Par. XXVIII, 116.

Prima rolta. Purg. XXVIII, 104. V. Volta prima.

Primi, i miel primi, cioè, i miei progenitori, i miei maggiori.

In. X, 47.

Primipilo, appresso gli antichi Romani si chiamava il Condottiere di 400. soldati nella prima squadra, ed era capo di legione.

Con questo nome chiamasi dal nostro Poeta S. Pietro Apostolo capo della Chiesa, Par. XXIV, 59.

Primizia de' Vicarj di Criato, cioè, S. Pietro. Par. XXV, 14.

Primizia, per antenato, o radice della schiatta. Par. XVI,

Prino, quel ch' è primo, cioè, Iddio, Par. XV, 56.

Primo amore, cioè, Iddio, lo Spirito Santo. In. III, 6. Par. VI, 11. XXXII, 142.

Primo amore. \* Così altrove nomina Dio. Qui nel verso: Coiui che mi dimostra il primo amore Di tutte le sustanzio sempiterne. Par. XXVI, 38. intendi Aristotile\*

Primo aspetto, per faccia, o superficie del corpo. Par. XXVII, 137. Qui figuratamente.

Primo giro, per lo Cielo Empirco. Par. IV, 34. Per lo cielo della Luna; la quale vien chiamata da Marco Tullio nel Sogno di Scipione, ultima cælo, citima terris. Purg. I, 13.

Primo Mobile acconnato. Par. XIII, 24. Circonscritto. Par. II, 113. XXVIII, 70.

Primo mondo, cioè, pristino, rispetto a'morti. In. XXIX, 104.

PRIMO SUPERBO. Par. XIX, 46. V. Lucifero.

Primo vero, per li principi delle scienze, che non abbisognano d'esser dimostrati, ma sono per sè noti. Par. II, 45.

Paixcipati, o Principi celesti, primo coro d'Angeli della terza gerarchia i quali, secondo Dante, muovono il cielo di Venere. Par. VIII, 54. XXVIII, 125.

Prince, principe, Purg. X, 74.

Principa pa' nuovi Faristi. In. XXVII, 85. V. Bonifazio VIII. Principio, per cognizione, da cui un'altra dipenda. Par. XXXIII, 135.

Principio alla via, cioè, della via, In. II, 30,

Principio del cercello, chiama forse Dante la midolla spinale, ch'è della stessa sostanza col medesimo, ed è quasi un suo processo, quando non si volesse intendere il cuore. In. XXVIII, 141.

PRISCIANO. Gramatico eccellentissimo, fu dl Cesarea di Cappadocia, e scrisse molti libri della sua professione, i quali ancora si leggono. Vogilono alcuni spositori, che Dante il prendesse per ogni Gramatico. In. XV, 109.

Privare, per togliere. Purg. XXXIII, 125.

Privato, sustantivo, cesso, agiamento, luogo dove suol deporsi il soverchio peso del ventre. In. XVI, 114.

Privilegiare, conceder privilegio. Purg. VIII, 130.

Probitate, bontà. Lat. probitas. Purg. VII, 122. Probo, buono. Lat. probus. Par. XXII, 138.

Procedere, per camminar lentamente. In. XX, 103. XXIII, 81.

Processo, per esito d'affare. Par. XVII, 67. Per maniera di procedere. Par. VII, 113. Per seguitamento di parlare. Par. V 18.

Proda, Iido, orlo, riva. In. IV, 7. VIII, 55. XII, 101. XVII, 5. XXII, 80. XXIV, 97. XXXI, 42. Purg. VI, 85. Par. XIX, 61. Per prora di nave. In. XXI, 13.

Prode, sustantivo, per prò, utilità, giovamento. Purg. XV, 42. Par. VII, 26. Far prode, per giovare. XXI, 75.

Producerebbe, produrrebbe. Par. VIII, 107.

Produtto, prodotto. Par. XXIX, 33.

Profferère, profferire. Par. III, 6.

Profferire, per far vedere, disvelare, scuoprire, manifestare. In. XXIX, 152. Par. XXVIII, 156.

Profferto, per manifestato con parole. Par. XXVI, 103.

Proffilare, per ornare l'estremità di che che sia. Purg. XXI, 23. Così l'antico Comentatore.

Profonda canzone, cioè, di concetti altissimi. Purg. XXXII, 90. Profonde cose, altissime, sublimi, e vincenti la capacità dell' intender nostro. Par. XXIV, 70.

Profondo, per centro. Par. IX, 23.

Profondo, per altissimo. Par. XXX, 4.
Profondo, averbio, mirar profondo, cioè, veder bene addentro.
Purg. XXXI, 111.

Paosxx, moglie di Terco Re di Tracia, che per vendicar la sorella Filomena da lui violata, diede a mangiare al marito il suo figliuolo Iti e fu poi convertita in rondine: altri dicono in rosigunolo. Accennata. Purg. XVII, 19. V. Ovidio nel 6. delle Trasform.

Promere, per manifestare. È voce Latina. Par. XX, 93,

Promessione, promissionc. Par. XXIX, 125. Promettere, promessa tanto s'acce, cioè s'era offerta al mio piacere con tanta cortesia. Par. VIII. 45.

Promissione, promessa. Purg. XXX, 152.

Promotore, the promotor, Lat. promotor, Par. I. 116.

Prontaire, importunare, Purg. XIII, 20.
Prope, presso. É voce Latina. Purg. XIX, 107.

Propinquo, vicino. In. XVII, 53. Purg. XXXIII, 41. Par. IX, 58. E vocc Latina.

Propinquissimo, vicinissimo. Par. XXXII, 119.

Proposizione antica, e novella, cioè, l'antico, c'I nuovo Testamento. Par. XXIV, 98.

Proposta, per proponimento. In. II, 38.

Proposto, per proposito, proponimento. In. II, 138.

Proposto, per preposito, caposquadra, capitano. In. XXII, 94,

125. Proprio, fatto per proprio, acciocchè fosse proprio. Par. I M7

PAOSERPINA, figliuola di Giove, e di Cercre, rapita per isposa da Plutone, mentre coglicva fiori ne prati d'Enna in Sicilia. In. IX, 44. dove si dice : La Regina dell' eterno planto, Parg. XXVIII, 30. E la stessa che la Luna. In. X, 80. Di essa leggonsi questi due versi :

Terret, lustrat, agit, Proserpina, Luna, Diana, Ima, superna, feras, sceptro, fulgore, sagitta. Prossimano, prossimo, congiunto. In. XXXIII, 146.

Protendersi, per allungar le membra, scontorcendosi. Purg. XXVII, 16. Per allungarsi semplicemente, farsi avanti. Purg. XIX, 65.

Proterro, per altiero. Purg. XXX, 70.

Proteso, per disteso, in significato osceno, quello che i Latini dicono arrectus. In. XV, 114.

Prova, far prova, per allignare. Purg. XXX, 117.

Provedenza, provvidenza. Par. VIII, 99. XVII, 109. XXVII,

PROVENZA, o PROENZA, provincia marittima della Francia, di cui fu Conte Carlo 1. Re di Puglia. Purg. VII, 126. Posta a sinistra del Regno di Francia, riguardando verso Occidente. Par. VIII, 58.

PROVENZALE DOTE, cioè la Provenza aggiunta al Regno di Francia da Luigi il Santo, e da Carlo suo fratello, discendenti da Ugo Ciapetta, i quali chbero per mogli due figliuole di Berlinghieri di Tolosa, Signor di Provenza. Purg. XX, 61.

PROVENZALI, uomini di Provenza. Par. VI, 150.

PROVESAN SALVANI, prima cittadino, e poi Tiranno di Siena; il quale sulla piazza di quella città, fattosi rezar un tappeto, si mise a sonqirurare i suoi cittadini che l'ajutassero a trar di prigione un suo carissimo amico, il quale carlo il I. Re di Puglia avca fatto incarcerare, e minacciava ancora di far decapitare, se non eran tosto trovati, e pagati per lui diceimila fiorini d'oro. La qual somma trovata, per diligenza di Provenzano, l'amico ricuperò la libertà. Purg. Al, 131, 134, e segg.

Proceeder divino, divina provvidenza. Par. VIII, 133.

Proveedere del suo risponder chiaro, cioè, dar chiara ed evidente risposta. Par. XXVIII, 83. Pruno, virgulto pieno di spine. In. XIII, 33. Par. XIII, 134.

XXIV, 111. Ma qui figuratamente.

Pruova. Far mala pruora, per male allignare. Par. VIII.

141.

Pubblico segno, per l'Aquila, insegna dell' Imperio Romano.

Par. VI, 100.
Puccio Sciancato, ladro famoso a' tempi di Dante. In. XXV.

Petta, provincia d'Italia, oggi nel Reguo di Napoli. Purg VII, 136. Dante la chiama fortunata, cioè pingue, e feconda. In. XXVIII, 9. Signoreggiata a' tempi del Poeta dal Re Carlo Senzaterra, Signor di Provenza. Accennata. Purg. V, 69. Circonscrita insieme con altri paesi da Dante. Par. VIII, 61. V. Romani.

Pugliesi, abbandonano il Re Manfredi. In. XXVIII, 17.

Pugna. nome, nel numero del più, per pugni. In. VI, 26.

Pulcella, zitella, donzella. Purg. XX, 32. Pulcro, bello. Lat. pulcher. In. XII, 38.

DANTE. 4.

Pullulare, per gonfiarfi in bolle; detto dell'acqua. In. VII, 119.

22

Punga, per pugna, o battaglia, o contrasto; in rima. In. IX. 7.

Pungelli, stimoli; e figuratamente, cattivi consigli. In. XXVIII, 138.

Pungemi, pungevami. Purg. XXI, 4.

Pungere, per travagliare, malmenare. Purg. XVIII, 102.

Punger se stesso, per eccitarsi al cammino. In, XXXI, 27.

Punta, per puntura. In. XIII. 137.

Punta del desio, per desiderio molto acceso. Par. XXII, 26.

Punna, per punta, cioè, a dirittura, direttamente; ma in senso figurato. Pung. XXXI, 2. V. Taglio.

Punto, per articolo. Par. XXIV. 37. Per momento di tempo.

Par. XXXIII, 94. Per proposizione, o massima. Purg. VI, 40. Punto a cui tutti li tempi son presenti; cioè, l'Eternità. Par. XVII. 18.

Punto al qual si traggon d'ogni parte i pesi, cioè, il centro della

terra, verso cui si portano i corpi. In. XXXIV, 110.

Punto che 'I senti intibra, chiama Dante quel momento in cui il Sole e la Luna vengono, a fasciarsi dell' orizzonte, stando l'un d'essi per tramontare, l'altro per l'evare; e sono egualmente distanti dal zenit, cioè, dal punto verticale, il quale fa allora con essi un triangolo isoscele, cioè, che ha due fati eguali. Par. XXIX. 4.

Punto fisso, per Iddio. Par. XXVIII, 95. Punto. V. sopra, Dare in punto.

Punto, participio da pungo, punto d'amore, cioè, stimolato. Par. XXVIII, 45.

Puntone della spada, per punta di essa spada. Purg. IX, 113. Puollo, il può. Par. IV, 128.

Puòne, per può; in rima. In. XI, 31.

Pur, e puré, per solamente. In. XI, 20, 56, XXXI, 78. Purg. V, 112. VII, 79. X, 46. Par. XVII, 138. XVIII, 21. XXVII, 55. E in altri luoghi molti.

Puretto, puro, schietto; che anche pretto si dice. Par. XXIX, 22. Pur ti; in rima, cioè, tuttavia in quel luogo. In. VII, 28.

Pusillo, per umile, abbietto. Lat. Pusillus. Par. XI, 111. Putire, spirar mal odore, mandar puzzo. In. VI, 12.

PUTIFARE, ministro del Re Faraone. La moglie di costui vien chiamata da Dante, la falsa ch'accusò Giuseppo. In. XXX, 97. V.

Pulia, per meretrice, o donna svergognata, e vilissima, che a tutti si vende, e prostituisce. Purg. XI, 114. Qui figuratamente. Puttaneggiare, per usar modi, e procedere di puttana. In. XIX, 108.

Putto, addicttivo, puttanesco. In. XIII, 63.

Q

Qua', per quali. In. I, 21. XIX, 58. Par. XVIII, 105.

Quaderno, libro di conti. Purg. XII, 103. E figuratamente, per confine, cancelli. Par. XVII, 37.

Quadra, per quarta parte di cielo. Par. XXVI, 142.

Quadrante, è la quarta parte di quello struncnio, che gli Astrologhi chiamano Astrolabio; il quale è fatto a guisa d'un tagliere, la cui circonferenza dividesi in 560, gradi; cosicchè il quadrante ne conterrà 90. Purg. IV, 42.

Quabatrus del cérchio, cioè, riduzione di esso cerchio in figura quadrata, cosicchè l'aja, o superfizie del quadrato sia di grandezza affatto eguale a quella del cerchio; cosa da' Geometri più volte cercata, ma non mai finora trovata, e forse impossibile a trovarsi. Par. XXXIII, 135.

Quadrello, per saetta, freccia, strale. Par. II, 23.

Quaggiuso, quaggiù. In. II, 85. Par. XXXI, 30, 114.

Oual, per chi, chiunque, qualunque, o colui che, quegli che, In, XII, 74. Purg. XIX, 23. Par. I, 6. X, 88. XI, 122. XIV, 23. XXI, 19. XXXIII, 14.

Qual che, chiunque sia che. In. VIII, 123. Per qualunque. In. XII, 48. XV, 12. XIX, 46.

Qualcue, da qualche parto. Per da qualunque parte. Purg. IV, 69.

Qual che si sia, qualunque e' si sia. Par. XXII, 114.

Qual ch' uom prende, cioè, qualunque l'uomo prenda. Par. XI, 41. Quale, per come, qualmente, in quella guisa appunto che. In.

Ouale, per qualità. In. II, 18. IV, 139. Par. II, 63. XXVI, 92. XXX, 120.

Quale, per lucente. Par. VIII, 46.

Qual vuol sia, sia qualsivoglia. Purg. XXXII, 69.

Ouando, per giacchè. Lai. quando, quandoquidem. Purg. XXI, 67. Par. X, 82. XIII, 34, 33. Per tempo. Par. XXIII, 16. XXIX, 12.

Quando che sia, in alcun tempo, una volta. Lat. olim, aliquando. In. 1, 120. Purg. XXVI, 54.

Quandunque, ogni volta che. Lat. quotiescumque. Purg. IX, 121. Par. XXVIII, 13.

Quanto di noi lassà fatto ha ritorno, cioè, quante sono l'anime degli uomini che dopo la morte de' corpi, sono ritornate in Cielo. Par. XXX, 114.

Quanto, per grande. Par. VIII, 46.

Quanto, per quantità Par. II, 65, 104. XXIII, 92. Par. XXX, 120.

Quantunque, per quanto, quanto mai. In forza di nome. Ma è

indeclinabile. In. XXXII, 84. Purg. XII, 6. XV, 71. XXX, 52. Par. VIII, 103. XIII, 43. XXII, 130. XXIV, 79. XXXII, 56, 91. XXXIII, 21. Quantunque gradi, per quanti gradi. In. V, 12.

Quantunque la Chiesa guarda; cioè, tutte le rendite ecclesiastiche, c de' monisteri, custodite dalla Chiesa, Par. XXII, 82.

Quantunque perdéo l'antica madre; cioè, tutte le delizie del terrestre Paradiso, perdute da Eva. Purg. XXX, 52.

Quare, perchè. È vocc Latina. In. XXVII, 72 OUARNARBO O PARNARO, golfo di Schiavonia, presso il quale sono

campagne piene di sepolture. In. IX, 113.

Onarta famiglia del Sommo Padre, chiama Dante una porzione de' beati spiriti, posta da lui nella quarta sfera, anzi nello stesso corpo del Solc. Par. X. 49.

Quatto quatto, più quattamente, e nascostamente, che si può. In. XXI, 89.

OUATTRO ANIMALI, Coronato ciascun di rerde fronda, Purg. XXIX. 92. Intendi i quattro Vangelisti - Eper Quattro in frier paruta. Purg. XXIX, 143. i quattro Apostoli Jacopo il minore, Pietro, Giovanni, c Giuda Taddeo; come scrittori d'alcune Epistole Cano-

Que', per quegli, nominativo singolare di persona. In. VIII, 46. Par. XXXII, 127. É in caso obbliquo. In. XXXII, 114.

Quei, per quello, in secondo caso. In. XIX, 43. In terzo caso. Purg. III, 120, Par. XVII., 93. In caso accusativo. In. II, 104. Quei, dimostrativo di cosa irragionevole. Par. XIX, 93.

QUEL CHE PIÙ N' HA COLPA. Purg. XXIV, 82. V. Corso Donati. Quel (per territorio, e giurisdizione di uno stato). Cosl : Quel di

Carlo. Purg. V, 69. V. Puglia. Quel che in eterno rimbomba; cioè, l'ultima sentenza di Cristo contra i reprobi, che dirà : Andate, maledetti, nel fuoco eterno.

In. VI, 99. Quetla parte, donde prima è preso Nostro alimento chiama Dante il bellico, per lo quale il fanciullo nel ventre materno si nutrisce, In. XXV, 85.

Quelli, per quegli, in caso retto singolare. In. XVIII, 86.

XXVIII, 134. Purg. XIII, 104.

Quello, per quegli. Par. VIII, 125. Quel mar che la terra inghirlanda; cioè, l' Oceano. Par. IX. 84. VEL PAESE che siede tra Romagna, e quel di Carlo. Purg. V, 68. V. Marca d' Ancona.

Overcia. Dal nascer della quercia al far la ghianda; cioè, dal principio al compimento di qualche impresa. Par. XXII, 87.

Querente, per chi esamina, ed interroga. Lat. quærens, quæsitor Par. XXIV, 51.

Questi, dimostrativo di bestia. In. 1, 46.

Questi, dimostrativo di cosa inanimata. Par. 1, 113, 117, 119. Quetami, mi quetai. In. XXXIII. 64.

Quetare, per appagare, render contento. Par. XXX, 82.

Quetare il passo, per soffermarsi. Purg. V, 48.

Quia. State contenti al quia; cioè, ponete freno alla soverchia curiosità, nè vogliate che vi si renda ragione di quelle cose che non

potete intendere. Purg. 111, 37. Quiet, qui; in rima. Purg. VII, 66. Par. VIII, 121. XII, 130.

Quiditate, essenza, o definizion della cosa. Termine delle scuole di Filosofia, e Teologia. Par. XX, 92. XXIV, 66. Quine' entro, qui, in questo luogo. In. XXIX, 89. Purg.

XIII. 18. Quintio Cincinnato , Dittatore de' Romani, uomo di gran virtù , nioderazione, così nominato dalla chioma rabbuffata, Par-

VI. 46. Ocinino, altrimenti Romulo, fondatore di Roma, generato di

adre incerto; ma per lo suo valore attribuito al dio Marte. Par. VIII. 151.

Quiritta, qui appunto appunto. Purg. IV, 125. XVII, 86. Quisquilta degli occhi, cioè, cispa, immondizia. È voce Latina.

Par. XXVI, 76. Quistione, per dimanda, interrogazione, Par. VI. 28.

Quire, quivi; in rima. Par. XIV, 27. Ouici, per qui, in questo luogo. Purg. XXXIII, 57. Per altro

questa voce quivi, più comunemente appresso gli ottimi scrittori, significa ivi, in quel luogo. Quivi, per in quel punto. Purg. V, 54.

(Puoto, o coto. Pensiero. Forse dal Latino cogito. Par. III, 26.

RAAB, meretrice di Gerico, la quale per aver salvate in sua casa alcune spie di Giosuè, Capitano del popolo eletto, fu da lui preservata ed aecolta nel sacco di quella Città; ond'essa poi passò al culto del vero Dio d' Israele. Par. IX, 116.

Rabano, Inglese, fratello del venerabile Beda, uomo dotto. Par. λII, 139.

Rabbuffarsi, per mettersi in iscompiglio, e pigliarsi molti fastidj. In. VII. 65.

RACAELE, figliuola di Laban, bellissima giovane, moglie del Patriarea Giacobbe; intesa per la contemplazione. In. 11, 102. IV, 60. Purg. XXVII, 104. Par. XXXII, 8.

Raceapricciare, mettere un tale orrore, sicchè s' arriceino i peli. In. IV. 78. Raccendere, accender di nuovo. Purg. VIII, 78. Qui è meta-

Raccendere la conoscenza, cioè, rinnovaria, suscitaria, Purg.

Raccendersi di vista novella, per riprendere, e riacquistar nuovo

lume, e vigore agli occhi. Par. XXX, 58.

Raccertarsi, certificarsi, accertarsi di nuovo. Purg. 1X, 61.

Racceso, di nuovo aeceso. In. XXVI, 130.

Raccogli, per raccoglie; in rima. In. XVIII, 18.

Raccogliere la parola, per intendere il parlare. Purg. XIV, 72.

Raccolto, per contenuto. Par. V, 60.

Raccotto a chi che sia, per avvicinato, Purg. VIII, 109.
Raccorce, per raccorci, ti raccorci; in rima, Par. XVI, 7.

Raccorciare, abbreviare, Par. XV, 96.

Raccorciar la via, per affrettarsi al cammino. Par. XXXI, 129.

Raccorse, per raccolse; in rima. Par. XII, 43.
Raccosciarsi, ristriguersi nelle cosce, abbassandosi. In. XVII,

Raccostarsi, per aecostarsi di nuovo. Purg. XXVI, 49. Per aecostarsi semplicemente. In. XI, 6.

Racquetarsi, tornar queto. In. VI, 26. Rada, nome, rara. Par. IV, 87.

Rade, per radi, verbo; in rima. In. XXXIII, 127.

RABERE. Le ciglia avea rase d'ogni baldanza, cloè, umili, dimesse. In. VIII, 118.

Radiale lista, cioè, del raggio, o piena di raggi. Par. XV, 24. Radiare, tramandare il raggio. Par. XIX, 89. È voce Latina.

Radice umana, per li primi uomini. Purg. XXVIII, 142. Rado, in forza d'avverbio. Per rade, o rarc volte. Lat. raro.

Purg. XIX, 24. XX, 43. E in altri luoghi.

Raffarlio Arcangelo guarisee il vecchio Tobia dalla eecità

col fele d'un pesee, Par. IV, 48.

Rafet mai amech sabi almi, Parole che nulla significano, poste dal Poeta in boeca di Nembrotto, per dinotare la confusione delle lingue, cagionata per di lui colpa. In XXXI, 67.

Raffinare, per divenir più fino. Purg. VIII, 120.
Raffio . strumento di ferro uncinato. In. XXI, 52, 100. XXII.

Raffrettare, affrettar di nuovo, Purg. XXIV, 68.

Raffrontarsi, per incontrare, e farsi a fronte dell'oggetto bramato. Purg. XVII, 51.

Ragazzo per famiglio di stalla, In. XXIX, 77. V. il Bocaccio nella Novella del Conte d'Anguersa.

Raggiure, per diffonder raggi, risplendere, Purg. XXV, 89. XXVI, 3. AXVII, 93. XXVIII, 35. XXVII, 34. XVII, 95. XXVIII, 35. XXVII, 429. XXXIII, 84. YVIII, 85. XVIII, 17. XXI, 18. XVIII, 16. Per illumiare, illustrare o'raggi, Par. VIII, 17. 74. XXV, 54. E forse in altri luoghi. Per infondere a forza di raggi, e di lume, Par. VIII, 7. Per uscire con quella velocità che esce il raggio, Par. XXIX,

 Si raggerà d'intorno cotal vesta; cioè, si tesserà a forza di raggi. Par. XIV, 59.
 Raggietare, di nuovo congelare. In. XXXIII, 113.

Raggiornare, farsi giorno di nuovo. Purg. XII, 84.
Raggiugnersi, congiugnersi di nuovo. In. XVIII, 67.
Ragionare, per argomentare, o concludere. Purg. XVII, 138.

Ragionarsi, per conchindersi ragionando. Purg. XVII, 138.

Ragione, per conto, o interesse. Purg. XIV, 126. Per ragionamento. Purg. XXII, 130. Far ragione, per immaginarsi. In. XXX. 143.

Ragna, per ragno. Purg. XII, 44. Per sorta di rete. Par. IX,

Qui figuratamente.
 Rajare, per isfavillare, risplendere, illuminare, raggiare. Purg. XVI, 142. Par. XXIX, 136. Per farsi manifesto. Par. XV, 56.

Rallargare, allargar di nuovo. Purg. III, 13. Per allargare, o

dilatare semplicemente. Purg. IX, 48.

Rallignarsi, per metter nuove radici, allignare di nuovo. Efiguratamente, per divenir di plebeo gentile, a forza di virtuose operazioni. Purg. XIV, 100.

Ramarro, serpentello noto, di color verde, o bigio, o vario, con quattro piedi. Lat. lacertus. In. XXV, 79.

Rammarca, rammarica, affligge; in rima. In. VIII, 23. Purg. XXII, 127.
Rammentare, per riconoscere, Par. XVIII, 110.

Rammentarsi, ridursi a memoria. Par. XXXIII, 110.

Ramogna, continuazione del viaggio. Purg. XI, 23. È voce antica, e da non usarsi.

RAMONDO BERLINGHIERI, Contc di Provenza. Par. VI, 134. V. Romeo.

Ràmora, rami. Purg. XXXII, 60.

Rampognare, svillaneggiare, riprendere acerbamente. In.XXXII, 87. Purg. XVI, 121.

Rampollare, per germogliare. Purg. V, 16. Ma qui figurata-

Rampollare nella mente, per nascervi, produrvisi. Purg. XXVII, 42.

Rancio colore, quello della melarancia matura, che i Latini dicevano croccus. Purg. 11, 9. Cristoforo Landino male spiega questa parola.

Rancio, per dorato. In. XXIII, 100.

Rancura, rancore, dolore, compassione; in rima. Purg. X, 153. È voce Provenzale. V. l'Ercolano del Vareni, a carte 65.
Rancurarsi, dolersi amaramente, attristarsi. In. XXVII, 129.

È verbo Provenzale. V. Rancura.

Rannicchiare, ristrignere tutto in un gruppo, a guisa di nic-

chio. Purg. X, 116. Rape, verbo, rapisce; in rima. Lat. rapit. Par. XXVIII, 70.

Rappaciare, pacificare, acquetarc. In. XXII, 76.
Rappresentare a quel foco, cioè da quel foco. Par. XVIII,

108. Rascia, parte della Schiavonia, o Dalmazia. Par. XIX, 140. Il suo Re a' tempi di Dante falsificò i Ducati Veneziani. *Ivi.* 

Rassegnare il preterito, cioè, conservare, e mettere in ordine le passate cose; il che è ufficio della memoria. Par. XXIII, 34. V. Libro.

Rattento, rattenimento, cosa che raffrena. In. IX, 69.

Rattezza, per ripidezza, e difficile salita di montagna. Par. XI, 50.

Ratto, addiettivo, frettoloso, veloce. In. II, 109. Par. XXII, 104.

Ratto, participio, rapito. Purg. IX, 24. Lat. raptus.

Ratto, avverbio, subitamente, tostamente. In. III, 102. VI, 38. VIII, 102. IX, 57. Purg. XVIII, 103. E in altri luoghi.
Rattrapparsi, per rannicchiarsi, e raccogliersi. In. XVI, 136.

Raunarsi, ragunarsi. Purg. X, 18.

Raunarsi, ragunarsi. Purg. X, 18.

RAVENNA, nobilissima città di Romagna, tra Ferrara e Rimini, vicina al mare. In. XXVII, 40. Par. VI, 61. Descritta. In. V, 97. Circonscritta. Par. XVI, 97. V. Bellincion Berti. Razionabile affetto, cioè, dell'uomo, ch'è animal razionevole.

Par. XXVI, 127.
Realmente, cioè, in manicra, ed atto regale. Purg. XXX, 70.

Reame, per ordine, e stato di Beati. Par. XIX, 28.

Ras, chiamata anche Berecintia, Cibele, Opi, Terra, e la gran Madre; fin Gilioudo di Celo, e di Vesta. Data in moglie a Saturno, gli partori Giore, Giunone, Nettuno, e Plutone. E perchè il martio divorvas i gliuoli che dei lei nascerano, feco nutri Giore segretamente nel monte Ida; e per sopprimere i vagifi, fecono de ce percapali strepit, e devere con conservatione de conservation de conservati

Resecca, moglie del Patriarca Isacco. Par. XXXII, 10.

Recare, per portare. Purg. XXXIII, 78.

Recare alla mente, ridurre alla memoria. In. VI. 89.

Recar la agione a chi che sia, per incolpare, Purg. XVI, 67.

Recar la cagione a chi che sia, per incolpare, Purg. XVI, 67.

Recarsl a' denti, cioè, mettersi in bocca, per mangiare. Par.

IV, 3.
Recarsi a mente alcuna cosa, per ricordarsene. In. XVIII, 63.
Recarsi a mente a chi che sia. Purg. VI, 6,

Recarsi a noja, per isdegnarsi. In. XXX, 100.

Recope, riceve; in rima. Lat. recipit. Par. II, 35.
Recettacolo, ricetto; luogo dove si può ricoverare. Par. XIX, 30.
Recetto, ricevuto, ammesso. Lat. receptus. Purg. XVII, 34.
Reda, discendente, erede. Purg. VII, 118. XVIII, 135. XXXIII,

57. Par. XII, 66. Re da Seraone. Roberto di Napoli che componeva prediche, e

scriveva lettere a' suoi alleati con sentenze Fratesche.

Reddire, ritornare, Lat. redire. Par. XVIII, 11.

Reddissi, ritornossi. Par. XI 103, Reddita, ritorno; in rima, Purg. 1, 106.

Redimito, coronato, Par. XI, 97. E voce Latina.

Reflesso; addictivo, o participio da reflettere. Par. XXXIII, 119, 127.

Reflettere, ritorcere. Purg. XXV, 114. I.at. reflectere.

Reflettere in alcuno ciò che si pensa; cioè, comunicargli il suo pensiero. Par. IX, 21.

Refulgere, risplendere, Par. IX, 32. È voce Latina.

Regalmente, eon animo regio, e signorile. Par. XI, 91.

Rege, Re. Purg. XVI, 95. XIX, 63. Regge, per porta. Purg. IX, 134.

Regge, verbo, per ritorni, riede; in rima. In. X, 82. Reggia, verbo, per regga; in rima. In. XXIV, 50.

Reggimento, per modo, e maniera. Purg. XXXI, 125.

Regina catif, Regina del Cielo. Principio d'un'Antifona che canta la Chiesa nel tempo Pasquale, in lode di Nostra Donna. Par. XXIII, 128.

Regina. O Regina, Perchè per ira hai voluto esser nulla? Purg. XVII, 35. V. Amata.

Regione, per terreno. Par. VIII, 141.

Regione, che più su tuona, cioè, la più suprema regione dell' aria, ove si possano generare i tuoni. Par. XXXI, 73.

Regno mortale, per l'imperio del mondo ottenuto da Romani. Par. VI, 84.

Regno santo, per il Paradiso. Par. I, 10. Così regno beato. Par. I, 23. E regno verace. Par. XXX, 98.

Regnum cœlorum riolenzia pale. Il regno de'Cieli patisee forza; eioè, s'aequista eon forza. Detto di Cristo nel Vangelo di S. Matteo, al eapo 11. Verso 12. Par. XX, 94.

Reiterare, far più volte la stessa cosa. Purg. XIII, 30. Religione della montagna, cioè, monte santo, e pieno di reli-

gione. Purg. XXI, 41.

Relinquere, lasciare dopo di sè. Par. IX, 42. È voce Latina.

Remoto, per volto in altra parte. Par. I, 66.

Ren', reni. In. XXV, 57.

Rena, sabbia, arena. In. XIV, 13.

Rendéte, le rendetti, le resi. In. XIV, 3.

Rendere, per esprimere aleuna eosa in iserittura. Purg. XXXI,

143. Rendere, per attribuire come figliuolo. Par. VIII, 132. Rendere in dispetto, cioè, far nojoso, mal gradito. In. XVI, 29.

Rendere intera la promissione, mantener eiò che si promette. Purg. XXX, 152.

Render fertilmente, produrre in abbondanza. Par. XXI, 118.
Render l'aspetto a che che sia, tornare a guardarlo. Purg.
XXIX, 58.

Rendersi alla battaglia de' debili cigli, per metter di nuovo gli occhi a eimento, guardando eosa d' eccessivo splendore, che possa abbagliarli. Par. XXIII, 77.

Render voi, per rendere a voi. Par. IV, 122.

Renduto in panni bigi, cioè, fattosi monaco. Purg. XX, 54.

RESI, dar le reni, per volger le palle. Par. IV, 141. RESO, gran fiume d'Alemagna. Par. VI, 58.

Reno fiume ehe corre presso Bologna , dalla parte occidentale ,

verso Lombardia. Detto il picciolo, a differenza del grande d'Alemagna, In. XVIII, 61. Purg. XIV, 92.

Reo, sustantivo, per male, o gastigo. In. XXX, 120. XXXI, 102. Repente, tosto, in un tratto. In. XXIV, 149. È voce Latina.

Repere, per penetrare, insinuarsi. Par. II, 39. È voce Latina. Reperte sono, eioè, si trovano. Par. XXVII, 127.

Repteta, ripiena; in rima. In. XVIII, 24. Purg. XXV, 72. È voce Latina. Reptico, coll'accento acuto sulla seconda sillaba; in grazia della

rima. Par. VI, 91.

Replico, coll'accento acuto sulla seconda sinana; in grazia dena rima. Par. VI, 91.

Replico, coll'accento acuto sulla penultima; ripiovo, torno a

piovere. Par. XXV, 78. Qui figuratamente. È voce Latina.

Requievi di grande ammirazione, cessai dal grande stupore.

Requievi di grande ammirazione, eessai dal grande stupore Par. 1, 97. Requieri è voce Latina. Respirare ad alcuno, per parlargi di nuovo. Par. XXV, 85.

Restare, per eessare. In. XXV, 133. Par. XXVIII, 88. Per fermarsi, o soffermarsi. In. X, 24. XXXIV, 19. Purg. XX, 139. Per fermarsi maravigliando. Purg. V, 54.

Retaggio, eredità. Purg. VII, 120. XVI, 131.

RETICENZA, figura rettorica. In. IX, 8.
Retro, dietro. In. VII, 29. XI, 53. XVIII, 56. XXIX, 16.
XXXIV, 8. Purg. VII, 116. XXVII, 47. È voce Latina.
Retro ire, seguitare, tener dietro. Par. I, 9.

Retrorso, indietro; in rima. Lat. retrorsum. Par. XXII, 94. V. Ritroso.

Retto, per angolo retto, il quale viene a formarsi quando una linea cade a perpendicolo sopra un' altra. Par. XIII, 102. Revorendo. degno di riverenza. temuto, rispettato. Par. XXI.

Reverendo, degno di riverenza, temuto, rispettato. Par. XXI

Reverente, riverente. Purg. XXVI, 17.

Rezzo, onibra sul muro, o per terra. In. XVII, 87. XXXII, 75. Riacceso, aeceso di nuovo. Par. XXXI, 53. Riatro. contrada di Venezia; e prendesi per la stessa Venezia.

Par. IX, 26.

Riarmare, fornir di nuove armi, armar di nuovo. Par. XII, 38. Riarso, disseccato per troppo ealore, adusto. Purg. XXVII, 4. Riarso d'invidia, disseccato, consunto da quella passione. Purg. XIV, 82. Orazio nell' Epistola 2. del 1. Libro:

Invidus alterius macrescit rebus opimis.

e l' Sannazzaro nell' Arcadia :

L' invidia, figliuol mio, sè stessa macera, E si dilegua, come agnel per fascino.

Ribadire, ritoreere la punta del chiodo, e ribatterla in verso 'l suo capo, nella materia confitta. Dante figuratamente il disse di una serpe. In. XXV, 8.

Ribellante, ribelle, In. I. 123.

Ribelli, per discordanti, avversari, In. XXVIII, 156. RICCARDO, fratello di Ugo da S. Vittore, Dottor della Chiesa. Par. X, 131.

Ricepe, riceve; in rima, Lat. recipit. Par. XXIX, 137.

Ricernere, per dichiarar meglio. Par. XI, 22. Richegge; in rima, per richeggi, soggiuntivo. Purg. I, 93.

Richiamo, per allettamento da far cadere gli uccelli alla rete, o al vischio. In. III, 117. Richiedere, La richiesi di comandare; cioè, le dissi che coman-

dasse. In. II, 54. Richingre, chinar di nuovo. Par. VII. 13.

Richiudere la piaga, per chiuderla semplicemente, Par. XXXII, 4. Ricidere, tagliare, e figuratamente, per traversarc. In. VII, 100.

Ricidere il volere, cioè, renderlo vano. Purg. V, 66. Ricignere, cignere intorno. Purg. 1, 94.

Ricirculare, girare intorno, Par. XXXI, 48.

RICCIARDO DA CARRINO, signor di Trevigi, uomo superbo a' tempi di Dante, Accennato, Par. IX, 50, e alludesi alla sua morte violenta ner congiura, V. Discorso sul Testo p. 127. "

Ricogliere, raccogliere, Purg. XVIII, 86, Par. XXIII, 21.

Ricogliere, per osservare attentamente, o intender benc. Par. IV, 88.

Ricogliersi, per ritirarsi, Par. XXII, 97.

Ricolta, messc, raccolta, Par. XII, 118.

Ricotto, participio, raccolto. In. III, 69. Purg. II. 102. Per accolto, Par. Par. XVIII, 69. Per appreso, compreso, bene inteso, Par. IV, 88. X, 81. XXIX, 69.

Ricominciò diletto agli occhi miei : cioè, a dar diletto. Purg.

Ricompiere, compier di nuovo. Purg. XVIII, 107. Di questi, e somiglianti verbi composti. V. l'Ercolano del Varchi, a carte 71. Riconfortare il nome, per rinfrescare, e rinnovare la memoria. Par. XVI. 129.

Ricorearsi, tornarsi a coricare. Purg. VIII, 155. X, 15.

Ricordare, per ricordarsi. In. XVIII, 120. Per sovvenire, tornare in memoria. In. XX, 128. Purg. XVII, 1. XXXIII, 91. Mi si ricorda, mi sovviene. Par. XX, 145.

Ricorderati, ti ricorderai, In. XXVIII., 106. Ricorrere, per correr di nuovo, o indietro, In. VIII, 114. Par.

XXVI, 71. Ricreduto, chiarito, sgannato, Purg. XXIV, 112.

Ricucire la piaga, cioè, risaldarla, rammarginarla, Purg. XXV.

Riddore, menar la ridda, cioè, aggirarsi come coloro che ballano il ballo tondo. In. VII, 24.

Ridere, figuratamente. Facera rider l'oriente. Purg. XI, 20. Il Ciel ne ride, cioè, se n' abbellisce, Par. XXVIII, 83, Vidi ridere

una bellezza, cioè, risplendere. Par. XXXI, 134. Il rider dell'erbe. Par. XXX, 77. Ridon le carte, cioè, dilettano colla varietà, e bellezza de'colori. Purg. XI, 82. Orazio parimente nell'Oda XI. Del quarto Libro: Ridet argento domus.

Ridire, narrare. Par. XXXI, 45.
Ridble, rende odore. Lat. redolet. Par. XXX, 125.

RIDOLFO d'Austria, Imperadore, primo di questo nome. Costui non si prese molto pensiero delle cose d'Italia. Purg. VII, 94.

Ribotro, figliuolo di Carlo Martello Par. VIII, 72.

Ridolersi, tornare a dolersi, In. XXVI, 19.

Riducertasi, ridursela. Par. XXIII, 51.
Ridure, per ridurre; in rima. Par. XXVII. 89.

Ridure, per ridurre; in rima. Par. XXVII, 8 Ridui, per riduci; in rima. Par. XXII, 21.

Riede, ritorna, Lat. redit. In. XIII, 76. Purg. XV, 138.

Riedi, ritorni. Lat. redis. In. XXI, 90. Purg. 111, 114.

Rietro, dietro. In. X.I, 81.

Rifare, far di nuovo. Rifar sano, per restituire la sanità. Par.

Nijare, iar ut nuovo. Rijar sono, per resituire ia santa. Par. IV, 48. Rifare securo, per resituire il coraggio. Par. XXVI, 89. Rifarsi parcente, tornare ad apparire. Par. XX, 5. Rifarsi santo, purgarsi da ogni colpa. Purg. XXIII, 66.

RIFE NONTAGNE, O RIFEE, sono poste sotto il Settentrione, e sono altissime, e piene sempre di neve congelata. Purg. XXVI, 43.

Rifémi, mi rifeci. Purg. XII, 7.
Rirgo Тволмо, uno de compagni d'Enea, amantissimo della giustizia; il quale finge Dante essersi salvato per aver creduto in Cristo venturo. Par. XX. 68. 105. 118.

Riflecare, ficcar di nuovo. Purg. XV, 64.

Rifisso, fisso di nuovo. Par. XXI, 1.

Rifigliare, riprodurre, germogliare. Purg. XIV, 113.

Rifondarno, per rifondarono; in rima. In. XIII, 150. V. l' Ercolano del Varchi, a carte 253.

Rifondere, per maudar fuori di sè cosa simile a sè; come lo splendore rifonde altro splendore. Par. XII, 9.
Rifondersi, iper tornare addietro; detto del raggio. Par. II.

Riformarsi, per ristorarsi, rifarsi, prender nuova forza. Purg.

XXXII, 13.

Rifrangere il raggio. V. Rifratta. Par. XIX, 6.

Rifratia, chiamasi la luce, quando si torce dal suo dritto cammino, incontrando diverso mezzo; come allorche passa dall'aria nell'acqua, o dall'acqua nell'aria. Purg. XV, 22. Rifratio, addiettivo da rifrangere; detto del lume. Par. 11, 95.

Rifulgere, risplendere. Lat. refulgere. Par. IX, 62. XXVI, 78. XXVI, 95.

Rigagno, picciol rivo, ruscelletto. In. XIV, 121.

Rigirare se in se; qualità propria dell'anima, cioè, muoversi da sè stessa, rificttere sopra le proprie operazioni. Purg. XXV, 75. Rigistrare, registrare, Purg. XXX, 63.

Rigiugnere, tornare a giugnere. Purg. X, 13.

RIGGGLIOSI, famiglia nobile di Forll. Purg. XXIV, 31. V. M. Marchese.

Rigradare, digradare, distinguersi per gradi, Par. XXX, 125.
Riguardarsi di che che sia, guardarsene. Lat. carere. Par.

XX, 36.

Riguardo, per avviso, segno. In. XXVI, 108. Per lo riguardare.

Par. X, 133.
Rigeanno, aver benigno riguardo in alcuno; cioè, riguardarlo

con occhi di cortesia. Par. XVII, 73.

Rilegarè, per confinare in qualche luogo. Purg. XXI, 18. Lat.
relegare.

Rilegato, per confinato. Lat. relegatus. Par. 111, 30.

Rilerare, per cavare, e raceoglier la parola dalla tessitura de' caratteri. Par. XVIII, 83.

Rima, per parola semplicemente; o per componimento poetico, anche in versi Latini. In. XIII, 48.

Rimaritare, per riconciliare, ricongiugnere. Purg. XXIII, 81.
Rimaso aringo, cioè impresa difficile, che resta a compirsi.

Par. I, 18.

Rimbalzo, il risaltare di qualsivoglia cosa, che ritrovi intoppo.

V. Di rimbalzo. In, XXIX, 99.

Rimbeccare, per opporsi dirittamente; detto degli estremi viziosi.
Purg. XXII. 49.

Rime per canti d'uccelletti. Purg. XXVIII, 18.

Rimembre, rimembri, ricordi; in rima. Purg. VI, 143.

Rimemorare, rammemorarsi, ridursi a memoria, Par. XXIX.

Rine nuove. Colui che fuori Trasse le nuove rime. Purg. XXIV, 49. Qui Dante accenna sè stesso.

Rimini. Città di Romagna, tiranneggiata da Malatesta. Accennata. In. XXVIII, 86.

Rimondare, per nettare, pulire, purgarc. Purg. XIII, 107.

Rimontare, montar di nuovo. In. XIX, 126. Rimorto, più che morto. Purg. XXIV. 4.

Rimpalmare i legni, o le navi, cioè, rimpeciare, ugner di nuovo colla pegola. In. XXI. 8.

Rimprorerio, rimprovero, aspra riprensione. Purg. XVI, 133. Rimunerare, il rimunerare, cioè, il premio. Par. XX, 42.

Rincalzare, per fortificare, stabilire, Purg. 1X, 72. Per mettere attorno sostegni; o per far largo a chi passa, tenendo indietro la turba; che Tibullo nella 5. Elegia del 1. Libro, disse efficere viam. Par. XXI, 130.

Rincalzo, per appoggio, e puntello. XXIX, 97.

Rincominciare, cominciar di nuovo. Par. XVI, 12. Rinfamare, render la fama. Purg. XIII, 130.

Rinfarciare, per riempire, Iu. XXX, 136.

Rinftammarsi, per accendersi di nuovo. Par. XVI, 39.

Ringaragnare, ripigliare. In. XXIV, 12. È voce da non invaghirsene.

Ringhiare, digriguare i denti, mostrando di voler mordere, dicesi propriamente de' cani; ma si trasferisce anche agli uomini adirati. In. V. 4. Lat. ringi; usato da Terenzio, e da Orazio.

Ringhioso, che ringhia. V. Ringhiare. Purg. XIV, 47.
Ringraziare a che che sia, cioè di che che sia, Par. XV, 84.

RINIER DA CALBOLI, uomo di gran valore. Purg. XIV, 88.
RINIER DA CONVETO, famoso assassino di strada a' tempi di Dante,
che infestò co' suoi ladronecci la spiaggia marittima di Roma, In.

XII, 137. Rinier pazzo, cioè della famiglia de' Pazzi, grande assassino di

strada a' tempi di Dante. In. XII, 137. Rізоляво, fortissimo combattitore contra gl' infedeli, e parente

del Conte Guglielmo d'Oringa. Par. XVIII, 46.
Rinnovellare, per cangiarsi di tratto. Par. XXVI, 128.

Rinselvarsi, per tornar selva di nuovo. Purg. XIV, 66.
Rintoppare, ricucire, rappezzare racconciare. In. XII, 13.

Rintoppo, impedimento. In. XXXIII, 98.
Rinterdire, per far verde di nuovo. Purg. XVIII, 103.

Rio, per delitto, reità, scelleraggine. In. IV, 40. Purg. VII, 7. V. Reo.

Rio, addiettivo, scellerato. In. XXII, 64.

Riparar l'uomo a sua vita, restituirlo a sua salute, riscattarlo,

redimerlo. Par. VII, 104.

Riparo, per chiusura. Purg. VIII, 97.

Riparo, de' pianeti, cioè, ritornamento al principio del loro

moto; come spiega alcuno de' Comentatori. Par. XXII, 150.

Ripensare, pensar di nuovo, o ben considerarc. Par. VII, 146.

Ripentuto, per ripentito. Purg. XXXI, 66.

Ripetere, per ruminare colla mente. Purg. VI, 3. Ripieno, è ripieno; cioè, ogni cosa è ripiena. Purg. XIV, 94.

Ripinos, rispinos, cos, ogni cosa e ripena. Farg. Alv., 44.

Ripinos, rispinos e indietro. In. 1, 60. Per ispigner cosa al luogo dond'ella è tolta. Purg. XX, 69.

Ripino, rispinto. Par, IV, 83.

Ripogna, riponga; in rima. Purg. XVI, 123. Riporgere, porger di nuovo. In. XXXI, 3.

Riposato virere, cioè, quieto, tranquillo. Par. XV, 130.

Ripregare, di nuovo pregare. In. XXVI, 66.
Ripreme, reprime. Par. XXI, 23.
Riprender via, mettersi di nuovo in cammino. In. 1, 29.

Riprender virtà, cioè, ripigliar vigore. Par. XIV, 82.
Riprestare, ridonare, di nuovo concedere. Par. XXXIII, 69.

Ripresare, ridonare, di nuovo concedere. Par. AAAII, 69.
Ripresare, per lo freddo, e sbigottimento che apporta la febbre.
In. XVII, 85. XXXII, 71.

Ripriso, per ripigliato; in rima. Purg. IV, 146.

Riprofondare, di nuovo sommergere nel profondo. Par. XXX, 68. Riprorare, per provare con argomenti nuovi. Par. III, 3.

Risalire, di nuovo salire. Par. 1, 50. Scala, u' senza risalir, nessun discende, chiama Dante il Paradiso, dov' egli finge d'essere andato ancor vivo, e dopo d'esserne calato in terra, dovervi ritornare già morto. Par. X, 87.

Rischiarare, per rischiararsi. Par. XIV, 69. XXIII, 18. Risedere, per fermarsi, essere intento. In. XX, 103. Per isgon-

fiarsi, ricader giuso. In. XXI, 21.

Risegare, tagliare, segare, dividere, separare, Purg. XIII, 2. Risensarsi, ripigliare il senso. Par. XXVI. 4.

Risentirsi, per isvegliarsi, o aecorgersi. Par. XXIII, 49.

Risma, per ordine di gente, o setta. In. XXVIII, 39.

Riso, per bocca ridente. In. V, 153. Per lume. Par. XVII, 56. Riso, Ardera un riso dentro agli occhi, Par. XV, 34. Riso affocato, per lume di color di fuoco. Par. XIV, 86. Riso dell'uni-

rerso, per allegrezza, e gloria grandissima. Par. XXVII, 4. V. Ridere. Rispiarmare, risparmiare. Purg. XXXI, 115. Rispiarmar le

riste, lasciar di guardare, quello che i Latini dissero parcere oculis, ivi.

Rispitto, rispetto, timor filiale; in rima. Purg. XXX, 43. V. il Salvini, a carte 257, della 2. Centuria de' suoi Discorsi Acca-

Rispondere, per corrispondere, In. XVI, 113, XXX, 54. Par. I, 129. IV, 123.

Rispondere, per poter esser veduto. Par. XXIX, 102. La faccia mia ben ti risponda; cioè, ti si lasci ben vedere. In. XXIX,

Rispondere per alcuno, difenderlo, farsi suo avvocato. Purg. XXII. 144.

Risponder lei, eine, a lei. Purg. XV, 103.

Rispondersi dall' anello al dito. Maniera proverbiale, che dinota cosa fatta eon provvidenza, e non a caso. Par. XXXII, 57. Rispose lui, Purg. 1, 52, Risposi lui, cioè, a lui. In. I, 81, XIX,

89. E simili maniere. Rissarsi con alcuno, adirarsi contra d'esso. In. XXX, 132.

Ristare, fermarsi. In. II. 121. XII, 38, XVI, 19. XX, 86. XXI, 4. Purg. IV, 43. XVIII, 116. XXIII, 18.

Ristarsi, per non partirsi. Purg. XXXIII, 13. Ristoppare, turar di nuovo le fessure colla stoppa. In. XXI, 11.

Risurgere, risorgere. Purg. VII, 121. Ritendere, per tendere, distendere. In. XXV, 57.

Ritorcersi, per tornar addietro. Par. XXIX, 97.

Ritornarci, per ritornarne. In. VIII, 96.

Ritorta, fune. In. XIX, 27.

Ritrarre, per descrivere, trattare. In. II, 6. IV, 145. Per imprimere nella memoria. In. XVI, 60. Per riportare, riferire. Purg. V, 32.

Ritrosi passi, per le operazioni viziose, colle quali l'uomo si discosta da Dio. Purg. X, 123. V. Retrorso.

Ritroso calle, cammino all' indietro. Lat. iter proposterum. lu. XX, 39.

Ritto, dritto in piedi. In. XIX, 52.

Riva. Essere a riva; cioè, al suo termine di perfezione. Purg. XV, 34. L' una delle rive; o quella d' Acheronte, dove vanno i dannati, secondo l'antiehe favole; o quella d'Ostia Tiberina, doude si partono, secondo il Poeta nostro, l'anime che vanno a purgarsi. Purz. XXV, 86.

Riva interna, chiamasi da Dante la circonferenza concava del primo Mobile. Par. XXIII, 115.

Rivada, cioè, torni ad andare, In. XXVIII, 42.

Rivada, cioe, torni ad andare. in. XXVIII, 42.

Riva. sinistra che si lara di Rodano. Par. VIII, 88. Intendi una parte di Provenza, che un tempo apparteneva al Rc di Puglia. Riudire, udir di nuovo. Par. VIII, 30.

Rivenire, di nuovo venire, ritornare. Par. VII, 82. X. 70.

Riverire, il riverire, cioè, la riverenza. Purg. XIX, 129. Rirerso, il riversare, il ruinare. In. XII, 45.

Rivertere, per rivoltare. In. XXX, 87.

Riviera, per fiume. In. III, 78. Purg. XIV, 26. Par. XXX, 61.

Per rivo. Purg. XXVIII, 47. Per stagno. In. XII, 47. Rivivere, tornare a vivere. In. XV, 76.

Rivothere, per rivochi; in rima. Par. XI, 134.
Rivothere, rivolgere. In. XI, 94. Purg. III, 123. Par. III, 28.

XXVIII, 7.

Riuscire, in qualche luogo, per arrivarvi. Purg. II, 132.

Roboam, Re d'Israele dopo Salomone suo Padre. Costui fu molto superbo, e di costumi tiranniei, e dopo d'aver fatto lapidare un suo uficiale, temendo che a se non avvenisse il medesimo, se ne

fuggl sopra un Carro. Purg. XII, 46.
Roberto Guiscabo, fu di Normandia. Vinse la Sicilia, e tolse la
Puglia a' Saraceni. Fu padre di Ruggieri, che tenne Sicilia; e di
lui nacque Gostanza, Madre di Federigo II Imperadore. Par.

XVIII, 48.
ROBENTO RE DI FERNCIA, figliuolo di Ugo Ciapetta. Purg. XX, 59.
\*Non nominato ma accennato più d'una volta. \*

Non nominato ma accennato piu d'una voita. \*\* Rosearo Re di Puglia, fratello di Carlo Martello, uomo dedito all'avarizia. Par. VIII, 76.

Robbi, rossi; in rima. Par. XIV, 94.

Rocca, per rupe. In. XVII, 134.

Rocchio, pezzo di sasso, di figura quasi cilindrica. Lat, saxum teres. In. XX, 25. XXVI, 17.

Roccia, rupe, o ripa seosesa, balzo di montagna. In. VII, 6. XII, 8, 36. XVIII, 16. XXIII, 44. XXXII, 3. Purg. III, 47. XXII, 137. Par. VI, 51.

Rocco, per pasturale d'Areivescovo, fatto in cima come un rocco di seaechi. Purg. XXIV, 30.

Robano, grosso flume della Francia, che misto con Sorga lava la Provenza, e si scarica nel mar Tirreno. In. IX, 112. Par. VI, 60. VIII, 59.

Robotra. Par. IX. 100. V. Filli.

ROBOTEA (nata in Rodope) Quella Rodopea, che delusa, ec. Par. 1X, 100. V. Filli.

Roffia, densità di vapori umidi. Par. XXVIII, 82. Voce dis-

Roggio, rosso, infuocato. In. XI, 73. Purg. III, 16. Par. IV. 87.

Rora, Gittà capo del Mondo, In. I. 71, II, 20, XIV, 108, XXXI, 89, Purg. VI, 112, XVI, 106, 127, XXI, 80, XXIX, 116, Par, IX, 140, XV, 126, XVI, 10, Difesa da Scipione, Par, XXVII, 62, Ammirata anticamente da' Barbari, Par, XXXI, 54, Dà il comando dell'armia à Giulio Cesare, Par, VI, 57, Convertità dal Principe degli Apostoli, Par, XXIV, 63, Detta Cimiterio di S. Pietro, perche quiri fu sencollito, Par, XXVII, 35.

Roma. La chiesa Romana intesa da Dante per la bella donna, In. XIX, 37. Intesa per il luogo, tà dove Cristo tutto di si merca. Par. XVII, 51. Alludesi alle simonie.

ROMA ONDE CRISTO E ROMANO, chiama Dante il Paradiso de' Beati. Purg. XXXII, 102. ROMA, quel da Roma, cioè colui che abita iu Roma. Purg.

XVIII, 80.

Romagna, nobilissima provincia d'Italia. In. XXVII, 37. XXXIII, 154. Purg. V, 69. XV, 44. Circonscritta, e biasimata. Purg. XIV, 92.

ROBARNOLL, popoli di Romagna In. XXVII, 28. Purg. XIV, 99. ROBAN PRINCE, per lo imperadore di Roma. Purg. X, 74.

Romane remains antiche hevevano acqua. Purg. Axil, 143.

Ronaxi. In. XVIII, 28. Par. XIX, 162. Discess da Trojani. In. XVI, 60. Disfatti dall' escrito d'Aminibal pereso a Canne, castello di Puglia, dove le anella d'oro tratte dalle dita de' nobili uccisi arrivarono ad empiere tre misure e mezzo di quelle che gli antichi Latini chiamavano modina; come serive T. Livio nel XXII. Libro delle sue storie, In. XXVIII. 11.

Romani, che rimasero in Firenze. In. XV, 77.
Romani Imperabori, che perseguitarono la Santa Chiesa, intesi

dal Poeta per L'aquila. Purg. XXXII, 112.

Romani Regi, sette furono innanzi la Repubblica, i nomi de' qualt sono: Romulo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, e Tarquinio superbo. Par. XIX.107. Romano, castello posto nella Marca Trivigiana, tra la Brenta, e

Romano, castello posto nella Marca Trivigiana, tra la Brenta, e la Piave, circonscritto. Par. IX, 28. Di tal castello usel la famiglia di Azzolino Tiranno di Padova.

Rombo, il romore, e suono che fanno le api, le vespe, i calabroni, e anche gli uccelli con l'ali. In, XVI, 3.

Routes, luogo vicino a' Colli del Casentino. In. XXX, 73.
Route, fu un Pellegrino, nomo di picciola nazione che tornando
dal viaggio di S. Giacomo di Galizia, capitò in Provenza, et acconciossi in casa del Conte Berlinghieri; dal quale ebbe il maneggio, e il governo dell'entrate sue; e si bene, e fedelmente le seppe
naummentare, che fu cazione che mulattro liditulo del Conte si

DANTE. 4.

mariassero a quattro Re; uno di Francia, chiamato Luigi, che fu po Santo I; Paltro Carlo J. d'Angiò Re di Puglia, e fratello de solatigi, gi lerro, Arrigo Re d'Inglia, il quarto, un fratello del detto, che fu Re de Romani. Mai Conte, ingratissimo, lasciatosi vincere alle istanze de suoi Baroni i quali per invidia perseguitarono Romeo, dimandolli conto dell'amministrazione; il quatto puntualmente Romeo gli diede, faceulogli vedere l'entrate raddoppiate; e non volendo più servire al Conte, partissi povere, e vecchio; e da indi in poi sostentò sua vita mendicando. Par. VI, 128, 133.

Romito in se, cioè, raccolto in sè stesso. Purg. VI, 72.

ROBUALDO. (S.), fondatore de' Monaci Camaldolesi. Par. XXII, 49.
Rompéo, ruppe; in rima. Purg. XVII, 30.

Rompieno, rompevano. In. XIII, 117.

RONULO, Par. VIII. 132. V. Quirino.

Roncare, nettare i campi dall'erbe inutili. In. XX, 47.

Roncare, nettare i campi dall'erbe inutili. In. XX, 41.

Ronchione, rocchio grande. V. Rocchio. In. XXIV, 28. XXVI, 44.

Ronchioso, aspro, scabroso, quasi pien di rocchi. In. XXIV, 62.

Roncigliare, pigliar con ronciglio. In. XXI, 73. V. Ronciglio. Ronciglio, ferro adunco, a guisa d'uneino. In. XXI, 71.

RONGISVALLE, famosa Badia di Navarra, presso la quale Carlo Magno, per tradimento ordito da Gano da Pontieri, fu rotto dall' esercito di Marsilio Re di Spagna, e tutti i suoi Paladini messi a fil di spada. In. XAXI, 17.

Rorare, per innaffiare. Par. XXIV, 8. È voce Latina.

Rosa, per la Beata Vergine. Par. XXIII, 73.

Rosa, chiama Dante il gran circolo de Beati, ch'ei fluge d'aver veduto in Paradiso. Par. XXX, 117, 124. XXXI, 1.

Rosato, di color come di rosa, Purg. XXX, 23.

Rose, per anime beate. Par. XII, 19. Rosta, per ramuscello con frasche. In. XIII, 117.

Rosso Mare, tratto dell' Occauo, vicino alle coste della Persia, e dell' India. In. XXIV, 90.

Rotante, che ruota, che gira. Par. XXXI, 33.

Rotare, aggirare, a guisa di ruota, In. XXX, 11.

Rotato, aggirato, a guisa di ruota. Purg. IX, 29. Roteare, volgersi in giro, o danzare a guisa di ruota. Par. XVIII,

XIX, 97. XXI, 39.
 Rotella, per pieciola ruota, o cerchio. In. XVII, 15.

Rotto, sustantivo, per rottura, foro. In. XIX, 44. Purg. IX, 74.

Rotto, addiettivo, per dedito, inchinato assai. In. V, 53. Per malconeio. In. XXII, 132.

Rorente, affuocato, infuocato, o del colore del fuoco, forse dal

Latino rubens. In. 1X, 36. Purg. XXVI, 7.
RUBACONTE, nome di ponte in Firenze, che traversa l'Arno,

RUBACONTE, BOING di ponte in Fifenze, che traversa l'Arno, detto così da M. Rubaconte da Mandello cavalier Milanese, podestà di quella città l'anno 1200. Purg. XII, 102.

Rubecchio, rosseggiante, Purg. 1V, 64.

Ruberto Guiscarbo, fratello di Ricciardo, Duca di Normandia, l'anno del Signore 1070. diede una gran rotta a' Pugliesi. In. XXVIII, 14. V. Roberto.

Rubesto, per feroce. Purg. V, 123. Per ispaventevole, tremendo. In. XXXI, 106.

RUBICANTE, Home di Demonio. In. XXI, 123. XXII, 40.

Rebicone, finme tra Ravenna, e Rimini, terinine anticamente della Gallia Gisalpina, passato da Giulio Cesare senza deporte il comando dell'armi, contra i severi divieti della Repubblica. Par. VI. 62.

Rubinetto, pieciolo rubino. Par. XIX, 4.

Rubro lito, cioè, mar rosso, vicino all' Arabia. Par. VI, 79. Rude, rozzo; in rima. Purg. XXXIII, 102. Lat. rudis.

Ruere, per correre in troppa fretta. Par. XXX, 82. È voce Latina.

Ruggere, per fare strepito in volgendosi. Par. XXVII, 144. Il Vocabolario della Crusea mette questo esempio sotto il verbo

Rugghiare, per mormoreggiare. In. XXVII, 58.

RUGGIERI DEGLI UBALDINI, Arciveseovo di Pisa. In. XXXIII, 14. V. Ugolino.

Ruggio, ruggl. Purg. IX, 136.

Rugiada, per lagrime. Purg. XXX, 54. V. Acqua.

Rui, per cadi; in rima. In. XX, 33. V. Ruere.

Ruina, chiama forse Dante quella rottura, la quale ei finge che fosse fatta infino al centro della terra, quando gli Angeli giù dal Gielo precipitarono. In. V. 34. Altri spiegano altrimenti.

RUNA CHE PERCOSSE L'ADIGE NEL PIANCO, chiama Dante una caduta d'una gran parte di Monte Barco, posto tra Trevigi e Trento; la qual caduta fece discostare il fiume Adice buono spazio da' piedi del Monte, dove prima scorreva. In. XII, 4.

Ruminare, per bene esaminare. Purg. XVI, 99.

Runciglio. V. Ronciglio. In. XXII, 71.

Ruota, per corpo rotondo di pianeta. Par. XXI, 58. Così Tibullo nella 9. Elegia del 1. Libro :

## Dum rota Luciferi provocet orta diem.

Per lo giro de' Cieli, i quali continuamente rivolgendosi in sè stessi, pare ehe bramino Dio, e cerehino, a lor modo, di fruirlo, come tutte l'altre creature. Par, 1, 76.

Ruota, destra del carro, circonscritta. Purg. XXXII, 29. Ruota gloriosa, per cerchio d'anime beate. Par. X, 145.

RUOTA, andare a ruota, per menare il ballo tondo. Par. XIV, 20.

Reora, la ruota rivolge sè contra 'l taglio, cioè la Divina Giustizia rintuzza la spada della sua vendetta; presa la metafora dalla cote, o pietra d'aguzzare, la quale volgendosi contra la schiena del coltello, viene ad aguzzarlo; ma se si volga contra'l taglio di esso, viene a guastarlo. Purg. XXXI, 42.

Ruote, per le sfere celesti. Par. IV, 58. VI, 126. E così ruote eterne. Par. I, 61. E ruote magne. Purg. XXX, 109.

Restricces (Iscoro) onorato, e ricco cavalier Fiorentino, ma sfortunato nella moglie, che fu donna molto ritrosa, e di spiacevoli costumi; sieche nou potendo egli vivere con lei si ridusse a viver solo; e venne così a cadere in brutti vizj. In. VI, 80. XVI, 44.

Rutn, bisava del Rc Davide. Par. XXXII, 11.

## S

Sa', sai. Par. XXII, 7, 8.

Sabaoth, parola Ebraica, che significa eserciti, o degli eserciti. Par. VII, 1.

Sabello, o Sabello, Ercsiarca il quale confondeva le tre ipostasi nella Santissima Trinità, Par. XIII, 127.

Sabello, soldato nell'esercito di Catone in Affrica. Costui se crediamo a Lucano nel 9. della Farsaglia, fu morso in una gamba da una serpe di si maligna qualità, che gli consumò il corpo tutto. In. XXV, 93.

Sabye, femmine rapite da'soldati Romani, per comando di Romulo: la storia è notissima. Par. VI, 40. Sacca, per sacchi. Par. XXII, 78.

Sacco, per ventricolo, dove si concuoce il cibo. In. XXVIII, 26. Sacchetti, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 104.

Sacrate ossa, chiama Dante quelle de' Regi. Purg. XX, 60.
Sacro poema, chiama Dante questa sua divina Commedia, Par.

XXV, 1. V. Sagrato poema.

Sacro, per esecrabile, fame sacra dell'oro, appetito malvagio delle ricchezze. Purg. XXII, 40.

Sacrosanto segno, per l'Aquila, insegna del Romano Imperio. Par. VI. 52.

Saettare, figuratamente, In. XXIX, 43.

Saettare, per iscagliare, gittare di lontano, come si gittano le saette. Saettare il fuoco. In. XVI, 16. Il Sole saettara il giorno, cioè, vibrava i suoi raggi, a guisa di strali. Purg. II, 53s Cosi Lucrezio usa di dire: lucida tela diei.

Saria, donna Gerosolimitana, mogile di Anania, a' tempi degli Apostoli. Costor vendettero le loro sostanze, per vivere in comune con gli altri primi Cristiani; ma portando solo una parte del prezzo ricavato a S. Pietro, fingendo che fosse tutto, ed essendo perciò ripresi da lui, caddero subito in terra morti per divino mirzocho. Purg. XX, 113.

Saggio, savio. Far saggio, per informare, dar notizia Purg. V. 50.

Saggio, pruova. Lat. specimen. Levare i saggi, per far pruova.

Purg. XXVII., 67.

Sagrato poema, per la Commedia di Dante. Par. XXIII, 62. Salaniso, fu questi Soldano di Babilonia ; guerreggió con Guido Re di Gerusalemme, vinselo in battaglia , il fece prigione, e spogliollo del regno. Fu Signor potente, valoroso, e di gran fama. In. IV, 129.

Salaram, salivamo, Purg. IV, 31, X, 7.

Sale, per mare; alla foggia de' Latini. Par. 11, 13.

Salendo, per salcudosi. Purg. XIII, 3. Parimente il Petrarca nel Son. 6. Acerbo frutto, che fe piaghe altrui, Gustando, affligge più, che non conforta. Gustando, per gustandosi.

Sali, seconda persona singolare del presente dell'indicativo, del

verbo satire. In. I, 77.

Salinberi (Niccolò), In. XXIX, 127. Vedi Niccolò. Saline, per sall; in rima. Purg. IV, 22.

Salire di carne a spirito, passare da questa all'altra vita. Purg. XXX. 127.

Saliri, per luoghi erti da sormontarsi; o per le scale. Purg. XIX. 78.

Salissi, sall, si sali. Par. XX, 26.

Salita, nome, per grado di gloria. Par. 1V, 39. Salitore, che sale. Purg. XXV, 9.

Salma, soma, peso. Par. XXXII, 114.

SALMISTA, cioè il Re Davide, che compose il libro de' Salmi. Purg. X, 63. V. Davide.

Salmodía, canto di salmi. Purg. XXXIII, 2.

SALOMONE, Ilgiluolo di Davide, suecessore del Padre nel Regno d'Israele; ricchissimo, e sapientissimo. Par. X, 112. Chiede a Dio la sapienza per poter ben governare i suoi popoli, e gli vien data in grande abboudanza. Par. XIII, 91. e segg. Solve un dubbio a Beatrice. Par. XIV, 33. Accennato. Par. XIII, 48.

\* SALSE (Salsa, per pene o tormento l'intende il Volpi). In. XVIII. 51. Ma è nome proprio di luogo chiamato Salse. « Ai tempi di Dante era una Contrada di Bologna lungo la guale si scopavano i malfattori ; e questo verso con questa sposizione è tanto più bello. quanto che Bolognese era qual Caccianimico che in Inferno era frustato, avendo per danari indotta la sorella Ghisola a consentire al Marchese Obizzo da Este Signor di Ferrara. » (Presso l'Ed. Romano, nota di Dionigi Stroechi, vol. IV.) Gli Edd. Bolognesi additano il luogo poco Iontano dalla loro città; e ne derivano il nome dall'umore salso di che quel suolo è impregnato (Vol. I, pag. 231). Primo ad applicare l'antico uso al passo fu Luigi Palcani aureo scrittore, ed animo aureo, e ch'io giovine conobbi in Bologua; e Dionigi Stroechi se n'è poscia accertato. Paolo Costa da Benvenuto ehe spiegava Dante in Bologna ove serbasi tuttavia un Mss. del suo commento, ha ricopiato: Nota quod quidam locus concarus et carernosus est supra Bononiam apud Sanctam Mariam in Monte, quem Bononienses vocant Salsas. Huc solebant adduci, et prajici corpora desperatorum, et excomunicatorum, linci insolerit consedudo, per quam pueri Bononienese, subinticem confumeliantes ob iram, dicant: tuce, trus pater ad-Satuas tractus, pati. Gli Edd. Fiorentini a questo luogo attribuiseono le parole medesime per l'appunto a commento italiano del Boccaccio.

Saise, per sall. Par. XI, 72.

Salsi, eioc, sel sa, sasselo. Purg. V, 53. XXXI, 90.

Sattare, per passare sotto silenzio, trasandare alcune cose più difficili, scuza descriverle. Par. XXIII, 62. XXIV, 23.

Saltellare, saltare spessamente, e a piccioli salti, sbalzar qua, e là. In. XII, 24.

Salterello (Lapo). V. Lapo.

Salto, per selva, foresta, pascolo, luogo deserto. Lat. saltus. Par. 1, 126.

Salvani (Provenzano). Purg. XI, 121. V. Provenzan. Salvazione, salute. In. 11, 50.

Satre, Regina, Dio ti salvi, Regina. Principio d'una divota Antifona, che suol cantarsi dalla Chiesa in lode della Beata Vergine. Purg. VII, 82.

Salute, per la gloria de' Beati. Par. XIV, 84. Salute, per cosa salutifera. Par. XXX, 55.

Salute ultima, cioè, Iddio. Par. XXII, 124. XXXIII, 37.

Saluterol cenno, cioè, atto di saluto. In. IV, 98.

SAMARITATA, donna di Sammaria città della Palestina, alla quale Nostro Siguore dimandò dell'acqua da bere, e disse, sè avere un'acqua viva, di cui chi bee una sola volta, non ha più sete in elerno; come leggesi nel Vangelo di S. Giovanni al capo quarto. Par. XIII, 48.

SANUELLO PROFETA, di cui sono da leggersi nella Scrittura sacra i libri de' Re. Par. IV, 29,

Sanatore, che sana. Purg. XXV, 30.

SANESI, cittadini di Siena. In. XXIX, 154. Rotti presso a Colle. Purg. XIII, 118. Tassati di vanità. In. XXIX, 122. Purg. XIII, 151.

SAN LEO, terra posta nella sommità di Montefeltro. Purg.

SAN MINIATO, Chiesa di S. Miniato, fuori di Firenze posta sul

colle, da quella parte che il ponte Rubaconte traversa l'Arno. Accennata. Purg. XII, 101. Sannella (Della), famiglia nobile Fiorentina. Purg. XVI, 92. Sannel, nomo di sangue, cioè, sanguinario omicida, ed è frase

tolta dalla Divina Serittura: riri sanguinum. In. XXIV, 129. Sangue, per entrata, o patrimonio. Par. XXVII, 58.

Sangue, e puzza, con cui si placa Lucifero; chiama il Poeta nostro gli omicidi, e l'altre brutte scelleratezze. Par. XXVII, 26.

Sanguinare, insanguinare, sporcare di sangue. Purg. V, 99. Sanguinente, sanguinoso. In. XIII, 132.

Sanna, deute grande, e prominente di fiero animale. In. VI, 25. XXII, 56.
Sannuto, armato di sanne: cioè, di gran denti. In. XXI, 122.

Sano popolo, cioè, unito, concorde; perchè le discordie, e le guerre civili sono i morbi delle Repubbliche. Par. XXXI, 59.

Santariore. I Conti di Santafiore sono in Maremma tra 'I contado di Pisa, e di Siena. Purg. VI, 111. XI, 58, 67.

Sant' Andrea (Iacoro da). Costui fu gentiluomo Padovano. di nobilissima famiglia, e molto ricco, ma prodigo oltre misura, e scialacquatore del suo. In. XIII, 133.

Santerno, fiume che bagna linola. In. XXVII, 49.

Santo volto, cioè Immagine della faccia di Nostro Signore, in gran venerazione appresso i Lucchesi. In. XXI, 48.

Santo, Santo, Santo. Inno degli Angeli, usato dalla Chiesa nel Prefazio della Messa. Par. XXVI, 69.

Sanza, senza. In. III, 56. IX, 53, 106. E in altri luoghi. Saparam, sapevamo. Purg. XfV, 127.

Sape, sa; in rima. Purg. XVIII, 36. Par. XXIII, 43. XXVIII,

72. Sapei, sapevi, Purg. XXX, 75.

Sapemo, sappiamo. In. X, 103.

Sapén, sapevano. Par. XIII, 126.

Saper del mondo, cioè, esser pratico de negozj. Purg. XVI,

SAPER DI SALE, lo pane altrui sa di sale; maniera proverbiale, che significa, esser aspra e dura cosa l'aver bisogno di mangiar l'altrui pane. Par. XVII, 58.

Sapere, per esser soggetto. Ne occaso mai seppe, ne orto: cioè, non conobbe mai priucipio, ne fine; essendo eterno. Purg. XXX, 52.

Sapere, per conoscere, semplicemente. Par. XXV, 74. Per poterc. In. VI, 41. XII, 24.

Saria, genilidonna Sanese, che bandita dalla sua patria, vivea in Colle. Coste i portava una somma invidia a' prosperi avvenimenti dello Stato Sanese; ed essendo rotti una volta i suoi cittani non lontano da Colle, n'obbe si fatta letizia, che aizando gli occhi al ciclo, disse: Fammi ora, Iddio, il peggio che puoi; ch'ito virero, è movirio contenta. Pure, XIII, 109.

Sappiendo, sapendo. In. XXXII, 137. Purg. III, 93. XXIII, 36. Saputo, per savio, accorto. Purg. XVI, 8.

SARACINE donne, Purg. XXIII, 103.

Saracini, gente barbara, soggetta al Soldano di Babilonia, che ne' tempi passati fece mille danni alla Cristianità. In. XXVII, 87. Saragti, per vi sarà. Par. XXV, 124.

Sarbanapalo, ultimo Re degli Assiri, uomo di sfrenata libidine. Ed è tolto per ogni uono di laidi, e vituperosi costumi. Par. XV, 107.

Sardi, popoli di Sardegna. In. XXVI, 104. Purg. XVIII, 81. Sardigna, Isola vicina all'Italia, nel mar Tirreno; d'aria mal sana, in particolare l'Agosto. In. XXII, 89. XXIX, 48. Purg-XXIII, 94.

Sara, moglie del Patriarea Abramo. Par. XXXII, 10.

Sarien, sariano, sarebbero, In. XX. 102. Purg. 111, 48. XV,

Sariensi, si sarebbero. Par. XVI, 65.

Sartesi, si sarla, si sarebbe. Par. XVI, 64.
Sarte, corde della vela del navilio, legate all'antenna. In. XXI,
14. XXVII, 81.

Sassi, per si sa. Purg. XXXI, 59.

Sassol Mascheroni, Florentino, uccisore d'un suo zio. In. XXXII, 65.

Satan, Demonio principale, che in lingua Ebrea significa acrersario. In. VII, 1.

Satiro, per componitore di Satire. In. IV, 89.

SATURNO, pianela, settimo in ordine, e il più lontano dalla tera, e, secondo l'opinion degli antichi, freddo, e secco. Purg. XIX. 3. Par. XXI, 15. c segg. Accennato. Par. XXII, 146.

SATERYO, Re di Creta, figliuolo di Celo, e Padre di Giove; a cui tolse il figliuolo il Reguo. Sotto costui fiusero i Poeti che vivessero gli uomini con somma innocenza, e corressero gli anni dell'oro. In. XIV, 96. Par. XXI, 26.

SAVENA, fiume, lontano da Bologna eirca due miglia, dalla parte Orientale. In. XVIII, 61.

Savere, sapere. In. VII, 75, 85. XI, 93. Purg. XXII, 148. Par. V, 111. X, 113. XXI, 19. XXVIII, 106.

Savio, fiume che bagna Cesena. In. XXVII, 52. Savio (fiume). Quella (città) a cui il Savio bagna il fianco. In.

XXVII, 32. V. Česena. Sarore, sapore. Savor di forte agrume, figuratamente, per cosa

che molto dispiaceia. Par. XVII, 117. Saroroso, saporito. Purg. XXII, 149.

Salla, Re primo d'Israele, uomo superbo, e disubbidiente a Dio. Costui essendo rotto da' Filistei sul monte Gelboe, e temendo di capitar vivo in mano de' nemici, diedesi la morte da sè stesso. Purg. XII, 40.

Saziare, per saziarsi. Purg. XXI, 1.

Sazio, per saziato. Purg. XXXIII., 138, Par. XXVIII, 48. Far sazio del suo nome; cioè, manifestarlo, appagando l'altrui curiosità. Par. XV, 87.

Sbarrar l'occhio, per aprirlo bene, spalanearlo. In. VIII, 66. Sbuffare, respirar con impeto, per cagione di sdegno. In. XVIII. 104.

Scabbia, rogna. Lat. scabies. In. XXIX, 82.

Scheem; doppiare degli scaechi. Ila lo seacehiere sessantaquattro quadretti, tra bianchi, e neri; al primo de' quali chi ponesse name na, al secondo due, al terzo quattro, al quarto offo, e così andasse raddoppiando sempre fino all' ultimo, verrebbe ad aver fatto un numero inunumerabile. Par. XXVIII, 93. V. Immillarsi.

Scagionare, scolpare, scusare. In. XXXIX, 69.

Scaqlione, grado di scala, Purg. IX, 94, XII, 115.

Scalappiare, uscir del calappio, o sia della rete. Purg. XXI, 77.

SCALA (Alberto della). Vedi Alberto.

Scala (Bartolommeo della) signor di Verona; secondo alcuni altri Alboino; gran benefattore del nostro Poeta in tempoch'egli era sbandito di Firenze; chiamato da lui il gran Lombardo. Par. XVII, 71. L'insegna de'signori della Scala fu la scala d'oro in campo rosso, e di sorna l'Aquila nera. Par. XVII, 72.

SCALA (della) Cane il grande Signor di Verona. S'acccuna. Par. XVII, 76. Vedi Cane.

Scale dell' eterno patazzo, chiama Dante i cieli. Par. XXI, 7. Scalée, scale, gradi; in rima, In. XXVI, 13. Purg. XII, 104.

Par. XXXII, 21.

Scaleo, scala. Purg. XV, 36. Par. XXI, 29.
Scalpitare, calpestare. In. XIV, 34.

Scatterire, far divenire altrui sagace, di rozzo e inesperto. Purg. XXVI, 3.

Scana, zanna, o sanna; cioè, dente grande d'animale. Iu. XXXIII, 35.

Scandere, per ascendere, salire. È voce Latina. Par. VIII, 97. Scanni, per gradi di beatitudine. Par. VI, 126.

Scanno, per sedia, trono. In. II, 112. Par. XXX, 131. XXXII, 28, 29.

Scapigliato, chi ha i capelli scomposti, e mal pettinati. In. XVIII, 130. Scarco di pietre; sustantivo. Per luogo discosceso, dove molte

pictre si sicuo scaricate, o ruinate al basso. In, XII, 28.

Scardora, spezie di pesce di scaglia larga. In. XXIX, 83.

SCARMIGLIONE, nome di Demonio. In. XXI, 106. Scarso, per difettuoso, inefficace. Par. XXXIII, 50. Per ritroso. Purg. XIV, 81.

Sceda, per buffoneria, motto ridicolo. Par. XXIX, 115.

Scemáre la mente da se medesma, cioc, togliere, o sminuire l' intendimento. Par. XXX, 27.

Scemo, sustantivo, per scemamento, mancanza. Par. XX, 136.

Scruo, addiettivo. Lasciare scemo alcuno di sè, abbandonarlo, privarlo della sua compagnia. Purg. XXX, 49.

Scemo luogo, per vuoto, e scavato. In. XVII, 36. Scemo, dimagrato assai. Purg. XXIII, 25.

Scempie gote, per prive d'orecchie. In. XXV, 126. Scempio, sustantivo, per tormento crudele, fiera strage. Purg. XII. 53.

Scempio, addictivo, per semplice, contrario di doppio. Purg. XVI, 55. Per disunito, disgiunto, e dissipato. Purg. XII, 133. Par. XVII. 62.

Scendesse, per scendessi; in rima. Purg. VIII, 46.

Scernere, per discernere. In. XV, 87. Per additare, mostrare. Purg. XXVI, 113. Schro col bito. Questi ch'io ti scerno col dito. Purg. XXVI, 115. V. Arnaldo Daniello.

Scerpare, rompere, guastare, schiantare. In. XIII, 55.

Scero, per chi stassi in disparte, Par. XVI, 15.

Schegge imbestiate, chiama Dante il toro di legno fahbricato da Dedalo, per soddisfare alla lussuria di Pasife. Purg. XXVI, 87. Scheggia, per ischiena di scoglio grossamente tagliato. In. XVIII, 71. Per tronco di pianta. In. XIII, 43.

Scheggiare, levar le schegge, o picciole assicelle da un legno. Par. XI, 157. Ma qui figuratamente.

Scheggio, per un pezzo di scoglio. In. XXI, 60, 125. Scheggione, scheggio grande. In. XXI, 89. V. Scheggio.

Schermare, per difendere, schermire, Purg. XV, 26. Per ischifare, Purg. VI, 131.

Schermidore, per colui che parte i combattenti. In. XXII, 142.
Scherme, riparo, difesa. In. XIII, 134. E in altri luoghi. Acere
scherme a chi che sia, per difenderlo, servirgli di schermo. In.

XXI, 60. Schermo, per arma da offendere. In. XXI, 81.

Schiacciare, rompere, e infrangere premendo. In. XVIII, 81. Schiantare, sterpare, svellere, distaccare con violenza. In. IX, 70. Purg. XX, 45. XXVIII, 120.

Schiante, per ischianti; in rima. In. XIII, 33.

Schianza, crosta, o pelle, che si secca sopra la carne ulcerata. In. XXIX, 78.

Schiarare, per manifestare. Par. XXVI, 23.

Schiurarsi, per divenir più Iucido. Par. XXI, 91. Schiarato, per molto risplendente. Par. XXV, 106.

SCHIAVO. Di Schiavonia, provincia d'Europa, che Illirico anticamente fu detta. Venti Schiavi chiama Dante i Settentrionali, che rispetto all' Italia, vengono di Schiavonia. Purg. XXX, 87.

SCHIATTA OLTRACOTATA, Par. XVI, 118. V. Adimari, Schicchi Gianni, In. XXX, 52, Vedi Gianni Schiechi.

Sching o Schoo, Isola dell' Afcipelago, dove regnò anticamente il Re Licomede, Purg. IX. 37.

Schindersi, uscire di luogo chiuso, slegarsi, In. XXX, 27.

Schiuso, aperto. Purg. XXV, 113. Scialbo, pallido, biancastro. Purg. XIX, 9.

Sciagurato, infelice. In. XXII, 44.

Scias quod ego fui successor Petri. Sappi, ch' io fui successore di Pietro. Purg. XIX. 99.

SCIAS QUOD EGO PUI SUCCESSOR PETRI, Purg. XIX, 99. V. Adriano IV. Sommo Pontelice.

Sciaurato, per tapino, abhietto, vile. In. III, 64.

Scindere, per separare, swellere. È voce Latina. Purg. XI, 103. Sciotto, per libero. Par. XXVII, 131.

Sciolto da ballo, uscito di ballo. Par. X, 79.

Sciorinarai, per uscire all'aria, procurarsi refrigerio. In. XXI, 116.

Scipiore, lacerare, malmenare, straziare. In. VII, 21. XXIV, 84. Scipio, o Scipiox il Maseioax, valorosissimo Capitano Romano detto l'Affricano, perchè ruppe ancor giovanetto, e disfece Amibale gran Capitano de Cartaginesi, popoli dell'Affrica. In. XXXI, 116. Purg. XXIX, 117. Par. VI, 35. XXVII, 61.

Scinocco, nome di vento meridionale, che anche Austro si

chiama. Purg. XXVIII, 21.

Scisma, discordia, e divisione in materia di religione. In Greco τχίτμα. In. XXVIII, 35.

Scisso, disgiunto, diviso, separato, lontano. Purg. VI, 125. Par. XXI, 96. V. Scindere. Scoccare, per manifestare, palesare. In. XXV, 96. Per pronun-

Scoccare, per mannessare, patesare. III. XXV, 96. Per pronunziarsi. Purg. VI, 130.

Scoccare P arco del dire, per islogarsi parlando, o risolversi di

parlare. Purg. XXV, 17.

Scoqlio, per iscorza, ovyero per ostacolo, ed impedimento. Purg.

II. 122.

Scotparsi, per purgar le colpe commesse. Purg. XXIV, 84. Scommettere, per seminar discordie, e scandali; quasi disunire

le cose commesse, cioè congiunte. In. XXVII, 136. Sconuntere, loro abuso ripreso. Par. XVIII, 129.

Sconcia novella, per falsa, inversimile, corrotta. In. XVIII, 57.
Sconcia, per brutto, difforme, vergognoso. In. XXIX, 107. Par.
IX, 33. Per difficile, aspro, In. XIX, 131. Per disadato, spro-

porzionato. In. XXX, 85. Sconoscente vita, cioè, ignobile, oscura, In. VII, 53.

Scoperto, a maniera di sustantivo. In. XXXI, 89.

Scoprire, per ispiegare. Purg. XXVIII, 155.

Scorgere, per insegnare, additare. In. VIII, 93.

Sconnigiani, famiglia nobile di Pisa. V. Marzucco. Scornato, deluso, svergognato. In. XIX, 60.

Sconno. La natura gli arerebbe scorno; cioè quegl' intagli farebbero scorno alla natura. Purg. X, 55. O la particella gli in questo luogo significa ivi.

Scorpio, o Scorpiova, uno de' dodici segni del Zodiaco. Purg. XXV, 5. Accennato. Purg. XVIII, 79. Circonscritto. Purg. IX, 3. Scorto, per pronto, spedito, sciolto. Purg. XIX, 12.

Scoscendere, per dirompere, spaceare, o stracciare. Purg. XIV,

133. Par. XXI, 12. Per dirupare. In. XXIV, 42.

Scostarsi dal figura, figuratamente

Scostarsi dal fianco, figuratamente, per non imitare l'esempio. Par. XIX, 148. Scotto, per lo pagamento del desinare, o della cena, che si man-

gia nelle taverue. Purg. XXX, 144. Ma qui figuralamente; benché non sia voce da servirsene in cose gravi ed illustri.

SCOTTO (MICHELE). In. XX, 116. Vedi Michele.

Scorro, per lo Re di Scozia, provincia settentrionale della Gran Brettagna. Par. XIX, 122.

Scranna, sedia, cattedra. Sedere a scranna; cioè, pro tribunali, farla da giudice, o da maestro. Par. XIX, 79.

Scriba, per iscrittore, Par. X, 27, È voce Latina.

Scritta, per iserizione. In. VIII, 127. XI, 7. Scritto, per profezia scritta. In. XIX, 54.

Scrittura, per regola di Frati. Par. XII, 123.

Scrittura, per regola di Frati. Par. All, 125. Scrofa, Un che d'una Scrofa azzurra, In. XVII, 64. (allu-

sione a uno stemma gentilizio), V. Scrovigni.
Scrovigni, famiglia nobile di Padova, accennata da Dante. In.

XVII, 64. Per la Serofa azzurra in campo bianco, arme di tal casato. Scudo, per arme di famiglia, o di regno. Par. XII. 53. Sceno in che soggiace il Leone, e soggioga. Par. XII, 54. Intendi

L'Arme dei Re di Castiglia, provincia della Spagna. Scuejare, spogliar del cuojo, levar la pelle, scorticare. In. VI, 18. XXII. 41.

Scuriada, sferza di cuojo. In. XVIII, 65.

Scuro, oscuro. Par. VI, 83.

Scusare, per ricusare. Purg. XV, 130. Sdebitarsi, sgravarsi del suo debito. Purg. XIV, 29.

Saconarsi, sgravarsi dei suo debito. Purg. XIV, 29.
Sdrucire, per aprire, fendere, spaccare, In. XXII, 57.

Se, per cosi. Detto con affetto di desiderio, e di pregare altrui prosperi avvenimenti. In quella guisa che i Poeti Latini adopravano il loro sic. In. XVI, 64. Purg. XXVI, 61. e in altri luoghi.

Se, per benchè. Par. IV, 78. XIX, 28. Secca, per terra; che dalla Divina Scrittura chiamasi arida, a

differenza dell' acqua. In. XXXIV, 113.

Secchezza, per magrezza. Purg. XXIV, 52.

Secoti recenti, cioc, i primi secoli del Mondo, avanti Abramo.

Par. XXXII, 76.
Secondamente, ncl secondo luogo, Purg. XIII, 2.

Secondar con l'occhio, cioè, accompagnare, o seguire colla vista. In. XVI, 117.
Secondare, per seguire, seguitare, succedere; e Dante l'adopera

col quarto, e alcuna volta col terzo caso. Purg. XVI, 33. XXIII, 123. XXIX, 91. Par. I, 34. XXV, 64. XXVIII, 111.

Secondare alle percosse, cioè, piegarsi, e cedere soavemente, senza rompersi. Purg. I. 103.

Secondo regno, per lo ciclo di Mercurio. Par. V, 93. Secondo che per ascoltare. Questa è una Elissi; e così supplir si dec: secondo che mi parre di comprendere per ascoltare; cioè,

ascoltando. In. IV, 23.

Secovo, ora seconda all'ora sesta; cioè, l'ora settima, che im-

mediatamente segue la sesta. Par. XXVI, 141. Sed, per se, particella, quando sèguita vocale. Par. XIX, 78.

Così Pietro Bembo nelle Stauze :



Allor vi va per gioja e per diporto It Signor, quando può, sed egli è saggio.

Sedaramo, sedevamo. Purg. IX, 12.

Sedere, detto di luogo, città, o provincia; alla foggia de' Latini; cioè, esser situato. Par. 1X, 26.

Sedere in sut sangue, detto dell'anima; la quale, mentre l'uom vive, sta congiunta col sangue, e cogli spiriti prodotti dal sangue. Purg. V, 74.

Sedia Apostolica. Par. XII, 88.

Sediero, sedettero. Purg. II, 43. Sedio, nome, seggio, Par. XXXII, 7.

Segare dell' acqua, fender l' acqua. Detto d' una barehetta. In. VIII, 29.

Seggendo, sedendo, In. XXII, 103,

Segnacolo, per segno, insegna. Par. XXVII, 51.

Segnare, per henedire col segno della Croce, come, fanno i Vescovi. In. XX, 69.

Segnare nostra facella; cioè, formare i earatteri, per mezzo de quali vengono a significarsi le voci umane articolate. Par. XVIII, 71.

Segno, per atto, dimostrazione di cortesia. In. XVIII, 91.

Segno, per lettera d'alfabeto seritta. Par. XVIII, 80.

Segno, per miracolo. Par. XVIII, 123.

Segno benedetto, per l'Aquila, insegna de'Romani. Par. XX, 86. Cosi pure il Poeta la chiama, segno Che fe' i Romani al mondo rererendi. Par. XIX, 101. E Segno del mondo, e de'suoi duci. Par. XX. 8.

Segno de' mortai, e segno dell'intelletto nostro, chiama il Poeta la pieciola forza dell'intelletto umano, ristretto fra molto angusti confini. Par. XV, 42, 45. Segno di maggior disio, oggetto, più che altro desiderato. Par.

111 196

Segno renerabile, che fan giunture di quadranti in tondo. La Croce; le due linee della quale, che insieme s' attraversano, se in un cerchio si tirino da un punto della circonferenza per lo centro al punto opposto, dividono esso cerchio in quattro quadranti. Par. XIV, 181.

Sego, per seco, con sè; o con altri della sua natura medesima; in rima. Purg. XVII, 58.

Seguace alla passione, cioè, della passione. Purg. XXI, 106. Seguentemente, per subito dopo. Purg. XX, 23. Seguette, per segul; in rima. În. XXV, 40. Par. IX, 141. XXV,

85. Fuori di rima. Par. IX, 24.

Seguio, segul. Par. III, 124. XXV, 48. XXVI, 99. Seguire, e seguitare, per accadere. In. XXV, 40, 41.

Seguir la storia, per initare i fatti virtuosi narrati nelle storie.
Par. XIX. 18.

Seguir, per seguirono. Non seguir la mente; cioè, non rimasero nella memoria. Par. XIV, 81. Seguitare a chi che sia, cioè, dopo di chi che sia. Purg. V, 132.

Seguiteria, seguiterebbe. Par. 6, 63.

Seguiterieno, seguiterebbero. Par. 11, 72. Seguito, per accaduto, succeduto. Par. XXIV, 101.

Seguito, per colui che segue. Par. 11, 2. Cristoforo Landino spiega diversamente; ma la sua spiegazione non può sostenersi, perchè contraddice a quello che leggesi poco dopo:

## Tornate a riveder li vostri liti.

Seiva di spiriti spessi, cioè, folla, moltitudine. In. IV, 66.

Selvaggio, per fuoruscito. La parte selvaggia, appresso Dante, è la fazione de Bianchi, opposta a quella de Neri, che dagli avversarj era stata cacciata fuori di Firenze. Di questi Bianchi era anche lo stesso Dante, In. VI, 63.

Selvaggio del loco, eioè, mal pratico; a guisa di forestiere. Purg.

Sem, siamo. In. III, 16, XIII, 37. Par. III, 82. XXI, 13. XXIX, 127.

Sembiante, per immagine dell'animo. Purg. XXXI, 111.

SEMBLANZA, Far sembianze, per accennare. Par. XXIV, 56. Sembiare, sembrare, parere, somigliare. In. 1, 50. Purg. IX, 105. X, 59. Par. XX, 76.

Semblare, parere. Purg. X, 113.

Seme, per la Fede Cristiana. Par. XII, 95.

Seme, per cagione. In. XXXIII, 7. Purg. XXI, 94.
Seme del piangere, Origine, e pensiero del piangere; spiegano

gli Accademici della Crusca nel Vocabolario: le lagrime; spiega cristoforo Landino, Purg. XXXI, 46. Dante forse intende il dolore, che di sua natura produce il pianto, Andrea Navagero in que 'versi ch' egli tradusca da un frammento di Filemone, Comico Greco: at dolor, Ut ipua fructus arbor, sic lacrimata habet. Seme dito remensa; cio, gli antichi loro progenitori, ch'erano

le cagioni rimote che gli avean fatti nascere. In. 111, 104.

Streut, figliuola di Cadmo fondatore di Tebe, e d'Armonis sua moglie. Coste in Utellissima giorna e piacque in maniera a Giore, ch' egli seendevaspesso dal Cielo per giacersi con lei. OndeGiunone, ciò risspendo, sommanente siegnata, la venne a trovare in forma di una vecchia, e consigliolla a pregar l'amante, e ad obbligarlo con giuramento, ch' egli venisse a lei con tutta la sua maestà. Accettò il consiglio la giovane, ed ottenuto quanto avea dimandato, rimase ineueritat dalle folgori, colle quali era venuto Giore a trovaria. Ma egli cavando Bacco dal ventre dell'infelie donna di cui essa era gravida, il ripose, e cuel deturo d'una sua cossie, sinche arrivasse il tempo maturo del parto. In. XXX, 2. Par. XXI, 6.

Sementa, semenza, seme. In. XV, 76. XXIII, 123. Purg. XVII, 104.

Semente, semenza. Purg. XXV, 57. Par. VIII, 140. Semenza, per figliuolo. Par. XXIII, 120.

Semenze, per cagioni effettive. Par. II, 120.

Semicircoli intercisi di voto, cioè, ordini di seggi, in forma di mezza luna, che qua e là siano vuoti di gente. Par. XXXII, 26. Semila miglia di lontano Ci ferve l'ora sesta. Poco avanti che 'l Sole salga il nostro orizzonte, fa mezzo giorno a que'popoli, che

sono distanti da noi semila miglia. Par. XXX, 1.

Seminatore, che semina, In. XXVIII, 55,

Seniranis, o Seniranide, moglie di Nino, Re degli Assiri, a cui nello 'mperio successe, dopo averlo fatto morire. Edificò la città di Babilonia sopra l'Eufrate, vinse in guerra molte nazioni, e fu donna oltre ogni credere lussuriosa. In. V. 58.

Semo, siamo. In. IV, 41. XVII, 54. Purg. XVII, 83.

Sempiternare, perpetuare, conservare in sempiterno. Par.I. 76. Sene, vecchio, dal Latino senex. Par. XXXI, 59, 96.

SENECA MORALE, fu Spagnuolo, e maestro di Nerone, da lui poscia fatto ammazzare. In. IV, 141.

Senese. Purg. XIII, 106.

Seness, Purg. XI, 65.

Seno, per capacità. In. XXVIII, 6. Per cuore, animo, In. XVIII, 65. Per sito, e parte di ciclo. Par. XXIII, 27.

SENNA, in latino Sequana, fiume di Francia, che passa per Parigi. Par. VI, 59. XIX, 118. Sennaar, campo in Oriente, dove i primi uomini vollero fabbri-

care la Torre di Babelle, Purg. 12, 36. Sennacherie, Re superbissimo degli Assirj, ammazzato da due suoi figliuoli, in un Tempio, mentre faceva orazione agl' Idoli,

Purg. XII, 53.

SERNO, a lor senno, a lor piacere. In. XXI, 134. Sensato, per sensibile, soggetto a'sensi. Par. IV, 41.

Sensibile poco, e molto, oggetto, che poco, o molto ferisca il senso. Purg. XXXII. 14, 15.

Sensibilmente, cioè, co'sensi, col corpo vivo. In. II, 15.

Sentenza, per concetto dell' animo. In. IX, 15. X, 96. Per opinione di Filosofo, Par. IV, 24. Per oracolo, responso, Par. XXXIII,

Sentimmo corcare il Sole; cioè, ci accorgemmo che il Sole si corcava, tramontava. Purg. XXVII, 69.

Sentio, senti. In. XXVIII, 15.

SENTIR ANORE. I' pensai che l'universo Sentisse amor. In. XII, 42: cioè, io temetti che il Mondo fosse vicino a sfasciarsi, a ruinare, Credesi comunemente, che in questo luogo Dante accenni la famosa opinione d'Empedocle Siciliano, Filosofo tra gli antichi di somma riputazione: il quale insegnava, che la Contesa, o sia la Discordia, per cui separavansi dal Caos, e distinguevansi tra di loro i quattro clementi, fosse cagione della generazione del Mondo : e che per lo contrario, dopo un corso determinato di molti secoli, l'Amore, per cui si confondevano gli elementi, e ritornavano nell'

antiea massa, cagionasse la corruzione, e la ruina dell'Universo. Volveva di più che guesto giro scambievo di gienerzioni, e di corruzioni durasse eternamente. Ma forse allude il Poeta alla opinione d'Eracito d'Efeo, anch' e gli antichissimo Pissoso, il quale teneva, che il fuoco fasse la materia comune di tutte le cose, e che dopo un certo intervallo di tempo teransse il Mondo a risdiversi in fuoco. Insegnava di più, che la Discordia e la Guerra, cioè, quaudo te particelle del fuoco si variavano, e si condensavano, insciando la propria semplicial, voniva a produrre le gorenzionia re che il inconservato e conservato e con

Sentir d'amaro, cioè, avere in sè amarezza, riuscire amaro al gusto. Purg. XXX, 81.

Sentir di che che sia, per averne odore, Lat. redolere. Purg.

XXIV, 150. Scutire, per sapere, aver contezza. Purg. XVI, 138. Per esser di parere, Par. IV. 51.

Sentire dirittamente, aver buona, e retta opinione: essere ortodosso, Par. XXIV, 67. Sentire, per lo senso, Purg. XXV, 102. Per l'intelletto. Par.

XI, 24. Senza mezzo, cioè, immediatamente, Par. VII, 67, 70, 142.

Senza morte, cioè, vivo ancora. In. VIII, 84.

Senza tempo, cioè, eternamente, In. 111, 29.

Sepulcro, sepolcro. In. VII, 56. Sepulto, per nascosto, Par, VII, 58.

Seputto, per nascosto, Par. VII, 58.
Sequestrare, per disgiugnere, allontanare. Purg. XXV, 114.

Serafico, che partecipa della carità de Serafini; aggiunto che vien dato a S. Francesco d'Assisi. Par. XI, 37. Serafi, per Serafini. Par. XXVIII, 99.

Seravini, ordine supremo di tutta l'Angelica milizia, e più vicino a Dio. Par. IV, 28. VIII, 26. XXI, 92. Vestonsi di sei ale, secondo la visione del Profeta Isaia. Par. IX, 77. Circonscritti. Par. XXVIII, 72.

SERCEIO, fiume vicino a Lucca. In. XXI, 49.

Sere, titolo antico di Prete, o di Notajo, In. XXXIII, 137.

Serry, 1000 antico o Prefe, o di Osgo, fil. AMII, 1307.
SERRAN, o SHRNA, LE Sirerie farono fire, secondo o licro
SERRAN, o SHRNA, LE SIRERIE FORDO FIRE, SECONDO DI Pecti,
file chie nome Partenope, l'altra Ligia, la terra Leucosia; benchè
presso diversì Seritori con altri nomi siano chiamate. Dal capoinfino alla coscia aveano sembianza di donzelle, e dalle cosce in
già avean figura di galline, e non già di pesso, come volgarmente si dive, e come i dipingono i pittori secondo il conume
errore. Abiatrono prima ne' controri di Peloro, promoniorio della
contava recellemente, l'altra sunuva di fianto, e l'altra di
cetera, con dolcezza tale, che alletando i naviganti che di là pascetera, con dolcezza tale, che alletando i naviganti che di là pas-

savano, gli addormentavano, e fattili cader nel mare gli divoravano, che le Sireme fossero merzu uccelli, o galine, e non gia pessi, oltre all'autorità delle antiche medaglie, che tali ce le rapracconta gli errori d'Ulsase; Servio Gramatico sopra il V, dell' Encide, al V. 864. Eliano nel lib. 17. cap. XXIII. Della Storia degli Animali; Apollonio Rodio nel 4. Dell'Argonautica, V. 802. Uvolio nel V. Della Trasformastoni, V. 302. Annibal Caro nella Comentari sopra il Panegirico di Messala scritto da Tibolto, al V. 69. Il qual Broubhusio tutti i sopraccennati Autori rapporta-Parg. XXI. 30.

Sermo, per parlare, ragionamento; in rima. Lat. sermo. In. XIII. 158. Par. XXI. 112.

Sermone, per parlare, ragionamento, In. XIII, 21, XV, 115, 111, 3, XMX, 70, XXXI, 9, XXXII, 68, Purg. XII, 111, XXII, 128, XXIV, 7, Par. XIX, 75, Per fama, oraceonto, Purg. XIII, 138, Per discorso fatto in pulpito. Vomo da sermone; cioè, atto a farsi religioso, Par. XIII, 147.

SERMONE, tener sermone; cioè, parlare. In. XXI, 103.

Serotino, per tardo, c vespertino. Purg. XV, 141.

Serpentello, pieciolo serpente. In. IX, 41.

Serrame, serratura, In VIII, 126, Purg. IX, 108,

Serrare, per nascondere. Purg. VIII, 51. Per congelare, indurare. In. XXXI, 123.

Serse, Re della Persia. Vien posto dal Poeta per chiunque regni,

e combatta. Par. VIII, 124. V. Xerse. Serto, per corona di persone. Par. X, 102.

Servare, per osservare, Purg. XXVI, 85, Par. V. 68.

Servare, per osservare. Purg. AAVI, 85. Par. V. Servare il solco, non uscir del solco. Par. II, 14.

Servato, per osservato. Par. V. 47.

Servo de' servi. Il Sommo Pontefice, che suol chiamarc sè stesso per umiltà, servus servorum Dei. In. XV, 112.

Servo DE' Servi. Colui che dal servo de' servi Fu trasmutato d' Arno in Bacchiglione. In. XV, 112. V. Mozzi (Andrea de').

Sesta ora, per lo mezzogiorno; secondo l'usanza degli antichi, da' quali era diviso il giorno civile in dodici ore. Par. XXX, 2.

Sesta compagnia, per compagnia di sei. In. IV. 148.
Sesto, per compasso, o sesta, con cui si forma un circolo. Par.
XIX. 40.

Sesto, per una delle parti in che era divisa la Città di Firenze. Par. XVI, 41.

Sesto tume, per lo pianeta di Giove. Par. XX, 17. V. Secondo regno.
Sasto, castello sull' Ellesponto, dalla parte d'Europa, uno de'

due Dardanelli. Purg. XXVIII, 74. Sasro Tançouno, figliuolo di Tarquinio superbo ultimo Re de' Romani, che violò Luerezia moglie di Collatino, donna castis-

sima. In. XII, 135.

Sete, per desiderio ardente. Purg. XXI, I. Par. II, 19. Sete del martirio. Brama di morir martire. Par. XI. 100.

Setta, per ordine religioso. Par. III, 103.

SETTA, città dell' Affrica, verso Occidente. In. XXVI, 111.
SETTE REGI, che assediarono Tebe, per rimettervi Polinice, furono i seguenti: Adrasto, Polinice, Tideo, Įppomedonte, Anfarao, Partenopeo, e Capaneo. V. Stazio nella Tebaide. In. XIV, 68.

Sette e sette, per quattordici. Purg. XII, 59.

Settentrione del primo Cielo, chiama Dante i sette canuclieri d'oro, che precedevano la processione da lui veduta nel terrestre Paradiso; intesi da lui per li sette doni dello Spirito Santo, Perchè siscome vicino il Polo Artico risplendono sette stelle, che formano la figura d'un Plaustro, o Carro, dagli antichi dette suptemtriones; così nel Cielo Empireo i sette doni dello Spirito Santo rilucono di una Ince maravigitosa, Purg. XXX, 1. V. Cielo primo. SETITATIONAL STO, PURG. A STATIATIONAL STORMANICA STATIATIONAL STORMANICA STATIATIONAL STORMANICA STATIATIONAL STATIATION

Settimo splendore, per lo pianeta di Saturno. Par. XXI, 13. V.

Sesto lume , e Secondo regno.

Setto da materia, cioè, separato, diviso; dal Latino sectus. Purg. XVIII, 49.

Sezzajo, ultimo. Par. XVIII, 93.

Stratilare, per rilucere, o scoppiar fuori. In. XXIII, 99.
Strate, mostrusos animale reunto d'Eliopia a Tehe, dove proponera a'viandanti un enigma oscuro, e coloro che nol sapevano sciorre, ucidete a; ma e chi sciolto l'avese, prometteva per premio Giocasta, e il Regno di Tehe. Edipo solumente seppe interpretarlo, e perciò sposò diocasta sua madre, non conoscendola, e fu falto Re di Tehe. La Sfinge, dolendosi d'essere stata vinta in sottigilezza d'ineggno precipiosiosi du un'il altissima rupo. Purz. XXXIII. 47.

Sfocato, per temperato. Par. XV, 44.

Sfogliare, per dimagrare. Purg. XXIII, 58.

Sfregiarsi, per perdere il fregio. Purg. VIII, 128. Sgagliardare, torre, o levare la gagliardia. In. XXI, 27.

Soannare, toglier d'ingauno, disingannare, In. XIX, 21.

Squembo, torto, obblico, Purg. VII, 70.

Sgombrare, per dipartire, mandar via. Purg. XXIII, 133.

Sgomentare, impaurire. Purg. XIV, 60.

Su Anno, accomdo lo aguardo che free la Fede in Cristo. Ciosecondo i tempi ne quali credete la gente in Cristo; che Cioto en India de la Cristo presenta de la Cristo per la Cristo; che Cristo per venturo. Il secondo, nello spano ch' egli visse quagiti; e allora credevasi in Cristo presente. Il terzo dopo la sua morte; e allora si cominciò a credere in Cristo gis ventuto. Para. XXIII. 19.

St, particella soprabbondante, per certa forza di lingua. In.

IV, 101. IX, 52. E in altri luoghi.

Si ancor to reggia, cosl io possa ancora vederlo. Particella che dinota desiderio. Purg. II, 16.

Si come, per tosto chc. Par. XXIV, 132. XXVI, 67.

Similia o Siviglia, nobile città nell'ultime parti della Spagna, vicina allo stretto. In. XX, 126. XXVI, 110.

Sibilla Cunea dava le risposte a coloro che la consultavano. scritte nelle foglie; le quali poi il più delle volte erano dissipate

dal vento. V. Virgilio nel 6. Dell' Eneide. Par. XXXIII, 66. Sicago, Sacerdote d'Ercole in Tiro, marito di Didone, In. V.

62. Par. IX, 98. V. Didone. Sicilia, chiamata dal Poeta: L' Isola del fuoco, per lo Monte Etna, Par. XIX, 131,

SICILIANO VESPRO. V. Franzesi. Par. VIII, 75.

Sicuramente, per francamente, liberamente, In. XXI, 90, Par. V, 122.

Sieurare, assicurare. Par. V. 15.

Sicuro, per intrepido, coraggioso. In. XVI, 132. Par. XI, 67. Per ardito, Par. XIII, 130.

Sicurià, per confidenza e famigliarità soverchia. Purg. XXII.

Sidere in sè, riposarsi in sè, starsi in sè, Par. XXXIII, 124. È voce Latina.

Sie, per sii. In. XVII, 81. XXXIII, 10. Purg. V, 70. XX, 10. 42. XXV, 32, XXXI, 45. Par, XXIX, 64.

Sie, per si, cosi; in rima. Purg. XXIII, 8.

Siena, città nobilissima di Toscana, In. XXIX, 109, Purg. V. 134. XI, 112, 123, 134.

SIESTRI, terra della Riviera di Genova. Purg. XIX, 100. Siestri e chiaveri. Intra Siestri e Chiavari si adima una fiumana

bella. Purg. XIX, 100. V. Lavagno. Sieti reo, cioè, mal ti sia, Iu, XXX, 120,

SIFARTI, famiglia nobile fiorentina, Par. XVI, 104.

Si fur girati, si girarono. Par. X, 77. Sigieri, professore di Logica nello Studio di Parigi, invidiato perchè diceva la verità. Par. X, 156.

Sigillare, per finire, chiudere. Par. XXIII, 110. Sigillar la mente, per imprimervi dentro qualche cognizione.

Par. XXIV, 143. Sigillarsi, per segnalarsi, distinguersi, Par. IX, 117.

Sigillo, per Bolla Pontificia. Par. XI, 93. Per le Sacre Stimmate di S. Francesco. Par. XI, 107. Signa (da). V. Bonifazio da Signa.

Significare, per esprimere il suo concetto in iscritto, Purg. XXIV, 54.

Signor dell'altissimo canto Che sorra gli altri come aquila rola, In. IV. 92. Omero. Altri credono che qui Dante intenda Virgilio. V. le note di varj presso gli Ed. Padov. Tipog., della Minerva; e taluno legge quei Signor' spiegandolo in plurale e interpreta per il consesso di tutti i poeti veduti allora da Dante nel Limbo, e perciò nominati da esso la scuola de' signori dell' altissimo canto. V. Ediz, Udinese 1822. Vol. 1, p. 39. seg. E la postilla alle varianti a quel passo in questa edizione.

Signore. Per suo signore a tempo m' aspettara Par. VIII, 60. V. Carlo Martello.

Signorso, signor suo. In. XXIX, 77.

Si ho, cioè, si l' ho. Par. XXIV, 86.

Sile, flume di Trevigi. Par. 1X, 49.

Sili, taci. Lat. siles. Par. XXXII, 49.
Sillogizzarre, per dimostrar eon sillogismi. Par. X, 138.

XXIV, 77.

Sitrano, abitatore di selva; contrario di cittadino, Purg. XXXII.

100. Qui forestiero.

Sitrestro, silvestre, salvatieo. In. II, 142. XXI, 84. Purg. XXX,

118.
SILVESTRO (San) PAPA. Par. XX, 87. Guarisee Costantino dalla lebbra. In. XXVII. 94. Chiamato da Dante. il primo ricco patre.

Iebbra, In. XXVII. 94. Chamato da Dante, il primo ricco patre. In. XIX, 117. V. Costantino. Suvestno, uno de' primi frati e compagni di S. Francesco d'As-

sisi. Par. XI, 85.
Silvio, figliuolo d'Enea, e di Lavinia; da cui discesero i Re

d' Alba, e finalmente Romulo, e Remo. In. 11, 13.

Simiforni, castello in Toscana, disfatto da Fiorentini l'anno 1202. Par. XVI, 62. Simifomente, similnente. In. III, 113. VII, 77. XIII, 112.

Purg. X, 61. Par. XIII, 77.
Simonya, flume che scorreva presso Troja, nato nel monte Ida.

Par. V1, 67.

Simoneggiare, usar simonia; cioè, far mercato di cose sacre,

imitando Simon Mago. In. XIX, 74.
Simonipe, nato in Cea isola del mare Egeo, uno de' nove Liriei

Greci famosi, Purg. XXII, 107. Sinonie biprese, Par. XVIII, 122, E segg.

Sinox Mago. Costul come leggesi negli Atti Apostolici, offerse danari a S. Pietro, per comprar da lui la potestà di conferri e grazia dello Spirito Santo, e perciò dall' Apostolo fu maledetto. E quindi il patteggiare, e contrattare che si fa delle cose saere chiamasi Simonia. In. NIX, 1. Par. XXX, 147.

Sincero, per netto, purgato, chiaro. Par. XXXIII, 52.

Sine causa, senza cagione. Par. XXXII, 39. Sono voci Latine.

Singulare, singolare. Purg. VIII, 67. Sixigaglia, città tra Ancona e Fano, nel lito del mare Adriatico;

elie a' tempi di Dante andava diehinando. Par. XVI, 75.

Sinistra cura, chiama Dante quella che hanno i Prelati delle

Sinistra cura, chiama Dante quella che hanno i Prelati delle cose temporali. Par. XII, 129. Sinistrare, per volgersi a sinistra. In. XIV, 126. Questa è la

lezione degli Accademiei; ma pare a noi che non sia da seguitare, essendo la comune più chiara e facile.

Sixove Greco, il quale co' suoi artifizi ingannevoli persuase i Trojani a ricever dentro le mura della Città il gran Cavallo di legno, in cui stavano nascosti i principi dell' esercito. In. XXX, 98. V. Virgilio nel 2. dell' Encide. Sin men portò, sino ehe me ne portò. In. XIX, 128.

Sin mi giunse, sino elle mi giunse. In. XIX, 44.

Sion, monte della Giudea, sopra il quale era posta la rocca di Gerusalemme, e si prende alle volte per la stessa Città. Purg. IV. 68.

Sipa, voce Bolognese, che significa sì. In. XVIII, 61.

Siratti, monte de' Falisei, detto da' latini Soracie oggi monte di S. Silvestro; nelle grotte del quale abitava S. Silvestro Papa. In. XXVII, 93.

Sire, per Signore. In. IV, 87. XXIX, 56. Purg. XI, 112. XV, 97, 112. XIX, 125. Par. XIII, 34. XXIX, 28

Sirene. Purg. XXXI, 45. Par. XII, 8. V. Serena.

Siringa, Ninfa bellissima d'Arcadia, amata dal Dio Pan. Fuggendo costei l'amante, e sentendosi sopraggiugnere, invocò gli dii, ef ud aloro trasmutata in canna palustre; della quale fabbricò poi Pan la sua sampogna. Purg. XXXII, 63.

Sirocchia, sorella. Purg. IV, 111.

Si sa, per sa. Par. XIX, 39.

Sismonni, nobilissima famiglia Pisana. In. XXXIII, 32.

Sisto I. Soxno Ponterice; morì Martire. Par. XVI, 108. Sitisti, per avesti sete. Purg. XII, 57. È voce Latina.

Sizi, famiglia nobile Fiorentina. Par. XVI, 108. Slacciarsi, uscir del laccio, sciogliersi. In. XII, 22.

Smagare, per fare smarrire. Par. III, 56. Smagarsi da che che sia; cioè, rimuoversi. Purg. X, 106. XXVII, 104.

Smagato, smarrito, avvilito. In. XXV, 146.

Smalto, per cosa dura, come pietra. In. IX, 32. Smalto verde, per suolo erboso. In. IV, 118.

Smallo sommo, piano, o pavimento della sommità. Purg. VIII, 114.

Smarrito, per isbigottito. In. XIII, 24. Per privo di buon colore. Purg. XIX, 14.

Smeraldi, per ocehi lucentissimi; o piacevoli, e mansueti, che ricreino chi gli guarda, come fa lo smeraldo. Purg. XXXI, 116. Smozzicato, mozzo, storpiato, guasto, che ha le membra lacere.

In. XXIX, 6.

Smelletto rasello, cioè, vaselletlo snello, Parg. II, 41. In vece di sminirie il sustantivo, a si sminusie l'addictivo. Così Catullo negli Endecesillahi: Tan grahum mithi, quam ferunt puello Pernici aureolum prisse motume. E Gicerone nell' Espisto 7. el ed. 5. Libro ad 0, Frairem: I lanc scripsi ante lucem ad tychnum liquedum. En el Libro 3. De Ortore, al ea. pol. Cum edurnelo fattula, E nel 2. De Natura Deorum: aures duros et quasi cormolosi habent introitus.

Snetto, leggiero, agile, veloce. In. XII, 76. E altrove.

Sò, per sono, prima persona del verbo sustantivo. In. XXII, 105. Soave. Casa di Soave; della quale fu Federigo Barbarossa, e suoi discendenti. Par. 111, 119. Sobbarcasi, sottoporsi al carico. Purg. VI, 135.

Sobranzare, per sovrastare, sopravanzare. Par. XXIII, 55. Socrate, Ateniese, Maestro di Platone, giudicato dall'Oracolo

il più sapiente tra gli uomini; che falsamente accusato d'enormi delitti, fu condannato a bere la cicuta. In. IV, 154, Soccorrà, per soccorrerà. Par. XXVII, 65.

Soccorrén, soccorrevano, In. XVII, 47.

Sodalizio, compagnia, principalmente di convitati. Lat. sodalitium. Par. XXIV, 1.

Soddisface, soddisfa. Par. IX, 79.

Soddisfammi a' miei desiri. În. X, 6. Simil frase leggesi nello stesso cauto, verso 126.

Soddisfàra, per soddisfarla; in rima. Par. XXI, 93. Sodo, per aggruppato fortemente. Par. XXVIII, 60.

Solo, per aggruppato fortemente. Par. XXVIII, 60. Sobona, una delle cirique città infami di Palestina, incenerite

dal fuoco eeleste; dove senza alcuna vergogna s'escreitava il vizio carnale contra natura. In. XI, 30. Purg. XXVI, 40, 79. Soffera, sostenga, patisca. Par. XXIV, 141.

Sofferie, sofferse; in rima. Par. XVI, 10.

Sofferire, per sosienere, portare addosso. Purg. XIII, 39, 60. Sofferire odio da alcuno, essere odiato. Purg. XXVIII, 73.

Sofferson, soffersero. Purg. XXXII, 125. Soffiato, per ispinto dal vento. Purg. XXX, 87.

Soffotcere, per riporre, appoggiare. Lat. suffulcire. Par. XXIII,

Soffolyere, La vista tua si soffolge, cioè, si appoggia, si fieca, s'affissa. In. XXIX, 5.

Soffrire dentro a sua meta, cioè, di stare dentro a' suoi confini. Par. XIX, 125.

Soffrire alla rirtù, che ruole freno a suo prode, moderare il suo libero volere, a cui giova l'esser tenuto a freno. Par.

VII, 23.
Soffriri, per patimenti. Purg. XIX, 76.

Sofismi, per frodi, ed arti ingannevoli. Par. XI, 4.

Soga, eoreggia, o striscia di euojo, con eui si lega qualche cosa. In. XXXI, 73.

Soggiogare, per sovrastare, star di sopra; detto di luogo, o altra eosa, posta rispettivamente in sito più alto. Purg. XII, 101. Par. XII, 54.

Soglia, per soglio, scanno, sedia circolare. Par. XXX, 115. Per grado. Par. III, 82. XVIII, 28.

Sogliare, soglia, limitare, In. XIV, 87.

Soglio, per soglia, limitare. In. XVIII, 14. Purg. X, 1.

Sognare, per avvolgersi in errore, o anche insegnare falsa dottrina, sapendo quella esser falsa. Par. XXIX, 82.

Sola strada, cioè, solitaria. Purg. XXIV, 150. Solajo, palco, tavolato. Purg. X, 150.

Soldan, palco, tavolato, Purg. X, 150.
Soldanieri, Famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 95.

SOLDANIERI, FAINIGHA HODINE PIOTEIRHIA, PAT, AVI, 93.
SOLDANIERI (GIANNI del), fu in Firenze di non poca autorità, e di

parte Ghibellina; e trattandosi di torre il governo della città a' Guelfi, egli accostatosi al contrario partito, ingannò, e tradi la sua, e fecesi capo dell'altra. In. XXXII, 121.

Solbano. Titolo di gran Principe, che signoreggiava in Babilonia. In. V, 60. Ma sono da vedersi gli Spositori sopra questo passo. In, XXVII., 90. Alla presenza del Soldano S. Francesco

d'Assisi prèdica la fede di Cristo, ma con poco frutto. Par. XI, Sole (Porta sole), una delle porte di Perugia, che guarda verso

il monte, Par. X1, 47,

Sole, detto dal l'oeta, padre d'ogni mortal vita; concorrendo cgli col suo calore, alla generazion delle cose. Par. XXII, 116. Circonscritto. Par. XXVII, 158.

Sole, chiamasi da Dante Iddio. Par. XVIII, 105. XXV, 34. Cost, Sol che sempre verna; cioè, che fa primavera eterna. Par. XXX, 126. E Sole degli Angeli. Par. X, 55.

Sole, per anno. Purg. XXI, 101. Per giorno. In. XXXIII, 54. V. Soti.

Solecchio, ombrella, parasole. Purg. XV, 14. Solemo, sogliamo. Purg. XXII, 123.

Solere, in forza di nome, per solita usanza, o maniera. Purg. XXVII, 90. Par. XVIII, 57.

Soli, per anni; venendoci fatto l'anno dal corso del Solc per lo Zodiaco, In. VI, 68. Per giorni, tempi. In. XXIX, 103.

Solido, sodo. Lat. solidus. Par. 11, 52.

Solingo, per solo, unico. In. XXIII, 106. Sollo, contrario di denso, sollo, chiama Dante, un luogo tutto

coperto di rena, la quale non si rassoda, ma stassene sollevata. In. Sollo, per tenero. Purg. XXVII. 40.

Solo, per nudo, spogliato. Purg. XXXII, 60.

Solo, roce sola, per voce di molti che gridino insieme lo stesso. In. 1V, 92. Cost Marziale nel Libro degli Spettacoli, a Tito Vespasiano Cesare:

## Vox diversa sonat : populorum est vox tamen una, Cum verus patriæ diceris esse pater.

Solong, Legislatore degli Ateniesi, uno de' sette Savi della Grecia; ed è posto dal Poeta per chiunque giudica, e forma leggi. Par. VIII, 124.

Solre, per solvi; in rima. In. 11, 49,

Solvere, per sciogliere. In. 11, 49. X, 93. XIV, 153. Purg. XXIII, 13. XVI, 24. XXV, 80. Par. VII, 22. XXXII, 50. Per iscoprire. Purg. XXXI, 143.

Solvere il digiuno, per appagare la curiosità. Par. XIX, 23.

Soluto, sciolto, Lat. solutus, In. X, 114. Par. XV, 32.

Somma d'ogni crealura, per Lucifero, Angelo una volta di somma bellezza, ora Principe degli Angeli ribelli. Par. XIX, 47. Somma parte della ruota, per la sua circonferenza esteriore. Par. XII, 112.

Sommergere il creder nel falso, cioè, lasciarsi ingannare da false opinioni. Par. II, 61.
Sommerse il dubitare, cioè, spense, levò ogni dubbio, e timore.

In. XXVIII, 97.

Sommerso, per dannato. In. XX, 5. Sommessa, sustantivo, contrario di soprapposta. In. XVII, 16.

V. Soprapposta.

Sommo envior del Sommo duer. Par. XXV, 72. Cioè il Re Davide progenitore del Messia.

Sommo, per estremità, orlo, riva, sommità. In. IV, 68. Purg. VI. 152. E in altri luoghi.

Sommo, per eccellente. In. XV, 102.

Sonar con le mascelle, cioè, batterle per lo freddo. In. XXXII, 107.

Sonare, per celebrare. Purg. XI, 110. XVI, 59.

Sonare în versi, per esser narrato, o descritto in versi. Par. XXXIII, 74. Sono et este, congiunto nella Santissima Trinità, perché delle

persone si dice sunt, e dell'essenza si dice est. Par, XXIV, 141. Sonni maggiori, rotti dalla parola di Gesù Cristo, cioè, morti risuscitati. Purg. XXXII, 78.

Soperchiare, per avanzar di fuori, uscire, soperchiara li piedi, eioè, soperchiarano. In. XIX, 22.

Soperchio, per eccesso. In. XI, 4.

Soperchio, soverchio, troppo. Iu. VII, 48.

Soprannome, eognome, XV, 158.

Soppresso, per abbassato, umiliato. Purg. XVII, 115. Per calpestato. In. XIV, 15.

Soprapporsi al segno de' mortai, cioè, passare i limiti, a' quali possono arrivare gli uomini. Par. XV, 42. Soprapposta, quel risalto ehe ne' lavori rilieva dal fondo. In. XVII, 16, V. Sommessa.

Soprato, per superato. Par. XXX, 24.

Sorbo, albero noto, ehe produce i frutti d'acerbo sapore. In. XV, 63. Può essere che qui sia detto per sorba, ch'è il frutto di tal albero.

Sorco, per topo, o sorcio; in rima, In. XXII, 58.

Sonotico Maxrovano. Costui fu studioso uomo, e buon Rimatore per que tempi. Compose un libro intitolato Tecoro de Tesori, ove tratta degli uomini che in alcun tempo furono eccellenti in dottrina, o in consiglio. Purg. VI, 74. e segg. VII, 3, 52, 86. VIII, 38, 43, 62, 94. IX, 38.

Sonno, materia sorda a rispondere; cioè, difettuosa, e che resiste alla perfezione della forma, che vi si deve introdurre. Par. I, 129.

Sonca, fiume di Provenza si mesce col Rodano. Par. VIII, 39. Sorelta, per suora, monaca. Par. III, 46, 115.

377

Sorella bianca della brina, chiama Daute la neve. In. XXIV, 5. Sormontato, per colui che sormontò. Purg. XIX, 54.

Sorpreso, per dato in iscambio d'altra cosa promessa. Par.

Sorpriso; in rima, per sorpreso, occupato. Purg. I, 97.

Sorrise parolette, cíoè, dette sorridendo. Par. I, 95.Sorteggiare, per assortire, eleggere. Par. XXI, 72.

Sortire, per eleggere in sorte. Par. XVIII, 105.

Sortire altrui, per dare in sorte. In. XII, 75.

Sortito, per assegnato in sorte. Par. IV, 57. XXII, 120. Per eletto a sorte. In. XIX, 95.

Sorvenire, sopravvenire. Purg. XXIII, 80. Soso, per suso; in rima. In. X, 45.

Sospeccione, sospetto. I.at. suspicio. Purg. XIX, 35.

Sospeccioso, sospettoso. Par. XII, 39.

Sospeso, per uomo che non sia nè salvo, nè dannato alla pena del senso. In. II, 52. IV, 43.

Sospetto, per dubbio, quistion difficile. Purg. VI, 43. Per paura, timore. In. IX, 81. XXIII, 127. XXIII, 84.

Sospicciare, sospettare. Lat. suspicari. In. X, 37. Purg. XII, 129.
Sospignere gli occhi, per incitarli ad occhiate vicendevoli;

ovvero alle lagrime. In. V, 130.

Sospirare a chi che sia, per dimandar con sospiri. Par. XXII,

121.

Sosta, quiete, posa, Purg. XXIX, 72.

Sostare, fermare, far pansa, Ju. XVI, 8, Purg. XIX, 95.

Sostenere, per aver cuore, animo di far che che sia. In. XXX, 42. Per ritenere, raffrenare. In. XXVI, 72.

Sottigliarsi, per ismagrirsi. Purg. XXIII, 63.

Sottosopra, co' picdi all'insù. In. XIX, 80. Sottrarre, per nascondere, In. XXVI, 91.

Sorerchiare, per ascendere, salire. Purg. III, 99. Per superarc. Purg. XXVI, 119. Par. XIII, 6. XIV, 35. XXXI, 120. Per trapas-

sar l'uguaglianza, dicesi la Notte sorerchiare, quando passato l'Equinozio d'Autunno, comineia ad esser più lunga del giorno. Purg. II, 6.

Sorerchiar la strada, per avanzarsi nel cammino. Purg. XX, 123 Sorerchio, che avanza, troppo, Per sorerchio, sottintendi, lume.

Purg. XVII, 55.
Soverchio, Far soverchio, per venire a galla. In. XXI, 51.

Soverchio del satire, cioè, tempo in abbondanza per salire. Purg. XXII, 96.

Sorrano, per colui che sta di sopra. In. XXXII, 123. Per eccellente. In. XXII, 87.

Sorrano degli amori, cioè, l'amor massimo. Par. XXVI, 48. Sorranzare, sovrastarc, superarc. Par. XX, 97. V. Sobranzare. Sorresso, sorra, sopra. Sorresso 'Inido. Par. XIX, 91, Sorresso Pacqua. Purg. XXXI, 96. Socresso'l mezzo. In. XXXIV, 41. Sorresso noi, In. XXIII, 34.

Sovrenire alcuno della sua compagnia, cioè, ajutarlo con farsegli compagno, Purg. I, 54,

SPADA, pregio della spada, chiama Dante il valor militare. Purg. VIII, 129. V. Borsa.

Spana, essere come spada alle scritture; cioè, torccre in mala parte i detti della Scrittura Sacra; come si vede il viso torto, se si guarda in una spada forbita. Par. XIII, 128.

SPADA. V. Contraria cura. Spagna, nobilissimo Regno d' Europa verso l' Occidente ; anti-

camente provincia de' Romani soggiogata da Giulio Cesare. In. XXVI., 103. Purg. XVIII., 102. Par. VI, 64. XII, 46. XIX, 123. V. Alfonso.

Spagna quel di Spagna, Par. XIX, 125, Il Re Alfonso uomo di costumi effeminati.

Spaldo, muro di fortezza, o ballatojo, che si faceva anticamente in cima alle mura, o alle torri. In. IX, 133.

Spallaccia, peggiorativo di spalla, In. XVII, 91.

Spalle d'un colle, i lati vicini alla sommità di quello. In. I. 16. SPALLE VOLTE AL SUO PATTORE (Iddio). Intende Lucifero. Colui

Che pria volse le spalle al suo Fattore, Par. IX. 127. Spanna, lunghezza della mano aperta dal dito mignolo al

grosso. In. VI, 25. Par. XIX, 81. Sparto, cioè, sparso. In. XX, 88. Purg. XII, 33. XXVIII, 13. XXXI. 51. Par. XXVIII. 31. XXXI. 130. Per disteso. Purg. I.

194. Spaventare, non vi spaventi di palesarvi a me; in questo signi-

ficato dicevano gli antichi Latini deterrere. In. XXIX. 108. Spaurato, impaurito. In. XXII, 98. Spaziarsi, per diffondersi, dilatarsi, stendersi. Purg. XXVI, 63.

Par. IV. 126. V. 118. Spazzo, pavimento. In. XIV, 13. Purg. XXIII, 70.

Specchi, per li Troni, ordine d'Angeli in Paradiso. Par. IX. 61. Specchiarsi nel viso, per esser vednto. Par. XVII, 41.

Specchiati sembianti, cioè, immagini di chi si specchia. Par. III, 20.

Specchio, chiama Dante il Sole. Purg. IV, 62. E il piancta di Saturno, Par. XXI, 18.

Specchio di Narcisso, per l'acqua. In. XXX, 128. V. Nar-

Spece, spezie; in rima, Par. 1, 57. Fuor di Rima. Par. XXXII,

Specifica virtute, particolar proprietà di ciascuna cosa. Purg. XVIII, 31.

Speculo, specchio, Lat. speculum, Par. XXIX, 144. Qui figuratamente, per Angelo.

Speglio, specchio. In. XIV, 105. Par. XXX, 85. E figuratamente, Iddio, in cui veggonsi da' Beati tutte le cose. Par. XV, 62. Cosl, speglio rerace. Par. XXVI, 106.

Spetta, sorta di biada. In. XIII, 99. Speme, speranza. Par. XXV, 67. E in altri luoghi.

Spenta ogni reduta, cioè, tolta. In. XVII, 115.

Spéndio, spesa, dispendio. In. VII. 42.

Spene, sperauza; in rima. Purg. XXXI, 27. Par. XXIV, 74. Spennare, spogliar delle penne. In. XVII, 110.

Spera, sfera, globo. In. XXXIV, 116. Par. III, 111. IX, 110.

Per cielo. Purg. XV, 2. Altri l'intendono per li raggi del Solc.

Spera, che si reta a' mortai con gli altrui raggi, chiama Dante il piauta di Mercurio, il quale vien quasi sempre coperto da' raggi del Sole, non discostandosi da lui più che trenta gradi, che sono lo spazio d'un segno. Par. V, 129.

Spera del Sole, cioè, i raggi di esso. Purg. XVII, 5. Spera ottara, il cielo delle stelle fisse, giusta il Sistema di Tolo-

meo. Par. II, 64.

Serra, farsi spera soura fissi poti, cioè, girarsi attorno 'l suo

centro. Par. XXIV, 12.

Spera più tarda, chiama Dante il ciel della Luna; forse perch'è la più distante dal primo Mobile. Par. III, 51.

Sperent in te, sperino in te. Così principia il versetto undecimo del Salmo nono di Davide. Par. XXV, 98.

Spergere, per dispergere. Purg. XXVII, 84.

Spermentare, sperimentare, mettere a cimento. Purg. XI, 20. Spermere, per discacciare, rimuovere. Par. VII, 64. È voce Latina; ma în questo significato gli ottimi Autori direbbero piuttosto aspernari.

Sperso, disperso, In. XXXIII, 133.

Sperto, per pratico. Purg. II, 62. In. XXXI, 91. Lat. experius. Sperula, picciola spera, o globo. Par. XXII, 25. E figuratamente, anima beata.

Spess, metaforicamente, per descrizione, Purg. XXIX, 98. Spesso, per denso. Purg. XXXII, 110. E in altri luoghi. Spia, per uno che semplicemente riferisca. Purg. XVI, 84.

Spiacente, che spiace. In. III, 63. VI, 48.

Spiccarsi, staccarsi, levarsi. In. XXX, 56. Spicciare, per fuggire, o shalzar via con prestezza. In. XXII, 55. Per iscaturire, sgorgare, uscir con impeto; e dicesi propria-

mente de' liquori. In. XIV, 76. Purg. IX, 102.

Spiegarsi, per isvilupparsi. In. XIII, 90.

Spiegarsi d'un dubbio, cioè, svilupparsene. Purg. XVI, 54.

Spigotare, raccoglier le spighe rimase nel campo dopo la messe. Lat. spicas legere. In. In. XXXII, 55.

Spigoto, per l'imposta che serra l'uscio; presa la parte per lo tutto. Purg. IX, 154. Spingare, per guizzare con le piante de piedi. In. XIX, 120.

Spingare, per guizzare con le piante de piedi. In. XIX, 120. Spirare, per ispirare. Par. VI, 88. Per mandar vento, Purg.



XXX, 89. Per parlare. Par. XIX, 25. XXV, 82. Per procedere. Par. II, 129. Per useire. Par. IV, 18. XXIV, 54, 82. Spirazione, ispirazione. Purg. XXX, 153.

Spire, per quelle rivoluzioni che fa il Solo, passando da un grado all' altro dello Zodiaco, e non ritornando, nel suo nascere, o nel suo tramontare, allo stesso punto. Par. X, 52. Spira è propriamente quella linea, che benebe s'aggiri, pure non ritorna in sè; come, per grazia d'escrupio, una fune avvolta, o un serpente, Spire in che il Sole più tosto ogn' ora s' appresenta, chiamansi quelle ehe descrive quel pianeta dopo l' Equinozio di primavera fino al Solstizio di state. Par. X, 32.

Spiritale, spirituale. Purg. XVIII, 32. XXIII, 103.

Spirital corte, per foro ecclesiastico. Par. XI, 61.

Spirital vita, eioè, lo stato dell' anime separate da' corpi. Par. XXXIII, 24.

Spiriti visivi, cioè, che servono a mantener la vista. Par. XXVI, 71. XXX, 47.

Spirito, per fiato, sospiro. Purg. XXX, 98.

Spiro, per spirito, favella, voce. Par. X, 150. XIV, 76. XXIV, 52. XXVI, 3. Per lo spirare, e mandar fuori la voce. Par. XXV,

Spiro eterno, per la gloria che Dio spira disugualmente nelle anime de' Beati secondo i meriti di ciascuno. Par. 1V, 56, Per lo Spirito Santo. Part. XI, 98.

Spirto, acere spirto, eioè, spirare. Part. XX, 15.

Splendore, forse per eosa ereata; essendo le ereature come tanti raggi useenti dell'infinito e lucidissimo Sole, eh'è Dio. Par. XXIX, 14. V. Subsisto.

Splendori, per Angeli, Par. XXIX, 158.

Spola, stumento da tessitori. Purg. XXXI, 96. Par. 111, 96. V. Spuola. Spoltrarsi, gittar via la pigrizia, o poltroneria. Spoltre per spol-

tri. In. XXIV, 46. Sponsalizie, per lo battesimo, ove l'anima si sposa alla vera fede. Par. XII, 61.

Sporgersi, per istendersi. In. XXXIV, 122.

Sporgersi, per tempo non si sporge. Cioè, si fa in un attimo, senza consumar tempo. Par. X, 39.

Sporre, per dare in luce, partorire. Purg. XX, 24. Per deporre. In. XIX, 130.

Sporto, per disteso. Lat. Porrectus, expansus, Purg. VI. 16. Sposa bella, che Cristo s' acquistò colla lancia, e co' chiori; ejoè, la Chiesa, guadagnata da Cristo colla sua passione. Par. XXXII, 129. Cosi, Sposa di Cristo semplicemente. Par. XII, 43. XXVII, 40. Allerata del sangue dei primi Pontefici, che furono martiriz-

zati. Iri. Così pure. Sposa di Dio. Par. X, 140. XI, 32. Spose di bontate deono essere le cose di Dio; eioè, non debbono darsi i Saeramenti, e gli Eeclesiastici benefizi a elii, per avergli, sborsa danari o prezzo equivalente a' danari; perché un tale

381

sarebbe adultero, e non già sposo : ma a chi se ne mostra degno colla bontà e colla virtù. In. XIX, 3.

Spranya, legno, o ferro, che si conficca a traverso (per esempio) di due tavole, per tenerne insieme unite le commissure. In. XXXII, 49. Sprazzo, per ispruzzo d'acqua sottilissimo. Purg. XXIII, 68.

Spremere, per esprimere con parole. Par. IV, 112. Spronare, per correre a sprou battuto. Par. XVII, 106.

Spronare, per correre a spron battuto. Par. XVII, 106.

Spnota, strumento di legno, per uso del tessere. In. XX, 122.

V. Spola.

Squadernare, per volger le carte d'un libro; o dislegarlo, e eavarne i fogli, spargendoli qua, e là. E figuratamente, spargere, distribuire Par VMII. 87

distribuire. Par. XXXIII, 87.

Squadrare, per mostrare apertamente. In. XXV, 3.

Squama, per pelle ruvida. Purg. XXIII, 39.

Squilla, per pieciola campana. Purg. VIII, 5.

Squillo, suono. Par. XX, 18.

Stabilito per Iuogo, cioè, eletto ad esser Iuogo, In. II, 25. Stadera, strumento da pesare. Lat. Statera. Par. IV, 158. Qui è metafora.

Stagliato, tagliato grossamente, scosceso. In. XVII, 134.

STAJO. Quei che arrossan to stajo. Par. XVI, 105. V. Tosinghi. Statto, per dimora, stanza. In. XXXIII, 102.

Sta man, e sta mane. Questa mattina. Purg. VIII, 59, 92. Stampa interna, metaforicamente. Per desiderio che si conce-

pisce nel euore. Par. XVII, 9.

Stanca mano, per sinistra. In. XIX, 41. Questa vocc in questo significato, al parcer del dottissimo Salvini, a carte 65. della 2. Centuria de 'suoi Discorsi Λεcademiei, non è Toscana, ma d'alcun' altro linguaggio d'Italia.

Stancare, per istanearsi, inflevolire. Par. VIII, 114.

Stante in piede, cioè, ritto, In. XVIII, 132.

Stante per sè, che sussiste da sè stesso, come la sustanza rispetto agli accidenti. Purg. XVII, 110.

agh accidenti. Purg. XVII, 110. Slanziare, per diliberare, ordinare. In. XXV, 10. Per giudicare, riputare, Purg. VI. 54.

Stare, per convenire. Che meglio stesse a te, che a tor la fretta. In, XVI, 18.

Stare, per fermarsi. In. XXVII, 65. Per gettare il tempo. Par. XI, 104.

Stare a bada, attendere, aspettare. In. XXXI, 158. Starsi, per rimanersi, fermarsi. In. XIX, 97. Purg. XVII, 84. Per non far motto. Par. XXI. 47.

Star su l'ali, detto del falcone, che si sostenga in aria volando. In. XVII, 127.

Statuto, per deereto, Par. XXI, 95,

Stazio Parixio, illustre Poeta Latino, Tolosano di patria, secondo Dante, ma secondo altri Scrittori, Napolitano. Visse a tempi ili Domiziano Imperadore, appresso il quale fu in grande stima, ed onore. Abbiamo del suo cinque libri delle Selve, dodici della Tehaide, o due dell' Achilleide. Il suo silie è gonfio, e molto ardito. Finge Dante contro la verità dell' Istoria, che costui, leggendo la quarta Egloga di Virgilio, si sentisse mosso a farsi Cristiano, el ceguisse questo suo pensiero, beneché occultamente per timor de Tiranni, elne la Chiesa perseguiavano. Purg. XXI, 10. E segg. XXII, 64, e segg. XXIV, 119. XXV, 29, 51. XXXII, 29. XXXIII.

Stea, stia; verbo. In. XXXIII, 122. Purg. IX, 144. Par. II, 101. XXXI, 45.

S. STEFANO, Suo martirio, Purg. XV, 106. E segg.

STRILL La stella. Detto assolutamente, per lo pianeta di Venere, bellissimo, e l'acueltissimo, il quale fu dagli antichi appellato Fostore, e Lucifero, quando la matina resta nel Cielo dopo le altre stelle; e quando la sera primo comparisee. Espero, e Fespero, Non manca chi per la stella intenda il 180e. In. II, 53. All' opinione di costoro pare che dia favore l'ultimo verso della Divisa Commedia: L'. Amor che muore di Sole, e l'a ltre stelle: diuntando la voce attre, che anche il Sole delba Taje stelle annoverasi;

Stella prima, per la Luna. Par. II, 50.

Stella sesta temprata, cioè, il pianeta di Giove, che vogliono gli
Astrologhi sia di temperata natura. Par. XVIII. 68.

Stelle, chiamate dagli Astronomi, di prima grandezza. Par. XIII. 4.

Stelle, dette dal Poeta Ninfe eterne. Par. XXIII, 26.

Stelle, per li Profeti, e Dottori della Chiesa. Par. XXV, 70.

Stelo, per gambo del fiore. In. II, 129. Per l'asse, o perno sopra il quale girasi la ruota. Purg. VIII, 87. Per l'asse del Mondo, che fingesi diggli Astronomi passare da un polo all'altro opposto, per lo centro; i quali due poli sono l'estremità immobili di detto asse. Par. XIII. 41.

Stemprare, per consumar di dolore, dar martello. Purg. XXX, 96.

Stendale, stendardo. Purg. XXIX, 79.

Stendersi in destro, cioè, nel destro lato. Par. XV, 19. Stenebrare, levar le tenebre dinanzi, illuminare. Purg. XXII,

62.

Sternere, voce Latina. Per appianare, dichiarare. Par. XI, 24.

XXVI, 57, 40. In questi luoghi è metafora.

Sternilmi, cioè, me lo sterni, mel dichiara. Par. XXVI, 43.

Sterpi eretici, metaforicamente, per dottrina falsa, ed eretica.

Par. XII, 100.
Stessi, per istesso, stesso; in rime, In. IX, 58, Par. V. 155.

Stien, stiano. In. XXII, 100. Stiez, palude infernale, per cui giuravano gli dii. In. VII, 106. IX, 81. XIV, 116. V. Le favole.

Stile, per quello strumento acuto di metallo, col quale disegnano i pittori. Purg. XII, 64.

Stito, per istile, scrittura, penna. Purg. XXIV, 62. Par. XXIV, 61. Stimare, per considerare. In. XXIV, 23.

383

Stimatica, immaginazione, giudizio. Par. XXVI, 75. Stingere, per levar via, Purg. I. 96.

Stinguere, per estinguere, spegnere. In. XIV, 56. Per cancellare. Par. XXIII, 53.

Stinguersi, per isparire, dileguarsi, Par. XXX, 13. Stinto, per cancellato, Purg. XII, 122.

Stipa, per mucchio. Quello elie i Latini dicono strues. In. XXIV, 82. Per siepe elie chiude, c circonda. In. XI, 5.

Stipare, stivare, addensare, ammuechiare, In. VII, 19. XXXI. 36. E voce Latina.

Stizzo, tizzone, In. XIII, 40.

Stizzosamente, con istizza, con rabbia. In. VIII, 85. Stola, per veste. Purg. XXXII, 81. Par. XXX, 129. Per cappa

di monaco, In. XXIII, 90. Stole, per corpi beati. Par. XXV, 127.

Storiato, per iscolpito distintamente. Purg. X, 73.

Stormire, far romore. In. XIII, 114.

Stormo, adunanza d' uomini per combattere ; e anche lo stesso compattimento, Lat. turma, In. XXII, 2. Stormo di cani, disse il Petrarca nella Canzon grande.

Stornei, stornelli uccelli. In. V. 40. Storpio, impedimento, interrompimento, contrarietà, dimora. Purg. XXV, 1.

Strale, per disavventura, colpo di fortuna. Purg. XXXI, 55. Strale d'intenzione, Par. XIII, 105, Strali d'ammirazione; cioè. punture. Par. II, 55.

Stratunare ali occhi, travolgerli in qua, e in là, dopo averli bene aperti. In. XXIX, 95.

Stramba, fune fatta d' erba. In. XIX, 27.

Strame, fieno, o paglia, per dare in eibo, o per farne letto alle bestie. Lat. Stramen. In. XV, 73.

Straniare, per dipartire, disunire, allontanare. Purg. XXXIII,

Stregghia, strumento di ferro dentato, col quale si ripuliscono i cavalli. In. XXIX, 76. Stremi, per ultimi momenti del vivere. Purg. XXII, 48.

Stremo, per estremità, orlo, sponda. In. XVII, 32, Purg. IV,

32. XXII, 121. Stremo, per ultimo tempo del vivere. Purg. XXVI, 93. Cosl. stremo della vita, cioè, altimo orlo. Purg. XIII, 124.

Stremo della Luna, estremità del corpo, o disco lunare. Purg. X , 14.

Stremo del Mondo, ultima eirconferenza dell'Universo; che da Lucrezio in più luoghi del suo Poema vien chiamata mænia mundi. Par. XIX, 41.

STRICCA (10), giovane Sauese ricehissimo, ma scialaequatore fuor di misura. Furono in Siena a' tempi di Dante aleuni giovani faeoltosi, i quali misero insieme ben dugento mila fiorini d'oro, e si diedero a spendere, e a metter tavola, siechè in meno di venti mesi li consumarono tutti, e restarono poveri; tra' quali era questo Stricca, e Niceolò Salimbeni. In. XXIX, 123.

Stremo, addiettivo, estremo, ultimo. Iu. XVII, 45. Per lontauissimo. Par. XXXI. 122.

Strenna, maneia. Lat. strena. Purg. XXVII, 119.

Stretta, per oppressione, soffocamento. In. XXXI, 132.

Stretto di nere, cioè, gran caduta di nevi, che costringa. In.

XXVIII, 38. Stretto a consiglio, eioè, ridotto insieme con altri a consigliare.

Purg. VII, 105. Stretto all Orse, eioè, molto vieino ad esse. Purg. IV, 65. V. Orse, Così: piedi stretti at bosco, In. XIV, 75.

STRETTO. Tenersi stretto a giudicare; cioè, andar riservato ne' suoi giudizi, ridursi a dar sentenza con gran difficoltà. Par. XX,

STRENO B'EUROPA, l'ar. VI, S. V. Costantinopoli,

Strignere, per congiugnere. Par. XXIX, 35. Per costrignere, necessitare. Purg. XXIX, 98.

Strigner la mente, cioè, commuover l'animo. Purg. XIV, 126. Maniera de' Latini. Virgilio nel 9. dell' Encida, al verso 264.

#### Atque animum patriæ strinxit pietatis imago.

Stringersi a chi che sia, cioè, accostarsi, quanto più si può. Purg. XIV. 140.

Striscia, per serpe ehe si va strisciando, forse dalla figura ehe ha di striscia; cioè, di cosa molto più lunga, che larga. Purg. VIII, 100.

STROPADE, O STROPADI, due Isolette del mare Ionio, dove abitavano le Arpie, confinatevi da Calai, e da Zete, figliuoli di Borea, che le aveano scaceiate dalle mense di Finco, Re di Paflagonia. In. XIII, 11. V. Arpie e Virgilio nel 3. dell'Eneida.

Stroscio, strepito; ed è propriamente quello ehe fa l'aequa cadendo. In. XVII, 119.

Strosca, canna della gola, Lat. jugutum. In. VII, 125. XXVIII.

Strupo, stupro; in rima. In. VII, 12. Ma qui prendesi per la ribellione degli Angeli cattivi da Dio. Parimente le Divine Scritture sogliono chiamare l'Idolatria del popolo Ebreo, adulterio, e fornicazione.

Stucco, per sazio, In. XVIII, 126.

Studiare, per affrettare, solleeitare. Purg. XXVII, 62.

Studiare a' Decretati, eioè, attendere, applicar l'animo ad essi. Par. IX, 155. V. Decretati.

Studio, per eura. Par. XV, 121.

Studioso, per sagace, o frettoloso, aggiunto di cane. In. XXXIII, 51.

Stupire, per rimanere come insensato. Par. XXVI, 89.

STEPORE, stupor m'erano le cose non conte, cioè, mi facevano maravigliare. Purg. XV, 12.

Su, cioè, nel mondo di sopra, rispetto all'Inferno. In. XXIX, 72.

Sv. Ombre che Dio su nou degni, cioè, anime Che Dio non faccia degne del Paradiso. Purg. XX, 20. Sua, per loro. Par. XXVIII, 107.

Suado a carità, che persuade la carità. Suadus è voce Latina. Par. XXXI, 49.

Subitano, subito, improvviso. Purg. 111, 1. Subitana morte. Par. VI, 78.

Sub Julio, Sotto l'imperio di Giulio Cesare, In. 1, 70. V. Miserere.

Sublimare, levare in alto. Par. XXVI, 87.

Subsisto, sussisto; che qui pare che voglia dire, sostogiaccico, cone base e foudamento d'ogui creata cosa; parlandosi del catore. Par. XXIX, 15. quando questo verbo nou si dovesse piuttosto riferire alle creature; le quali sussistono, perchè Dio avendole create, le conserva tuttavia. V. Splemdoro, perchè Dio avendole Succeedite, successe. In. V, 380.

Successione, per quello che dee succelcre. Purg. X, 110.

Succhio, per trapano, trivella. In. XXVII, 48.

Succiare, per attrarre a sè l'umore, e l'sugo; diseccare. In. AlX, 52. Pare che questa voce provenga dal Latino exaugere. Sue, per loro. Par. XI, 42. XV, 117.

Sue, per su; in rima. Purg. VIII, 25. XVI, 29.

Su e giù, per queste due particelle intende il Poeta i due poli,

Su e gru, per queste due particelle Intenue II Poeta i due poli, Artico, ed Antartico; il primo de'quali sempre da noi abitatori della Zona temperata Settentrionale si vede, l'altro non mai. Par. X, 21. Conforme a quel di Virgilio nel primo della Georgica, al verso 242.

> Hie vertex nobis semper sublimis: at illum Sub pedibus Styx atra videt, Manesque profundi.

Srespagnato, per privo di vergogna, Purg. XXIII, 106. SVERNAR, Prima che Gennajo tutto serent; cioò, prima che il mese di Gennajo non appartenga più all' inverno, ma cada in primavera; per l'errore ch'era nel Calendario a' tempi di Dante; il quale poi fu corretto per comando di Papa Gregorio XIII. l'anno di nostra salnet 1889. Par. XXVII, 142. V. Centessuo.

Sternare, per cantare, come fanno gli uccelli passato il verno.
Par. XXVIII, 118.

Svestirsi, spogliarsi. Par. XXX, 92. Sufficente, sufficiente, Par. VII, 116.

Sufficiente, per abile, atto. Par. XIII, 96. Sufolare, fischiare, In. XXII, 104. XXV, 137.

Suggellare del suo segno, cioè sigillare serrando. In. XI, 49.

DANTE. 4.

Suggetti vivi d'ogni bellezza, chiama Dante gli occhi di Beatrice. Par. XIV, 155.

Suggetto, per influenza celeste. Par. XIII. 73. Per segno evidente, e sicuro testimonio. In. XIX. 21.

Suggetto, per suolo. Par. II, 107.

Suggetto dell' amore, colui che ama. Purg. XVII, 107.

Suggetto de' nostri alimenti, chiama Dante la terra, in cui stanno le biade, le piante, e gli animali, che ci nutriscono. Par. XXIX, 31.

Suggiugare, soggiogare. Purg. XVIII, 101.

Sriare, per useir di strada. Purg. XXIX, 119.

Sciarsi, uscire del dritto cammino. Par. XXVII, 141.

Summæ Deus clementiæ. Dio di somma clemenza. Principio d'un Inno che canta la Chiesa. Purg. XXV, 121.

Summo, per sommo; in rima. VII, 119.

Suo, per loro. Par. XXXI, 50.

Suocero di Caifas. In. XXIII, 121. V. Anna. Suoi, per loro, Par. XIX, 114.

Suoi, per toro. Par. XIX, 114. Srotazzare le ali, per dibatterle, ventilarle. In. XXXIV. 50.

Suolo marino, la superfizie del mare; e spiega appunto l'æquor de' Latini, In. XXVI, 129. Purg. II, 13.

Stoltere, svolgere, sviluppare, In. XI, 96.
Suonare per dire, profferire, manifestar con parole, Par. XV.

68. XXVI, 30. E in altri luoghi.

Suono, per fama. In XXVII, 78. Per parlare. In. XV, 103. Suora, per sorella. Par. XXIV, 28. Beatrice intesa per la Teologia, è sorella della Cattolica Chiesa. Iri.

Superba costa, per balzo di montagna, erto sommamente, e discosceso. Purg. IV, 41.

Superbe viste, per occhio finissimo, e penetrantissimo. Par.

XXX, 81.

Superbo omero, cioè, spalla spinta all'insù, lu, XXI, 51.

Superbire, insuperbirsi. Purg. XII, 70. Par. XXIX, 56. È voce Latina. Superno, superiore, più alto di tutti. Purg. XXVII, 125. E in

altri luoghi. Lat. supernus.

Supino. avverbio, supinamente, colla faccia supina. In.

XIV, 22.

Suppa, pane intinto nel vino. Purg. XXXIII, 56. Se Dante in questo luogo alludese al Sacrifizio della Messa come alcuni vogliono; sarebbe degno di molta riperasione, per l'irriverenta del motto. Alcuni Spositori però interpretano questo luogo in altra maniera, come il Landino, e l'Velitulello, seguendo lienvenuto da Innola; e dicono, che a tempi di Dante, era opinione in Firenze, che chievese commesso omiedios, cidento il termite ne chievese commesso omiedios, cidento il termite non pota dopo per vendetta esser morto: la quale spiegazione non pota dopo per vendetta esser morto: la quale spiegazione noi ancora segutitiamo.

INDICE

387

Supplicare a chi che sia. Par. XV, 85. XXVI, 94. XXXIII, 25. È costruzione Latina. Tibullo nella 7. Elegia del 1. Libro:

#### Arida nec pluvio supplicat herba Jovi.

Supplico, coll' accento acuto sulla penultima sillaba; in grazia della rima. Par. XXVI, 94.

della rima. Par. XXVI, 94.

Surgere, sorgere. In. XIII, 97. Purg. XVII, 34. È voce Latina.

Surto, sorto, levato. In. XXVI, 45. Purg. VIII, 9. XXI, 9. Par. XVIII, 72.

Suscitare, per risuscitare, chiamar da morte a vita. Par. XX, 110.

Susina, sorta di frutto. Lat. prunum. Par. XXVII. 126.

Suso, su, sopra. In. IX, 87. XXXII, 138. Par. XXXIII, 80. E in altri luoghi, per poco avanti. Par. XIII, 46.

Sussistenza, per cosa che da sc sussista; sostanza, essenza. Par. XIII, 59. XXXIII, 115.

Sustanze, per creature. Par. XXIX, 33.

Sustanzia, per ipòstasi, o persona. Par. XIII, 27. Sustanzial forma, dicesi l'anima ragionevole da' Filosofi. Purg. XVIII. 49.

Sustanzie pie, per gli Angeli. Purg. XXX, 101. Sutto, sotto; in rima. In. X1, 26.

#### ľ

TABERNICCE, monte altissimo di Schiayonia. In. XXXII, 28. TACENTE, fu tacente, cioè, si tacque. Par. XX, 9.

Tacere, dore't Sot tace, cioè, dove il Sole non porge suo splendore, detto per quella figura che i Greei chiamavano assegnere e i Latini abusio. In simil guisa dicevano gli autichi sitenta Lunra agl'interlunj. cioè, a quel tempo che la Luna di notte non si lascia vedere. In. 1, 60.

TACERE, il rento si tace; cioè, ristà, cessa, lascia di soffiare. In. V, 96.

Tacette, per tacque. In. 11, 75. Purg. XXIV, 65. Par. 1X, 64. Tacetti, per tacqui. In. XXVII, 98.

TADDEO, medico fiorentino eccellente. Par. XII, 83. Altri vogliono che fosse un valente giurisconsulto.

Tafano, sorta d'insetto fastidioso, simile alla mosca. In. XVII,

Taglia, per foggia, assisa, livrea, forma d'abito. In. XXIII, 62.
TAGLIACOZZO, luogo di Puglia, dove Alardo Franzese, capitano
del Re Carlo d'Angiò, uomo di gran consiglio, vinse Curradino,
nipote del Re Maníredi, senza trarre spada. In. XXVIII, 18.

TAGLIAMENTO, flume che separa la Marca Trivigiana da Friuli. Par. IX, 44.

95\*

Taglio, per taglia, cioè, indirettamente, obbliquamente; ma in senso figurato. Purg. XXXI, 3. V. Punta.

TAIDA, personaggio conico di meretrice, presso Terenzio nell' Eunuco. In. AVIII, 153.

TALAMONE, porto de' Sanesi, col mezzo del quale speravano di farsi grandi, e possenti in mare. Purg. XIII, 152.

Tal signoreggia, ce. Par. IX, 50. V. Ricciardo da Cammino.

Tal è qui meco, ec. In. XXVIII, 102. V. Curio.

Tal si parti da cantare alleluja. In. XII, 88. V. Beatrice.

Tal., che testè piaggia. In. VI, 69. V. Carlo Senzaterra. Tal. che patese e corerto, ec. Par. XXX, 145. Intendi Clemente V.

Tale ha già l' un piè dentro la fossa. Purg. XVIII, 121. V. Alberto della Scala.

TALE, O TALETE MILESIO, uno de' sette Savj della Grecia. In. IV, 13.

Talpe, per talpa, animal noto; in rima. Purg. XVII, 3.

Taxici, fiume che scorre per mezzo Londra, Metropoli d'Inghilterra. In. XII, 120.

TABIRI, O TONIN, REBINA, DI SCIZIA, la quale, avendo preso in battaglia Ciro, Re di Persia, da cui le era stato ucciso un figliuolo unico, il fece decapitare, e porre la sua testa in un otre pieno di sangue, dicendo: Saziatri di quel sangue, del quale avesti sempre così gran sete. Purg. XII, 56.

TANA, O TANA, fiume Settentrionale, elle mette nella palude Meotide, ultimo termine tra l'Asia, e l'Europa; perchè sopra di esso i termini di queste due parti del Mondo sono confusi. In. XXXII, 27.

Tane, per le bolge dell' Inferno, descritte dal nostro Poeta. In.

XXI, 126. Tange, tocea. Lat. tangit. In. II, 91.

Tomos obleda, ec. Payde Provensali miste con Catalane, poste del Pecia nostro in boca di Arnallo Baniello, Poeta eccelentissimo di Provensa; le quali in lingua nostra suonano così : Tanto mi piace la costra corisea dimanda, ch' in onn ponto, n'e coglic cuoprire a roi di nome mio. Io sono Arnaldo, che pianpo, e vo contando in questo rosso guado la passata follia; e eegilo diamati, quida at sommo della scala, ricordiri a tempo (cioè, opportunamente) del mo dolore. Pugr. XXVI, 140. E segg.

Tante, per altrettante. In. XXVI, 131.

Tanto ad ogni cosa, cioè, capace di riempiere ogni cosa, secondo la misura di ciaseheduna. Par. IX. 9.

Tanto, per solamente. Lat. tantum. Part. II, 67. XXIX, 112. Tapino, per infelice, tribolato, dal Greco Taxitric. In. XXX, 91.

Tardare, per sembrar tardo. In. IX, 9. XXI. 25.

Tardare all'alto fine, cioè, di giugnere all'alto fine. Par. XXII,

Tardato dall' usanza, cioè, più tardi del solito. Par. XXX, 84.

Tarbi, avverbio; m'è tardi l'ubbidire, cioè, ini par tardo. In. II, 80.

TABLATI, potentissimi Cittadini d'Arezzo. Purg. VI, 15. V.

TARPRA, per lo Campidoglio; che anche Rupe Tarpea si chiamava. dove nel tempio di Giove Capitolino si custodivano i pubblici tesori. Purg. 1X, 137.

TARGUNO, O TARGUNIO Superbo, ultimo Re di Roma, cacciato in esilio da M. Bruto. In. IV, 127.

TARTARI, popoli ferocissimi dell' Asia, e dell' Europa verso il Settentrione. In. XVII, 17.

Tasca, più che sangue rossa, con un'oca bianca. In. XVII, 62. V. Ubriachi.

Tastars, per toccare, nia detto figuratamente, per accennare. Purg. XXII, 58. Così nell' Inferno. C. VI, 102. Toccando un poco la vita futura.

TAUMANTE, padre delle dea Iride, secondo le favole. Purg. XXI, 50.

Tauro, segno del Zodiaco, che precede i Genini. Par. XXII, 111. Purg. XXV, 3.

TEBAIDE, poema di Stazio che tratta della guerra Tebana. Purg. XXI, 92.

TEBALDO RE DI NAVARRA. In. XXII, 52.

TERANI, cittadini di Tebe. In. XX, 32. Purg. XVIII, 93. V. Tebe.

TEBANO SANGUE, la razza de' Tebani perseguitati dalla dea Giunone, lu. XXX, 2.

TER, fanosa Metropoli della Beozia, fabbricata da Cadmo, figliuolo d'Agenore Red Tiro. In. XIV, 603. XXV, 135. XXXII, 31. Purg. XXII, 89. V. Sette Regi. Capaneo. Chiamata da Bante da Città di Bacco j perché quel Dio in essa naeque. In. XX, 39. Furire di Tebe, cioè quelle che stimolarono, e feccro impazzire Atamante. In. XXX, 22. V. Atamante.

TEBE, Guerra Tebana, materia del poema di Stazio detto Tebaide. Purg. XXI, 92.

Tenz, chiama Dante norella Tebe la città di Pisa, per le molte selleratezze commesse da' suoi Cittadini, simili a quelle che raccontano i Pocti dell'antica. In. XXXIII, 89.

TREESCHE RIPE, che fanno sponda al Danubio. Par. VIII, 66.

TERESCH, popoli della Germania. In. XVII, 21. Teresco, uomo di Alemagna. Purg. VI, 97.

Te Deum laudamus. Te Dio lodiamo: principio dell' Inno de' Santi Ambrogio ed Agostino, con cui la Chiesa suol ringraziare Iddio de' suoi benefizi. Purg. IX, 140.

Tegghia, vaso di rame, piano, e di dentro stagnato, dove si cuocono torte, migliacci, e simili cose e il suo coperchio pure, ch'è di terra cotta, collo stesso nome si chiama. In. XXIX, 74.

TEGGIIAIO, Farinata, e'l Tegghiajo, che fur si degni. Nel pronunziarsi questo verso, per ridurlo al giusto numero delle undici sillabe, si dee levar la sillaba jo nella voce Tegghiajo. Così usavano di fare qualche volta gli antichi. Basti per tutti il Petrarca nel Cap. IV, del Trionfo d'Amore:

#### Ecco Cin da Pistoja; Guitton d' Arezzo.

In. VI, 79. V. anche Par. XV, 110.

TEGGHIAJO (il) O TEGGHIAJO ALBOBRANDI. In. VI, 29. XVI, 41. V. Aldobrandi.

Tela, onde non trasse insino al cò la spola; figuratamente, per vita religiosa intrapresa da chi che sia, e poi non condotta a fine, ma abbandonata. Par. 111, 93.

Telo celestiale, per fulmine. Purg. XII, 28.

Te lucis ante ferminum. Te, prima che termini il giorno, cc. Principio dell' Inno che canta la Chiesa nell'ora di Compieta. Purg. VIII, 13.

Tema, per argomento di poema. Par. XXIII, 64. XXX, 25. Per soggetto di ragionamento. In. IV, 146.

Temendo, no'l mio dir, temendo, che non il mio dire. In. III, 80. Cosl, Temendo, no'l più star. In. XVII, 76.

Temersi, per temere. Par. XXII, 27. Temetti. Lat. timui. In. XXXI, 109.

Tent, dea presidente del giusto, e dell'onesto; la quale dava ancora gli Oracoli; ma oscuri molto, ed inviluppati. V. Ovidio nel I. delle Metamorfosi. Purg. XXXIII, 47.

Temo, coll'e larga, per timone. Purg. XXII, 119. XXXII, 49, 140. Par. XIII, 9.

Temo che mal guidó Fetonte, per lo carro del Sole. Par. XXXI, 124. V. Fetonte.

Temperanza, per cosa che tempera, e mitiga l'eccesso d'una qualità. Purg. XXX, 26, Par. V, 155.

Temperar di Giore tra 'l padre, e 'l figlio, cioè, Giove, pianeta temperato, posto tra 'l padre Saturno, di fredda qualità, e tra 'l figliuolo Marte, di calda. Par. XXII, 145.

Temperare il giorno agli occhi; cioè, moderare il lume del Solc in maniera, che possa esser sofferto dalla vista de' riguardanti. Purg. XVIII, 5.

Tempesta, per impeto, e violenza. In. XXI, 67.

TEMPIA, arer la tempia rossa, per accendersi di vergogna. Par. XVII, 66.
Tempie, forse per occhi. figuratamente. Par. IX. 12.

Tenel gravi quei che vide tutti i tempi gravi. Par. XXXII, 127.

V. S. Giovanni Vangelista, Tempi gravi, cioè, calamitosi, Par. XXXII, 127.

Tempio del suo roto, cioè, dove s' è fatto voto d' andare in pellegrinaggio. Par. XXXI. 41.

Templo, tempio. Lat. templum. Par. XVIII, 122. XXVIII, 33. Tuwo. poco tempo era a volgere, cioè, restava da trapassare. Purs. 1, 60. Tempo della grazia, cominciò questo tempo dopo la pubblicazione dell' Evangelio. Par. XXXII, 82.

Tempo di maritar le fanciulle, troppo affrettato a' tempi di Dante, Par. XV, 104.

Tempra di penna, cioè, temperatura, taglio; ma qui figuratanicute. In. XXIV, 6.

Tempra, per nota musicale. Purg. XXX, 94. Par. X, 146. Per consonanza. Par. XIV, 118.

Tempra d' oriuoli, manifattura, concerto di oriuoli. Par. XXIV, 13.

TEMPRARE. Temprara i passi in angelica nota; cioè, accordava i passi col canto degli Angeli. Purg. XXXII, 33.

Tenaramo, tenevamo. In. XXI, 5.
Tendere, per istendere, spiegarc. Purg. XXIX, 110.

Tenebra, per tenebre. Purg. VII, 56.

Tenébra, coll' accento acuto sulla seconda sillaba; in rima. Par. XIX, 65.

Tenebrato, ottenebrato, oscuro. Purg. XVI, 3.

Tenera nube, cioè, sottile, trasparente. Par. XII, 10.

Tenère, per impedire, victare. In. VII, 6.

Tener del monte, e del macigno, cioè, conservare anche in mezzo alle città, costumi ruvidi, e convenienti a persona discesa da progenitori villani, ed alpestri. In. XV, 63.

Tenere gli occhi a che che sia, guardare attentamente. Par. XXX, 153.

Tenere i piedi, per allentare il passo. In. XXIII, 77.

Tenere il campo; figuratamente, per essere il primo in qualche arte. Purg. XI, 95.
Tenere il riso a che che sia, per ben conoscerio: e tenere il

dosso a che che sia, per non intenderlo. Par. VIII, 96.
Tener fronte. V. Fronte.

Tener l'aspetto in che che sia, guardar fissamente alcuna cosa. Par. XXV, 109. Tener lo guado, per non torcere dal dritto sentiero. Par. 11, 126.

Così dicevano i Latini tenere viam.

Tener sentenza, per significar con parole. In. IX, 13.

Tener sentenza, per significar con parole. In. IX, 1 Tenersi, per reggersi in piedi. Purg. XV, 120.

Tenersí a che che sia, per fidarsi di che che sia. In. IX, 59.

Tenersi stretto a giudicare, cioè, andar cauto nel dar giudicio.

Par. XX, 153.

Tenne a sinistra, sottintendi, suo cammino. In. VIII, 21.
Tentar di costa, uriar leggiermente nel fianco, per avvisare. In.
XXVII, 52. E tentare semplicemente, nello stesso significato. In.
XII. 67.

Tentare, per ingegnarsi di sciogliere una difficoltà. Par. XXVIII, 60. Per voler esprimere. Par. XXXI, 138.

Tenzonare, contendere, contrastare. In. VIII, 111.

Tenzone, per dubbio, o difficoltà di vedere. Purg. X, 117.

Teodia, voce Greca, che vale canto in Iode di Dio, così chiama Dante i Salmi di Davide. Par. XXV, 73.

Tepe, divien tepido, Lat. tepet. Par. XXIX, 141.

Terenzio, Poeta Latino celebratissimo, nativo di Cartagine, città dell' Affrica, ma da fanciullo passato in Roma, ove serisse Comedie eccellentemente. Purg. XXII, 97.

Terminare il disiro, trarsi la voglia. Par. XXXI, 65.

Termine, per cosa determinata. Par. XXXIII, 5.
Terminonno, per terminano; in rima. Par. XXVIII, 105.

usci poi di cammino, Purg. XXIX, 120.

Ternaro, per ordine, e gerarchia d' Angeli, distinta in tre Cori.

Par. XXVIII, 103, 113.

Terragno, che s'alza poco da terra; ch' è 'n su la piana terra.

III. XXIII, 47. Purg. XII, 17.

TERRA DEA SUPPLICA GIOVE A Voler provvedere al mondo che ardeva, quando Fetonte volle reggere il carro del sole suo padre. e

TERRA SANTA, usurpata da' Turchi a' Cristiani. Par. XV, 142.

Terra rera, cioè, piena del suo natural vigore, qual finge il

Poeta esser quella del Paradiso terrestre, Purg. XXXII, 94.

Teres país a Italica che siede intra Riallo E le frontane di Brenta e de l'Piera. Par IX, 25. Intendi II Marca Trivigiana. La Teres che le giul da lunga pruora, ec. in. XVII. 43. V. Forli. La Teres che l'Soldian curregge. In. N. (6). Intendi Babilonia. La Teres che e involve de l'Abrica. In alcune parti della quale le ombre a preciolissime per essere a quelle i raggi. dul quale le ombre a preciolissime per essere a quelle i raggi. dul 80. V. Hinnini, e V. in quest' indice venera avaza. La Teres che il Danubio riga Pocible le terre desche abbondone. Par. VIII, 63. V. Ungleria. La Teres dore l'acqua marce, ec. Purg. VII, 98. V. Boemis. La Teres ofte più, Par. IV, 19. V. Marsiglia.

Terrestro, terrestre; in rima. Purg. XXX, 120.
Terzeruolo, vela minore della nave. In. XXI, 13. V. Artimone.

Terzo Cesare. Par. VI, 86. V. Tiberio, Tesa, cioè, il tendere. Purg. XXXI, 17.

Tasao, figliuolo d'Egoo Re d'Atene, e d'Etra sua moglie, Questi per le molte e grandi prodeze operate, s' annovera ira i molti Erroli dell' antichità. Discess all' Inferno insieme con Pirito suo carsistimo antico, per rapine Proserpina. In . IX, 84, V. le favole, Chiamato da Dante il Duca d'Atene. In, XII, 17. Domator de' Centauri, Purg. XXIV, 125.

TESIFONE, una delle Furie infernali. In. IX, 48.

Teso in tempra di molte corde, cioè, accordato in consonanza. Par. XIV, 118. Teschio, cranio, parte superiore della testa. In. XXXII, 132.

Tesono, far tesoro di che che sia nella mente, cioè, depositare nella memoria. Par. I, 11.

Tesono, libro di ser Brunetto Latini. In. XV, 119. V. Brunetto. Testa, per estremità della lunghezza di qualsivoglia cosa. In. XVII, 45. Così, testa detponte. In. XXIV, 79. Testure, far testamento. In. XXX, 45.

Testė, in questo punto, o poco avanti. In. VI, 69. Purg. XXIX, 26, 127, XXXII, 11.

Testeso, testè, ora, poco innanzi; in rima. Purg. XXI, 113. Par. XXIX. 7.

Tsaro. Altro testo. In. XV, 89. Intendi la predizione di Farinata al nostro Poeta elle si legge nel canto X. dell' In. al verso 79 ° e il poeta allude a questa e alle altre predizioni seguenti di mano in mano che gli sono esposte le seiagure dell' esilto che gli sovrastava. °

Testo, per lo componimento, che vien chiosato, a differenza della sua chiosa, o comento. In. XV, 89; ma qui per pronostico oscurro.

Testo, per vaso in che si piantano fiori; ma figuratamente. Par. XXVII, 118.

XXVII, 118.

Tati, dea del mare, madre d'Achille. Purg, IX, 38. XXII, 115.

Tetragono, voce Greca, che significa, quadrato, quadrangolare,
e figuratamente prendesi per uomo costante, essendo la figura

rigaratamente prenuesi per uomo costante, essentio la lighta quadrata, e cubica molto soda, e stabile. Par. XVII, 21. Tetro, per oscuro. Par. II, 91. TEVERE, fiume trionfale, che bagna la città di Roma : esce dall'

Apennino, e si scarica nel Tirreno. In. XXVII, 50. Purg. II, 101. Par. XI, 106.

Thomas b' Aquino. V. Tommaso.

Tiberio, terzo Cesare Romano, Par. VI, 86. Sotto costui fu cro-

cifisso nostro Signor Gesú Cristo.

Tuso, figliuolo d'Eneo Re di Calidonia, e padre di Diomede, it quale con altri sei Principi ando all' assedio di Tebe, per rinet-terri Polinice; e quiri dopo molte azioni segnalatissime fu uceiso in battaglia da un certo Menalippo Tebano; ma avcuidolo anch egli mortalmente ferito, ed essendo quegli morto prima di lui, fecesi portar la testa, e per gran dissegno si mise a roderla. Lu, XXMI, 130. V. Papinio Stario in fine dell' ottavo libro della sua Tebaide.

Tien, per tieni. In. XIX, 46. Così I Petrarea nella Canzone, O aspettata in Ciel: Il nobile ingegno, che dal Cielo Per grazia tien dell' immortale Apollo. Parla col Pontefice di quel tempo.

Tienti col corno, attienti al corno, piglia in mano il corno. In. XXII, 71.

Tiepidezza, per accidia, o pigrizia nell' operar bene. Purg. XXII, 92.

Tiro o Tirro, uno de' Giganti che mossero guerra agli dei .In.
XI, 124. Fu costui con gli altri fulminato, e sobbissato solto
l' isola di Sicilia, e perciò finsero i Poeti, che i fumo, e le flatmue
che escono di Mongibello, fossero prodotte da' sospiri di esso. Par.
VIII. 70.

Tigna, ulcere sulla cotenna del capo, ond' esce marcia. In. XV, 111.

Tignoso (Feberico), da Rimini. Purg. XIV, 106.

Tigri, gran fiume dell' Asia. Purg. XXXIII, 113. V. Eufrate. Timbreo, fu detto Apollo da una selva della Troade, dov' era

adorato. Purg. XII, 31.

Timeo di Locai, uomo nobilissimo, filosofo prestantissimo, e istorico eloquentissimo. Intibio Platone col nome di costui uno de' suoi dialoghi, dore tratta dell'università delle cose, c della matura del mondo. Par. IV, 49.

Tintin, voce ch' esprine il suono del campanello. Par. X, 142. Tintinno, per suono di musicali strumenti. Lat. tinnitus. Par. XIV, 119.

Tinto, per oscuro, caliginoso. In. III, 29. Per vermiglio. In. XVI, 106. Tinto in peccato, cioè, ingombrato dalle passioni peccaminose. Purg. XXXIII, 74.

Tiralli, cioè Tirollo, contado di Lamagna. In. XX, 63.

Tiresia Terano, indovino a' suoi tempi molto eccellente. Fingono i Poeti che costui, trovati una volta in un bosco due serpenti. maschio, e femmina, insieme abbracciati, gli battesse con una verga, e ciò fatto subitamente d' uomo in donna si cangiasse : ma dopo sette anni, trovati ancora que' due serpenti, e battutigli nella medesima maniera, la perduta virilità riacquistasse. Dicono ancora, che per avere in una lite scherzevole, insorta tra Giove, e Giunone, data sentenza in favor di Giove, fosse dalla dea sdegnata privato della luce degli occhi. Altri scrivono, che andando egli a caccia sul mezzogiorno, arrivasse ad una fonte, dove Pallade insieme colla uinfa Cariclo madre di Tiresia, si lavava; e vedutala ignuda, rimanesse subitamente accecato; ma gli fosse poi dalla dea questa disgrazia alleggerita col donargli la scienza delle cose avvenire. In. XX, 40. Purg. XXII, 113. V. V. Ovidio nel 3, delle Trasformazioni, e Callimaco nell' Inno ch' egli fa in Lavacra Patladis, stampato in Greco, e con tre traduzioni latine, in fine delle Poesie, e Prose pur latine di Gio. Antonio Volpi.

Tisne. Purg. XXVII, 57. V. Piramo e Tisbe.

TITO IMPERADORE, figliuolo di Flavio Vespasiano, distrugge, e smantella da' fondamenti la città di Gerusalemme. Purg. XXI, 82. Par. VI, 92.

Tiroxs, figliuolo di Laomedonte Re di Troja, e fratello di Priamo. Fingono le favole, che costui cassuolo bellissimo giovane, fosse aniato, e preso per marito dall'aurora, della quale generò Memonic. Gli ottenne la moglio dagli di l'immortatità, ma non del considera di considera del considera del considera di proposito della considera di considera di

Tizio, uno de' Giganti che mossero guerra agli dei. In. XXXI,

Tizzo, tizzone, pezzo di legno abbruciato da un lato. Purg. XXV, 23.

TOANTE CH EURENIO, figliuoli d' Isifile. Purg. XXVI, 95. V. Isifile.

Tobia, Vol. Tobbia, il vecchio guarisce dalla cecità col fele

d' un pesce, mostrato al figliuolo di lui dall' Arcangelo Raffaello. Par. IV, 48.

Toccare, per far menzione. In. VI, 102. VII, 68. XXV, 94. Per trattare. Par. XXIV, 145.

Toccar la memoria a chi che sia, per ricordarsigli, tornargli a mente. Par. IX, 126.

Toccar lo fondo della sua grazia, e del suo Paradiso; eioè, arrivare all' ultimo segno della sua grazia, ec. Par. XV, 33.

Toccare, non tocca P uopo di nutrire, cioè, non v'ha bisogno di nutrimento. Pura. XXV, 21.

Toccato, per mentovato, di cui si è detto poeo avanti. Par. 1. 108.

Togliere, V. sotto, Torre.

Togliersi, per allontanarsi, traggersi indietro. In. II, 39.

Totoman, prigione d'Inferno, ove, secondo il Poeta, sono puniti i tratistori di coloro che in essi confidavano. In XXIII, 124. Detta da Tolommeo Be d' Egitto, traditore di Pompeo Magno, ch' era a lui ricorso dopo la rotta di Farsagila: o da Tolomeo Principe degli Ehrei, che uceise per tradimento il suocero, e due soui cegnati. V. il I audino, e il Vellutello.

TOLONNEO (CLAUNO) Astronomo eccellentissimo. In. IV, 142.
TOLONNEO, RE D'EGITTO, uccisore di Pompeo il Grande, disfatto da Giulio Cesare. V. L'istoria De bello Alexandrino, che

leggesi dopo i Comentari di Cesare. Par. VI, 69. Tolosano, di Tolosa, città di Francia. Purg. XXI, 89.

Tolle, toglic. In. 11, 59. XXIII, 57. Par. VI, 57. XVII, 53. Lat. tollit.

Tolletta, per latrocinio. In. XI, 36.

Tolletto, per tolto, rapito. Par. V, 33.
Tolto, per rapito a se. Par. XVIII, 24.

Tomare, per cadere. In. XXXII, 102. Per discendere semplicemente. In. XVI. 63.

Tonna, per Tonnaso. Par. XII, 110. S. Tonnaso Apostolo. Par. XVI, 129.

Tomba, per pozzo, o per tutta la cavità dell' Inferno. In. XXXIV, 128. Per vallone. In. XIX, 7.

Tonar, per tuono. Purg. XIV, 138.

Tondo, per arco del ciglio. Par. XX, 68.

Topazio, sorta di pietra preziosa. Par. XXX, 76. Qui figuratamente, per Angelo.

Topazio vivo, chiama Dante l'anima besta di Cacciaguida. Par.

XV, 85.

Toppa, serratura di ferro, per la quale si volge la chiave. Purg.

IX, 122.
Torro (Le giostre del Toppo), cioè la battaglia seguita tra i

Sanesi, e gli Aretini alla Pieve del Toppo, contado d'Arezzo, dove i Sanesi furono rotti. In. XIII, 121.

Torcere, per erueciare, addolorare. Purg. XXXII, 45. Per far uscire del seminato, disviare. Par. IV, 61.

Torcere nell' amor suo, per innamorare di sè. Purg. XXXI. 86. Torma, per armento. In. XXX, 45. Per ischiera, brigata. In. XVI. 8.

Tor modo, per trovar maniera, compenso. In. XVIII, 50. Tornámi, mi tornai. In. XVII, 78.

Tornare, per cangiarsi, tramutarsi. In. XIII, 69. Per voltare.

Tornare all'ossa, rientrare nel corpo, risuscitare. Par. XX. 107.
Tornare il riso ad alcuno, cioè, rivolgerlo verso di lui. Purg.

Tornare il viso ad alcuno, cioè, rivolgerlo verso di lui. Pur XXVIII, 148. Tornare in volta, voltarsi per ritornare addictro. In. IX, 2.

Tornare. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; cioè, e tosto l'allegrezza nostra si converse in tristezza. In. XXVI, 136. Tornato, per cangiato. Purg. XIV, 99.

Tornoamento, giostra elle si fa nel festeggiare pubblicamente. In. XXII. 6.

Torneare, per muoversi in giro. Par. XIV, 24.

Torpente, per ozioso, scioperato. I.at. Torpens. Par. XXIX, 19. Tonge, verbo. Tanto ch' a pena 'l potea l' occhio torre; eioè, discernere, vedere. In. VIII, 6.

Torre e Terza, e Noma da qualche luogo; cioè, aver ivi l'oriuolo,

che tali ore dimostra. Par. XV, 98.

Torre l' ultima parola per dire; cioè, profferirla. Par. XII, 2. Torre via, per distruggere, levar di mezzo. In. X. 92.

Torre, per menar moglie. Par. VI, 3. E figuratamente. In. XIX, 56.

Torreggiare, per ornare, e circondar di torri. In. XXXI, 45. Torrien, torrelbero. In. XIII, 21. Toxevaro. Tito Manlio Torquato, nobilissimo Romano, il quale fece prima batter con verghe, e poi decapitare il suo proprio

figliuolo, perchè nella guerra de' Latini, contra il suo comando, molto pericolosamente avea combattuto, benchè avesse ottenuta vittoria. Par. VI, 46. Tosso, città di Francia, patria di Martino IV. Sommo Ponte-

fice. Purg. XXIV, 23.

Torto, per vizio. In. XIX, 36.

Torto, e diritto amore; cioè, malvagio, e buono. Par. XXVI, 61, 62.

Tortura, per torcimento, giro, luogo che torce. Purg. XXV, 109.
Torza, per torca, pieghi; in rima. Par. IV, 78.

Tosa (Bella), famiglia nohile Fiorentina. V. Cianghella.

Tosca GENTE. in. XXVIII, 108.

TOSCA PARELA, In. XXIII, 76.
TOSCAVA, nobilissima provincia d'Italia. In. XXIV, 122. Purg. XI, 110. XIII, 149. XIV, 16.

I, 110. XIII, 149. XIV, 16. Toscano (IL), cioè i Toscani, o la Toscana. Par. IX, 90.

Tosco. Toscono. In. X, 22. XXII, 99. XXIII, 91. XXXII, 66. Purg. XI, 38. XIV, 103. Par. XXII, 117.



Tosco Parlare, cioc Toscanamente. Purg. XVI, 137.

Tosco di Venere, chiama Dante il piacer disonesto, e carnale.

Purg. XXV, 132.

Tossusan, famiglia nobile Fiorentina, detti dal Poeta quei che arrossan per lo stato. En odi questi essendo stato Proposto sofra le biade del comune, dicesi aver tratto una doga dello stajo, e così strettela la misura, aver guadagnato molto; la qual coas saputasi, egli ne fu punito capitalmente. Non manca però chi servia, colui fal delitto commiste essere stato de Charamontesi. Par. XV1, all proposition della commiste essere stato de Charamontesi. Par. XV1, all proposition della commiste essere stato de Charamontesi. Par. XV1, all proposition della commiste essere stato de Charamontesi. Par. XV1, all proposition della commiste essere stato della commiste essere stato della commista della commissa della

Tosingui, consorti de' Cortigiani, e Visdomini. Par. XVI, 112. V. Visdomini.

Tossio, tossi. Par. XVI, 14.

Tostamente, subito. In. XXIII, 22.

Tosto, addictivo, per breve, spedito. Purg. VI, 60. Per frettoloso, impetuoso. In. 11, 42. XII, 66.

Tota, tutta. Par. VII, 85. Par. XX, 132. È voce Latina.

Tubba. La turba presente, che Tagliamento e Adice richiude. Par. IX, 43. Cioè il rolgo della Marca Trivigiana. Il passo intero richiede che s'intenda Moltitudine armata.

Traccia, per truppa che vada in fila, e l'un dietro all'altro. In. XII, 55. XV, 53, XVIII, 79.

Tracotanza, insolenza, arroganza. In. VIII, 124.
Trade, tradisce; in rima. In. XI, 66. XXXIII, 129.

TRADITOR. Quel traditor che vede pur con l'uno, In. XXVIII, 83. V. Malatestino.

Traéli, tracvali, Purg. XXXII, 6.

Traén, traevano, Purg. VIII, 30.

Trafugare, trasportare di nascosto. Purg. 1X, 58.

Tragedia, chiama Dante il pocma di Virgilio per esser dettato

in istile sublime; a differenza del suo, ch' egli chiama Commedia per modestia; come fosse scritto in istile umile e popolare, In. XX, 113. V. Commedia. Tragedo, per componitor di tragedie. Par. XXX, 24. Tragedi

erano chiamati da' Greei, e da' Latini gl' Istrioni che le Tragedie rappresentavano. Tragetto, tragitto, passaggio. In. XIX, 130.

Trageno, tragutos, passeggio. In A.A., 100.
TRAIANO IERRABADER, Oltimo, o gisulisisimo Principe, secondo i
Gentili, figliudo adottiro, e successore di Nerva nell'Imperio.
Trionio de Daci, e di molei altire nazioni larbatare. Fu Principe
molto clemente, ed chie dal Senato il soprannome di Ottimo. Di lui,
edelle sucu virila, viotre agli Storici Romani, è da vedere il Panegirico
di Plinio il giovane. Purg. X, 74, 76. E segg. Par. XX, 45, 112.
V. S. Grezorio Manno.

Tralucere, per rilucere. Par. XIII, 69.

Tra l' ultima notte, e 'l primo die, cioè, dal principio al fine del Mondo. Par. VII, 112.

Tranare, per trainare, strascinare, condurre di luogo in luogo. Par. X, 121. Trangugiare, inghiottire con grande ingordigia. In. XXVIII, 28. Tranquillarsi, per godere, aver pace; esser beato. Par. IX, 115. Trapassar dei segno, cioè trasgressione, rompimento di legge. Par. XXVI. 117.

Trapasso, per lo trapassare. Par. XIV, 111.

Trapassonne, trapassò; in rima. Purg. XXXII, 23.

Trapelare, per distillare, goeciolare, Purg. XXX, 88.

Trapunto, per isfigurato, stenuato, sparuto, Purg. XXIV, 21.

Trar d'ale; detto dell'occhio, per vedere, o guardar di lon-

tano. Purg. X, 25.

Trar del regno non si possono alcune gioje troppo care; cioè, non si possono descrivere alcuni misterj più segreti della gloria del Paraliso. Tolia la metafora da eerte merei più rare, come pitture, statue, ed altri lavori di celebri artefiei; le quali per la loro preziosità, non è lecito asportare fuori di paese. Par. X, 72

Trar fuori, per inventare. I Latini direbbono proferre. Così Tibullo nella 10. Elegia del. 1. Libro: Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses? Purg. XXIV, 50.

Trar guai, lamentarsi a gran voce. In. V, 48. XIII, 22.

Trarre, per accorrere. Purg. II, 71. Par. V, 101.

Trarre, per eccettuare. Trane lo Stricca; cioè, cavane, eccettuane. In. XXIX, 125.

tuane. In. XXIX, 128. Trarre, per ridursi. Purg. XXX, 77. Così spiega il Landino. Trarre di servo a libertale, richiamare di servitù a libertà. Par.

XXXI, 85.

Trarre la chioma alla rocca, filare. Par. XV, 124.

Trarre la conocchia, per finir di filare quanto lino si pone sopra la conocchia. Purg. XXI. 25.

Trarre le armi, per iscagliar saette. Purg. XXXI, 117.

Trarresi, trarsi. Purg. II, 76. Trarreti, trarti. Purg. XXVIII, 46.

Trarsi, per farsi indietro. Purg. VII, 3.

Transi di parlare, cioè, astenersi di parlare. In. III, 81.
Trascendere, sopravanzare, oltrepassare. In. VII, 75. Par. I,

99. XXX, 42.

Trascotorare, mutarsi di colore. Par. XXVII, 19, 21.

Trascorrere, per dare una scorsa, come leggendo, o riandando colla memoria. Par. XXIV, 85.
Trassfeta sazione, di Gesu Cristo sul Monte Taborre accennata.

Purg. XXXII, 73.

Trasmodarsi, passare il modo, e la misura. Par. XXX, 19.

Trasmutabile, che può trasmutarsi. Par. V, 99. Trasmutare, per far passare d'uno in altro luogo, trasferire.

In. XV, 113. Purg. III, 132.

Trasmutare, chi che sia. Per farlo cambiar fortuna. Par. XVII. 89.

Trasmutarsi, per nuoversi di luogo. In. XXIX, 69
Trasmutarsi ad altra cura, cioè, volgersi. Par. XXI, 21.
Trasparere, trasparire, Par. II, 80.

Trasseci, per trasse di qua. In. IV, 55. V. il Varchi nell'Ercolano, a carte 211.

Trassi, eioè, mi trassi, mi ridussi, Purg. XXX, 77.

Trasumanare, passare in certo modo dall'umanità alla divinità. Par. 1, 70.

Trascolare, veloeissimamente volare. Par. XXXII, 90.

Tratta, per distanza, spazio, Purg. XV, 20, Per moltitudine. serie, seguito. In. 111, 55.

Tratta d'un sospiro, ejoè, l'atto del gittarlo, il cavarselo dal petto, Purg. XXXI, 31. Trattare, per muovere, ed agitare. Purg. II, 35.

Tratti pennelli, cioè, tratti di pennelli, Purg, XXIX, 73, V. Tratto di pittura.

Tratto, per lunghezza. Par. XXXII, 41. Per ispazio, distanza. Purg. XXIX, 44.

Tratto di pittura. Quel segno ehe si lascia, striseiando il pennello, Purg. XII, 65,

Travaglia, per travaglio. In. VII. 20. Travagliarsi, per alterarsi. Par. XXXIII, 114.

Transare, per trasmutare, Par. XXI, 126.

TRAVERSARA, famiglia nobilissima di Ravenna, Purg. XIV, 107. TRAVERSARO (PIERO). Purg. XIV, 98. V. Piero.

Travi vice, cioè, alberi, Purg. XXX, 85.

TRE A TRE pugnar. Par. VI, 59. Gli Orazii, contro a' Curiazii: V. Orazii.

Tree, tre; in rima, Par. XXVIII, 119.

TREGUA, aver tregua dalla voce; cioè, non udirla più. Purg. XIV. 136.

Tregue, per tregua; in rima. Purg. XVII, 75. Trei, tre : in rima, In. XVI, 21.

Tremuoto, c tremoto. Terremoto. In. XII, 6. Purg. XXI, 70.

TRENTINO, di Trento. In. XX, 67. TRENTO, città posta ne' confini d'Italia nella Contea del Tirolo, presso il fiume Adige. In. XII, 5.

Tresca, propriamente, spezie di ballo antico, e figuratamente. moto frequente, inquieto, ed avviluppato di più persone, In. XIV, 40.

Trescare, per ballare, semplicemente. Purg. X, 63.

Trespiano, luogo nel contado di Firenze, assai vicino alla Città. Par. XVI. 54.

TRIBALDELLO de' MANFREDI, Faentino: il quale una notte aperse una porta della Città a M. Giovanni de Apia. Franzese, fatto da Papa

Martino Conte di Romagna. In. XXXII, 122. Tribo, per isehiatta, famiglia, dal Latino tribus. Purg. XXXI, 150

Tricorde arco, ehe ha tre corde. Par. XXIX, 21.

Triema, trenia. In. XVII, 87.

Triforme, di tre forme, di tre maniere. Purg. XVII, 124. Triforme effetto, eioè, triplice. Par. XXIX, 28.

Trina luce in unica stella; cioè, le tre Persone Divine in una sola essenza, Par. XXXI, 28.

TRINACRIA, fu detta anticamente la Sicilia, da' tre Promontorj, Peloro, Pachino, e Lilibeo, Par. VIII, 67.

TRINITÀ(SS.) accennata. Par. XIII, 79. Adombrata. XXXIII, 116. E segg.

Trionfar di sua corona. Purg. XXIV, 14. Trionfar di vittoria. Par. XXIII, 157.

Tripartito, diviso in tre parti. Purg. XVII, 138.

Tripudio, per letizia d'anime beate. Par. XII, 22. Per coro d'Angeli. Par. XXVIII, 124.
TRISTANO. fu nipote del Re Marco di Cornovaglia, e grande

amatore della Reina Isotta, moglie di esso Re e per lei feee mille pruove di Cavalleria, come leggesi ne Romanzi. In. V, 67.

Tristizia, per cagione di tristezza. Purg. XXII, 56. Per malinenia. In. XXIX, 58.
Taistizia norpia di Giocasta. Purg. XXII, 56. V. Eteocle, e

Tritare, per calpestare. In. XVI. 40.

Taivia, uno de cognomi della dea Diana, intesa per la Luna. Par. XXIII. 26.

TROJA, Città Metropoli della Frigia minore, provincia dell' Asia, ehe anche Troade si chiamava; notissima per le favole de' Poeti, In. 1, 74. XXX, 98. Purg. XII, 61. Di Troja usel prima l'Aquila, insegna de'Romani, secondo l'opinione del Poeta nostro. Par. VI, 6.

TROJANE FURIE, cioè quelle che stimolarono Ecuba, per la morte di Polidoro. In. XXX, 22, V. Ecuba,

TROJANI. In. XXX, 14. Par. XV, 126. Disfanno in Puglia l'esercito di Turno Re de' Rutuli. In. XXVIII, 10.

TROJANI; a'quali convenne partire dalle Isole Strofade caeciatine dall'Arpie. In. XIII, 11. V. Virgilio nel 3. dell'Eneida.

TROJANI che accompagnavano Enca in Italia. Molti di loro annojati della fatica del viaggio, clessero di restar in Sicilia con Aceste. Purg. XVIII, 136. V. Virgilio nel 5. dell' Encida. Troncone, per busto senza capo. In. XXVIII. 141.

TRONI, Cosl si chiama il terzo coro degli Angeli della prima Gerarchia, Par. IX, 61. XXVIII, 104.

Trong, per tuono, o folgore, Par. XXI, 12.

TRONTO, fiume d'Italia, che divide la Marca d'Aneona dall' Abbruzzo, e si scarica nell'Adriatico. Par. VIII, 63. Troppa d'arte, cioè, troppa arte, troppo d'arte. Purg. IX,

124.

Trottare, per correr forte. Purg. XXIV, 70.

Trocémi, mi trovai. Purg. XX, 85.

Trullare, mandar fuori del corpo la ventosità. Lat. pedere. In.

XXVIII, 24.

Tuba, tromba. È voce Latina. Purg. XVII, 15. Par. VI, 72. XII, 8. XXX, 55.

Tue, per tu; in rima. Purg. XVI, 26. XXIX. 83. Par. I, 19. Tellio Ciernone, uomo eloquentissimo tra' Romani, a tutti noto. In. IV. 141.

Tumore, per superbia, fasto. Purg. XI, 119.

Two', tuoi. Purg. XII, 124. Par. XI, 21.

Trono. I tuoni suonano più bassi; cioè, si generano in una regione dell'aria più bassa della eima dell'Apennino. Par. XXI, 107.

Turino, fiume che corre presso alla città d'Assisi. Par. XI, 43. Turino, el acqua che discende, ce. Par. XI, 43. Vuol descrivere il Poeta la città d'Assisi patria di S. Francesco il Serafico.

TERBAR. Degli Angeli parte Turbò il suggetto de rostri aliment; cioc, gli nageli ribella lio, seguaci del superbo Lacifero, cadendo dal Cielo, turharono, cioè, ruppero e penetrarono le viscere della terra, cli è il suggetto, cioc, la base, il fondamento, il il luogo dove assenoni nostri mimenti. Par. NMX, 31, Questa è una maniera d'esprimersi quanto ricercata, ed oscura, altrettanto degna di ripersoione, e da non imilarsi.

Turbare, per turbamento. Purg. XXVIII, 97.

Turbe di splendori, cioè, quantità di lumi. Par. XXIII, 82.

Turba, castello del Genovesato. Purg. 111, 49. Turbo, turbine. È voce Latina. Par. XXII, 99.

Turbo, addiettivo, per oseuro, torbido. Lat. turbidus. Par. II. 148.

TURERI, popoli dell'Asia minore, oggi detta Natotia. Ma prendonsi generalmente per li Maomettani sudditi del Gran Signore. In. XVII, 17. Usurpano la Terra Santa a'Cristiani. Par. XV, 149.

Turge, si gontia, cresce, abbonda. Lat. turget. Par. X, 144. XXX, 72.

Turno, Principe de' Rutuli, popoli dell'antica Italia, ueciso da Enca. V. il poema di Virgilio. In. I, 108. Turpa gente, cioè, turpe, disonesta; in rima. Par. XV, 145.

Tuto, sieuro. Lat. tutus. Purg. XVII, 108.

Tutta gioja, ogni gioja, compiuto piacere. In. I, 78.
Tuttaguanta, intera. Par. XIV, 45. E in altri luoghi.

Tutte brame, ogni brama. In. I, 49.
Tutte flammelle, cioè, tutte le fiammelle. In. XIV, 90.

Tutte guise, cioè, ogni maniera. Par. V, 99.

Tutte onestadi, ogni onestà. Par. XXXI, 81.

Tuttequante, Par. XXII, 133. XXIII, 28. E in altri luoghi. Tutt'e cinque, tutti cinque. Purg. IX. 12.

Tutte e sette. Purg. XXXIII, 15. Tutti e tre. In. XVI, 21.

Tutto che, avvegnachè, benehè. In. VI, 109. XIV, 125. Purg. XXX, 67.

Tutto chin, molto inchinato. Purg. XI, 78. Tutto di, per tuttavia. Par. XIV, 57.

Tutto solo, solo affatto. In. XVII, 44.

# V

U', Dovc. In. II, 24. IX, 53. Purg. XXIV, 79. Par. VII, 51. X, 87, 112. XII, 63. XX, 106.

Vacante, per privo. In. XVI, 99.

Vacante. Fortuna di primo vacante; cioè, il primo benefizio di chiesa, che vacherà. Par. XII, 92.

V.c.as. Il. luogo mio, che raca Nella presenza del figliuol di Dio, Parole poste dal Poeta in bocca a S. Pietro, colle quali voi significare, che sedendo nella Sede Apostolica Bonifazio VIII. il quale con male arti era giunto al Papato, in Gielo era riputa Pastore illegittimo; e perciò la Sede dovea stimarsi vacante. Par. XXVII. 28.

VAGA (errante per desiderio d'amore). Quella raga ch'amor consunse. Par. XII, 14. (La Ninfa Eco innamorata di Narciso.) V. Eco.

Vagabondo da ehi che sia, cioè, allontanato, disviato. Par. XI, 128.

Vagheggiare in che che sia, per contemplare che che sia. Par. X, 10.

Vaghezza, per curiosità. In. XXIX, 114. Per desiderio. Purg. XVIII, 144.

Vagina delle membra, per la pelle. Par. I, 121.

Vaglio, strumento noto da vagliare, cioè da nettare le biade dalla mondiglia. Ti conviene schiarare a più angusto vaglio; cioè, bisogna che lu ti dichiari a più stretta esamina, più minutamente, più esattamente. Par. XXVI, 22.

Vago, per desideroso. Purg. III, 13. XV, 84. Par. III, 34. XXXI, 33.

VAGO. Girsene rago rago, cioè, sviarsi, avvolgersi d'uno errore in un altro. Purg. XXXII. 133.

Vajo, per la pelle della pancia di un animale simile allo scojattolo, col dosso di color bigio, e 'I ventre bianco; il quale animale parimente chiamasi rajo. La colonna del rajo, cioè, dipinta a pelle di vajo, nell'arme d'una principal famiglia Fiorentina. Par. XVI,

VALEBONA (LIZZO di). Purg. XIV, 97. V. Lizio. VALCAMONICA, gran valle nel Bresciano. In. XX, 63.

VAL DI PADO. Par. XV, 157. Intendi Ferrara.

Valco, valico, passo. Purg. XXIV, 97.

VALDARNO, luogo in Toscana, accennato. Purg. XIV, 30, 41. VALDICRIANA, campagna tra Arezzo, Cortona, Chiusi, c Montepulciano, ove corre la Chiana, flume; paese d'aria cattiva, massimamente di state. In. XXIX, 47.

Valdigrieve, luogo sul Fiorentino, donde vennero i Buondelmonti, che quivi possedevano terre, e castella. Par. XVI, 66. INDICE 403

Valdinagha. Magra è un fiume che divide la Toscana dalla Liguria. Chiamasi oggi quel paese Lunigiana da Luni città antichissima. Ivi sono l'antiche giurisdizioni de' Marchesi Malaspini. Purg. VIII, 116.

Valere, per significarc. Par. XII, 81.

Valer poco, per esser privo di virtù. Purg. XX, 63.

Vallare, per cigner di fossa. In. VIII, 77. È voce Latina. Valle, per mare. Par. IX, 82, 88. Per precipizio, ruina. Par.

XVII, 63.

Valle dolorosa, cioè, l'Inferno. Par. XVII, 137. Così, Valle ore mai non si scolpa, perchè i tormenti dell'Inferno non vagliono a purgare l'anime de' reprobi, nelle quali dura eternamente il peccato. Purg. XXIV, 84.

Vallea, vallata, valle. In. XXVI, 29. Purg. VIII, 98.

Valor, ch'ordinò, e proveide, cioè, la divina provvidenza. Par. IX, 105.

Valore primo ed ineffabile, chiama Dante l' Eterno Padre, a cui s'attribuisce l'onnipotenza. Par. X, 3.

Vanare, per vaneggiare. Purg. XVIII. 87.

Vane, per va; in rima. Purg. XXV, 42.

Vaneggiare, per aprirsi, spalancarsi, mostrare un gran vuoto. In. XVIII, 5, 73.

Vangelisti quattro, intesi per quattro animali di maravigliosa figura. Purg. XXIX, 92.

Vanire, svanire, ranio, svani. Par. III, 122.

Vanità dell'ombre de morti, cioè, qualità spirituale; per la quale non si possono toecare. In. VI. 36. Purg. XXI, 133. Vanni, ali. In. XXVII, 42. È voce propria de Poeti.

Vasva Freet, Pistojese, bastardo di M. Fuecio de L'azzeri, e ladro famosissimo a' tempi suoni, il quale co' suoi compagni, rubò la ricchissima sacrestia del Duomo di Pistoja. Costui imputando d'un furto solenne da sè commenso. Vanni della Nona, notajo, nomo di ottima fama, tanto free, ch' egli contra ogni giustizia ne fu impicato. In. XVIV, 128.

VANNI BELLA NONA, notaĵo in Pisa, impiccato per la gola, benchè innocente; accennato. In. XXIV, 159. V. Vanni Fucci.

Vano, per vuoto. In. XVII, 25. Per isterile. Par. XXI, 119.

Vano. Il rocabol suo direnta vano, cioè, si perde il suo nome. Purg. V, 97. Render rano l'udire, cioè, lasciar d'udire, essendosi fatto silenzio. Pure. VIII. 7.

Vano corpo, cioè morto, vuoto d'anima. In. XX, 87. Vapore, per ardore di carità eccitato dallo Spirito Santo. Purg.

XI, 6. Per cagione, o materia di guerre. In. XXIV, 143.

Vapor trionfanti, per anime beate. Par. XXVII, 71.
Varcare, passare. In. XXIII, 135. Purg. VII, 54. Par. II, 5.
Varco folle, cioè, passaggio follemente intrapreso. Par. XXVII,

Varco picciol di tempo, cioè, picciolo spazio. Par. XVIII, 64.

Variazione, per varietà, differenza. Purg. XXVIII, 36.

Common Comple

Varo, curvo, dal Lat. rarus, altri intendono rario, dal Lat. rarius. In. IX. 115.

Vano, fiume il quale divide la Gallia Cisalpina dalla Transalpina. Par. VI, 58.

VARRO, o VARROXE, il più dotto de' Romani. Visse a' tempi di Cicerone, del qualc fu amicissimo. Serisse infinite cosc; ma poche ne sono arrivate fino a' nostri giorni. Purg. XXII, 98.

Vas, vaso, voce Latina. Lo vas d'elezione. S. Paolo Apostolo.

In. II. 28, V. Miserere.

Vasello, per navicella, legnetto. Purg. II, 41. Per ricettacolo. In. XXII, 82. Figuratamente, per città, patria. In. XXVIII, 79. VASELLO. Il gran Vasello dello Spirto Santo; cioè, S. Paolo Apostolo. Par. XXI, 127. V. sopra Vas.

Vasello naturale, per l'utero, o matrice della donna. Purg. XXV. 45.

Vaso, per qualunque ricettacolo, o cosa che altra cosa contenga. Par. 1, 14.

Vaso, per l'Arca del Testamento. Purg. X, 61.

Fassailo, per guattero di cuoco. In. XXI, 35.
XIII ANTICANO, uno de'sette colli di Roma, dov'è al presente la Chiesa di S. Pietro, e'i palazzo del Papa. Par. IX, 159.

UBALDINO BALLA PILA, luogo nel contado di Firenze; persona golosa, Purg. XXIV, 29.

UBALDINI, famiglia nobilissima, e molto potente della Toscana. Purg. XIV, 105. V. Ugolino, Azzo.

Unation (Ortaviaso degli), Cardinale. Fu costui uomo di gran governo, e d'animo invitto, ma di costumi tirannici, piuttosto che da uomo di Cliesa. Era chiamato il Cardinale per antonomasia. Vien posto da Dante tra gli Epicurei, come crede la comune degli Spositori. In X, 120.

UBALDINI (Ruggieri degli). In. XXXIII, 14. V. Ugolino.

UBALBO BRATO, uomo di vita penitente, e solitaria, che fu poi Vescovo d'Agobbio, ed è ora in grandissima venerazione presso que' popoli. Par. XI, 44. L'bbidente, ubbidiente, In. IV, 57.

UBBRIAGRI, famiglia nobile Fiorentina, accennata da Dante. In. XVII., 62. Per l'oca bianca in campo rosso, arme di tal fa-

miglia.

\*Uberta, abbondanza, dovizia. Lat. ubertas. Par. XX, 21. XXIII.

UBERTI, famiglia in Firenze d'antichissima nobiltà, capi della fazion Ghibellina, accennati da Dante. In. XXIII, 108. V. Catatano, e Gardingo.

UBERTI (Mosca degli). In. XXVIII, 106. V. Mosca.

UBERTINO. (Frate Ubertino.) Par. XII, 124. V. Casale.

UERATINO DONATI, cavalier Fiorentino, il quale avendo presa per moglie una figliuola di M. Bellincione Berti, molto si dolse che il suocero ne desse un'altra ad uno degli Adimari, e così il facesse lor parente. Par. XVI. 120. Ubi, per sito, Inogo. Par. XXVIII, 93. XXIX, 12.

Uccritatoro, monte lontano da Firenze cinque miglia, donde si veggono i superbi edifici, posti dentro, e fuori di quella. Par. XV, 110.

Uccello di Dio. Par. VI, 4. E uccello santo. Par. XVII, 72. Cioè, l'Aquila, ch'era sacra a Giove, e insegna dell' Imperio Romano.

Uccetto di Giore, l'Aquita, ministra di quel Nume, secondo le favole. Dante per essa intende i Cesari di Roma, che perseguitarono la Chiesa. Purg. XXXII, 112.

rono la Chiesa. Purg. XXXII, 112.

Uccello divino, chiama Dante un Angelo; a cui si attribuiscono l'ali, per dinotare la prontezza in eseguire i divini comandi. Purg.

II, 58. Uccello, per il Diavolo. In. XXXIV, 47. Par. XXIX, 118.

Uccello (per metamorfosi). Lei che mutò forma Nell'uccel che a cantar più si ditetta. Purg. XVII, 19. V. Progne. U'che. ovunque. In. VII, 120.

Udie, per udi; in rima, Purg. XXIII, 10.

'Ve, dove, ove; elisa la prima sillalva per quella figura, che i Greci chiamano aphæresis. In. λλVI, 35. λλΧ, 114. Purg. V. 97.

Ve', per vedi. Purg. V, 4.

VECCRIO (del), famiglia nobile Fiorentina, Par. XV, 113. Veden, per vediamo, Par. VI, 120.

Vedente, che vede. Par. XXV, 120.

Veder, per ben provvedere, esser prudente, Par. XIII, 104.

VEDERE. Non redo più dall' uno all' attro stilo; cioè, lo stile de' tempi di Dante avanza tanto lo stile de' secoli precedenti, che tra l' uno e l'altro ha una distanza da non potersi misurare con l'occhio. Purg. XXIV, 62.

Vedere, in forza di nome, per fantasma. Lat. visum. In. II, 48.

Vedestù, vedesti tu. In. VIII, 127. Vedova corona, cioè, regno senza re. Purg. XX, 58.

Vedoro sito settentrionale; per esser privo di quattro lucidissime stelle, che il nostro Poeta finge d'aver vedute intorno al polo Antartico, uell'altro Emisperio. Purg. 1, 26.

Vedra', vedrai. In. XXXI, 25. Vedrami, mi vedrai. Par. I, 25.

Yeatuta amara, cioè, sfortunata, e cagione di male. In. XXVII, 93. Colui dalla veduta amara. In. XXVI, 93. V. Curio. Yeduta, per le stelle fisse, che sono come tanti occhi del cielo. Par. II, 113. Catullo negli Endecasillabi:

Aut quam sidera multa, cum tacet nox, Furtivos hominum vident amores.

Veggia, per botte, In. XXVIII, 22.

Vegliare nell'amor sacro, Gli spiriti beati vegliano sempre nell'amore di Dio, perchè sono liberi dal peso della mortalità. INDICE

per cui s'addormentano qualche volta, e illanguidiscono anche l'anime più perfette, nella vita presente. Par. XV. 64.

Veglio, vecebio, è vocc Poetica. In. XIV, 103, Purg. I, 31. XXIX, 144.

Veglio solo, addita Catone nel Purg. I, 31. Ma poseia un Veglio Solo, Purg. XXIX, 144, intende S. Giovanni Evangelista, come serittore dell' Apocalisse, ultimo fra tutti i libri delle Divine Scritture.

Vegne, per venghi, seconda persona singolare del presente del soggiuntivo; in rima, In. XIV, 140.

Vegnon, vengono. Purg. III, 65, VIII, 57, XII, 94,

Fei, per vedi ; in rima. Par. XXX, 71.

Veiculo, carro. Lat. rehiculum. Purg. XXXII, 119.

Velare, per cuoprire a forza di molto lume. Purg. 1, 21. Velare, per monacare. Par. III, 99.

Velare il Sole, per far ombra. Purg. XXIII, 114. Vele, figuratamente, per voglie. Purg. XX, 93.

Veleno dell' argomento, eioc, finezza, e sottigliezza d' entimema, il quale pugne altrui con poelic parole, dicendo poco, e accennando molto. Purg. XXXI, 75. Velle, volere. È voce Latina. Il velle, per la volontà. Par. IV.

25. XXXIII, 143. Vello, pelo lungo, In. XXXIV, 74, Par. VI, 108, Lat. villus,

Vetto, per barba, e capelli. Par. XXV, 7.

Vellulo, addiettivo, peloso. In. XXXIV, 75. Lat. villosus.

Velo. Star sotto velo, per non sapere. Purg. XXIX. 27.

Velo del cuore, chiama Dante l'affezione religiosa di una donna, ehe maritata contra sua voglia, nudrisca sempre desiderio di esser monaca. Par. III, 117.

Veto di fulgore, per luce che abbagli, e tolga il poter vedere, Par. XXX, 50.

Velo, per vela di nave. Purg. II, 52.

Vettro, can levriere. In. XIII, 126. Con questo nome chiama il nostro Poeta M. Can Grande della Scala, Signor di Verona, Principe d'animo generoso, e suo liberalissimo benefattore. lu-

L. 101. VELTRO, In. I. 101. Molti Spositori vogliono che il Poeta intenda Principe magnanimo, liberale, e grande amatore degli uomini valorosi, alla cui corte Dante sbandito dalla sua patria, per alcun tempo si riparò. Non manca però ehi dia a questo passo altra spiegazione stranissima.

Vena, per sangue. Purg. XXIII, 75.

Vendetta eterna, cioè, di Dio eterno, immutabile ne' suoi deereti. Purg. XXV, 51.

Veneno, veleno. Par. XIX, 66. Lat. renenum.

Venenoso, velenoso, In. XVII, 26, Purg. XIV, 95,

Venere, dea delle libidini, e degli amori; nata dalla spuma del mare secondo le favole. Purg. XXV, 152, Ferita dal figliuolo INDICE 407

Cupido per inavvertenza, s' innamora d'Adone. Purg. XXVIII, 65. Venere, pianeta. Purg. 1 19. VIII, 2. E segg. Net cieto di Venere s'appunta l' ombra del nostro mondo; cioè l'ombra del corpo terrestre, fatta in figura conica, viene a toccare colla punta

eorpo terrestre, fatta in figura conica, viene a toccare colla punta del cono detta sfera di Venere, e non passa più avanti. Par. 1X,118. Venesse, per venisse; in rima. In. 1, 46.

Vengiare, vendicare. In. 1X, 34, XXVI, 34, Vengiato, vendicato. Par. VII, 51.

Venien, venivano. In. XVI, 7. Purg. III, 92. XIX, 123.

Venire, per divenire. In. XX, 59, Par. II, 12, XXXIII, 52. Venire a vista, darsi a vedere. Par. XVII, 44.

Venire in grado a chi che sia. Acquistare la sua grazia. Par. XV, 141.

Venire meno, per tramontare, nascondersi. Par. XIII, 12, In questo senso i Latini dicevano deficere. E per dileguarsi, sparire. Par. III, 13. E in altri luoghi.

Venir per alcuno, cioè, venire a pigliarlo. In. XXVII, 112. Venirsene con gli occhi, andar correndo col guardo. Par. XXXII,

115.
Feni, Sponsa, de Libano. Vieni, o Sposa, dal Libano. Parole della Cantica di Salomone, al Cap. 4. Vers. 8. Purg. XXX, 11.

Fenite a noi parlar, cioè, a parlare a noi. In. V. 81.
Fenite, benedicti Patris moi. Venite, o benedetti del Padre mio.
Parole di Gesù Gristo nel Vangelo di S. Matteo, al Capo 25. Verso
54. colle quali egli chiamerà gli detti in Paradiso, nel giorno del finale giudirio. Purg. XXVII, 58.

Venira intero il creder mio; cioè, mi riusciva ciò eh' io credeva. In. XXVII, 69.

Ventare, tirar vento , soffiare. In. XVII , 117. Purg. XVII, 68.

Ventiduo, ventidue. In. XXIX, 9. Ventilare il fianco, batter l'ali. Par. XXXI, 18.

Vento, forse per gloria mondana. Par. III, <u>119</u>, Vento di Saλve (per Svevia) \* altri, e forse meglio, legge: Vanto\* Secondo, e terso vanto di Soave. Par. III, <u>119</u>, <u>120</u>, V. Arrigo V.

e Federigo II. Imperadori. Ventraja, sito del ventre. In. XXX, 54.

Venusto, bello, gentile. Lat. cenustus. Par. XXXII, 126. Ver, particella: cioè, in paragone, rispetto. Par. XXVII, 95. Veramente, per quello che i Latini dicono sciticet, nimirum;

o in luogo di verumiamen. Par. I. 10. VII, 61. XXXII, 145. Verba, parole. Par. 1, 70. È voce Latina. Verbo, parola. Lat. verbum. In. XXV, 16. Per ragionamento.

Par. XVIII, 1.

Verbo divino. La Sapienza divina, il Figliuol di Dio. Par. XIX.

45.
Vercello, o Vercelli, città posta a' confini del Piemonte, dove principia la Lombardia. In. XXVIII, 75.

Vercetto e Marcabò. Lo dotce piano Che da Vercetto a Marcabò dichina. In. XXVIII, 74. V. Lombardia. \* Questa allusione, usando la parola geografica può interpretarsi con precisione la valle Lom-

Verdissimo, verde in sonmo. In. IX, 40.

Verghetta, picciola verga. In. IX, 89. Vergine sorella, per monaca, suora Par. III, 4

Vergogna, per le parti vergognose. In. XXXII, 54.

Vergognare, per vergognarsi. Purg. XXVI, 81. XXXI, 64.

Veri, per verità. Par. X, 138,

Vermena, sottile, e giovane ramicello di pianta. In. XIII, 99. Vermo, verme; in rima. In. VI, 22. XXIX, 61. XXXIV, 108. Vermo. Verme, serpente. Così chiama Bante il can Cerbero. In. VI, 22. Tibullo parimente nella. 5. Elegia del 1. Libro: Tum niger in porta serpentum Cerberus or stridet.

Fernaccia, spezie di vin bianco squisito. Purg. XXIV, 21.

Vernare, per isvernare, passare il verno. Purg. XXIV, 61. Per patir gran freddo. In, XXXIII, 133. Per far primavera. Par. XXX, 126. Manca quest'ultimo significato nel Vocabolario della Crusca.

Vero, per giustiria. Par. XVII, 84.

Veno. Luce che da sè è rera, chiama Dante la divina Essenza, la quale non riceve da verun altro la sua perfezione. Par. XXVIII. 34. Vero, se 'l rero è rero; cioè, se la Scrittura Saera non mente. Par. X. 113.

VERONA, città nobilissima di Lombardia, edificata da' Galli Senoni, madre in ogni tempo d'Uomini eccellenti. Purg. XVIII, 118. Palio che si corre in essa. In. XV, 122.

VERONESE. Di Verona. In. XX, 68.

Venonica. Il Santo Sudario, dove impressa rimase l'imagine del Redentore; così detto, quasi rera icon. Par. XXXI, 104.

Fer primo, che l' nom crede; sono quegli assiomi semplicissimi, che non abbisognano d' esser dimostrati a forza di discorso, nu sono per sè noti: anzi per mezzo loro si vengono a provare gli altri teoremi più composti. Par. II. 45.

Verrecenio, castello nel Territorio di Rimini. In. XXVII, 46. Verso, particella, per in paragone, col secondo, e col quarto caso. In. XXXIV, 59. Purg. VI, 142.

Viso, monte, parte dell'Alpi, dove nasce il Pò. In. XVI, 95.
Vespero, sera. Lat. Vesper. Purg. 111, 25. XV, 159.

Veste, figuralamente. Per lo corpo. Purg. I. 73.

Vestige, per vestigi. Par. XXXI, 81.

Vestigge, per vestigio; in rima. Purg. XXXIII, 108, Vestire, per monacare, Par. III, 99.

Vestir le piume a chi che sia; cioè, mettergliele intorno. Par. XV, 54.

Vestire. Colore che reste retro; cioè, che trasparisee per vetro.
Par. XX, 80.

Vestito colle genti gloriose, cioè, vestito d'un abito della stessa foggia, e colore, con gli altri beati. Par. XXXI, 60. V. Abitnati.

Vetta, sommità, cima. Purg. VI, 47.

Vetusto, antico, vecchio. Lat. vetustus.. Par. VI, 139. XXII,

Vexilla regis prodeunt inferni. Escono i gonfaloni del re infernale. In. XXXIV, 1. Contraffà in questo verso il Poeta l' Inno che eanta la Chiesa in lode della Santa Croce.

Uricio non commesso. Perchè si teme uficio non commesso. Purg. X. 57. V. Oza.

Uficio apostotico, intendi la carica d'Inquisitore contra l' cretica pravità, conferita dalla Santa Sede al glorioso San Domenico, Par. XII. 98.

Usm, famiglia nobile Fiorentina, Par. XVI, 88.

Uso. Il Coñte Ugo da Lucimborgo fu Vicario in Toscana per Ottone Imperadore. Fu eccellente nel governare, e motto religious Fondo più Badie. Fecesi amici i Pulci, Neoli, i Conti Gangalandi, i Giandonati, e quelli della Bella. a' quali tutti duonò l'arme suce, ch' crano liste rosse, e bianole ; e altri privingia. I Pulci solamente ch' crano liste rosse, e bianole ; e altri privingia. I Pulci solamente Morti Morti Conte del nese di Decembre il giorno di S. Tomanaso Apostolo; honde ciascun anno in detto di i Monaci di Badia celebrano le sue escuelu. Par. XVI, 128.

Uso Casetta, o Casetto, uomo potentissimo in Parigi a' tempi che s' estinse la seconda razza de' Re di Farneia, discendida Carlo Magno, essendosi l' ultimo di detta stirpe renduto Monaco, na quell'ocessione Ligo col mezzo de' Grandi del Regno suoi amici, acquistò la corona per sè, e pei suoi discendenti, la prosapia de' quali dura tuttavia a' mostir figoria. Pura C. N. 4.5, 46, 8.6 sego.

Uso DA S. VITTORE. Questi fu di Pavia, e Momaco del monistero di S. Vittore, uomo dottissimo nelle sacre lettere, e scrittore di molti libri. Par. XII, 152.

Ugolin o' Azzo, della nobilissima, e potentissima famiglia degli Ubaldini. Purg. XIV, 105.

CONTINUE TO THE ACT OF THE ACT OF

Ugolino BE' Fantolini, gentiluomo di Faenza, dotato di molte virtu, ma morto senza successione. Purg. XIV, 121.

Ugrecione, pieciolo figliuolo del Conte Ugolino della Gerardesca. In. XXXIII, 89. V. due paragrafi sopra.

Via, per modo, e ragione. Purg. III, 35.

Via, particella significante abbominio. Lat. apage, apage te. In. XVIII, 65, Via costà. Levati di qua. In. VIII, 42. Via via, tosto tosto. Purg. VIII, 39.

Vicario di Pietro, per l'Angelo, da cui linge Dante aprirsi la porta del Purgatorio. Purg. XXI, 54. Vice, per veee, scambio. Par. XXVII, 17. Per volta, fiata. Par.

XXX, 18.

Vicino a' monti, de'quali prima uscio. Par. VI, 6. - Allude a' monti presso di Troja, \* dove Costantino ridusse la sede dell' impero romano e donde era originata eon Enca venuto in Italia, "

Vicino, per cittadino, o concittadino. In. XVII, 68. Purg. XI. 140. Par. XVI, 133. XVII, 97. Così il Petrarca nel Sonetto 71. Dove piange la morte di M. Cino da Pistoja :

> Pianga Pistoja, e i cittadin perversi, Che perdut' hanno sì dolce vicino,

\* E pare ehe derivi da vícus (vico), e eh'indi si chiamassero vicini gli abitatori e i nativi dello stesso borgo; però il significato primitivo di vicino dovrebb' essere concittadino, e conterraneo; c cost intendevasi nelle lingue romane, e ne rimase traecia sino a' giorni di Montaigne nativo Guascone e dal quale Clemente V. Il Guasco di Dante, è accennato Pape Clément mon voisin. Essais, lib. L Cap. XIX.

Vicino, per quello ehe la Serittura Saera ehiama prossimo. Purg. XVII. 115

Vicino tal, cioè, a tale. In. XXXIII , 15.

Vico, per contrada, luogo. Purg. XXII, 99, Par. X, 137, Lat. vicus.

Vico DEGLI STRAMI, contrada in Parigi. Par. X, 157.

Viddi, per vidi; in rima. In, VII, 20. Vidili, per vidi a lui. In. XXXIV, 90.

Vien, per avviene. In. VII, 90

Vien, per vieni. Purg. VI, 117. VII, 21. XVI, 66. V. Tien. Vienne, cioè, ne vieni, vientene, Purg. XXIII, 5.

Vie più ch' indarno, cioè, indarno affatto. Par. XIII, 121. Vieto, per invecchiato, disusato. In. XIV, 29. Dal Latino vietus,

che significa lanquido, spossato. Vige, si conserva in vigore. Lat. viget Par. XXXI, 79.

Vigilare nell' eterno die. Purg. XXX, 103. V. Vegliare nell' amor sacro. Vigitia de' sensi, chiama Dante la vita. In. XXVI, 114.

Vigliare, per iscegliere, e separare. Purg. XVIII, 66.

Vigna, per la Chiesa. Par. XII, 68, XVIII, 131.

Vignajo, custode della vigna; e figuratamente, il Sommo Pontefice. Par. XII, 87.

INDICE 411

VIGNE (PIERO delle). In. XIII, 38. V. Pier delle Vigne. Villa, per città; alla maniera de' Franzesi. In. I. 109. XXIII, 95. Purg. XV, 97. Par. XX, 59. XXII, 44. VILLA, Del cui nome, ne' Dei fu tanta lite. Purg. XV, 97. V.

Atenc. - La gran VILLA, In. XXIII, 95. V. Firenze.

Vime, per legame; dal Latino vimen. Par. XVIII, 100. XXIX,

Vincastro, verga, bacchetta, In. XXIV, 14. Vincente, che avanza, e vince, Par. X, 61.

Vincenza, città nobile della Marca Trivigiana, posta intra Pa-

dova, e Verona. Par. IX, 47. Vincere, per attrarre a sè. Par. XXVIII, 123. Per abbagliare.

Par. XXIX, 9, XXX, 11, Vinci, nome, per vincoli, legami, Par. XIV, 129.

Vincia, per vincea; in rima. In. IV, 69. Vincislao, figliuolo di Ottachero Re di Boemia, uomo di pessimi costumi. Purg. VII, 101.

VINEGIA, Venezia una delle principalissime città d'Italia, sede d'una molto potente, e ben governata Repubblica. Par. XIX, 141.

Viniziani, per la screnissima Repubblica di Venezia, lu, XXI, 7. Vinum non habent. Non hanno vino. Parole della Beata Vergine al suo divin Figliuolo, nel convito di Cana di Galilea. V. l' Evangelio di S. Giovanni , al capo 2, Verso 5, Purg. XIII , 29.

VIPERA. La Vipera che i Milanesi accampa. Purg. VIII, 80, Intendi l'arme (gentilizia) di casa Visconti, potentissima in Milano a' tenipi del nostro Poeta. " Mostra un serpente con un Bam-bino fra'denti. V. In quest' indice Nino di Gallura e Beatrice d'Este.

Vipistrello, nottola. In. XXXIV, 49.

Vingilio. Poeta cccellentissimo, a tutti noto. Par. XVII, 19. Circonscritto dal luogo ove nacque. Purg. XVIII. 82. Lodato. Purg. VII. 16. Morl a Brindisi, c fu sepolto a Napoli. Purg. 111, 27. Finge Dante, essere cgli stato sua guida per lo 'nferno. In. 1, 79. E in altri luoghi senza numero chiamato da Dante nostra maggior Musa; cioè il Principe de' Poeti latini. Par. XV, 26. A' conforti di Beatrice si muove dal Limbo. Par. XXVI, 118.

Viro, per uomo fatto Lat. vir. In. IV, 50. Per illustre personaggio. Par. XXIV, 54. Più che viro; cioè, uomo di straordinario valore. Par. X, 132

Vinte, le tre sante virti, cioè, la Fede, la Speranza, e la Carità, proprie de' Cristiani, e non conosciute da' Gentili, Purg. VII. 34. Virtualmente, in virtu, e potenza. Purg. XXV, 96, XXX, 116

Virtù che vuole, chiama Dante la volontà. Purg. XXI, 105. Virtù che ruole freno a suo prode, chiama Dante l'appetito,

il quale ricerca d'esser frenato, per sua utilità. Par. VII, 26. VINTURI. Secondo coro d'Angeli della seconda gerarchia. Par. XXVIII, 122.

Virum non cognosco, lo non conosco uomo, Parole della Beata

Vergine all' Augelo Gabriello, registrate nel Vangelo di S. Luca. al capo I, verso 34. Purg. XV, 128.

Visaggio, viso, faccia; in rima, Iu. XVI, 25.

Visconti, già Signori di Milano, intesi per la vipera, insegna di tal famiglia. Purg. 8, 80.

VISCONTI BI PISA. V. Nino.

Visnomini, famiglia nobile fiorentina, consorti de' Cortigiani, c Tosinghi, I soggetti di queste tre famiglie sono padroni, e fondatori del Vescovato allora, e poi Arcivescovato di Firenze, e però ogni volta che esso vaca, sono economi, e dispensatori, e quivi si ragunano a custodia del luogo, e vi mangiano, e dormono infino a tauto che il nuovo Vescovo entri in possessione. Par. XVI, 112.

Visibile parlare, cioè, scultura, che a forza di atteggiamenti rappresenti al vivo gli affetti delle persone, come se si udissero le parole. Purg. X, 95

Visibile sorerchio, per eccessivo splendore. Purg. XV, 15

Visione, chiama Dante l'argomento di questo suo Poema. Par. XVII, 128, V. Assonnare.

Viso, per occhi, vederc, vista. In. IV, 11. IX, 35, 74. XVI, 123. XX, 10, XXXI, 11. Purg. IX, 84, XV, 26, XVII, 41, Par. III, 129, XVII, 41, XXI, 20, 61, XXII, 69, 123, XXIII, 53, XXVII, 6, 73, Per vista, o intendimento, Par. XXXI, 27.

Viso bello, Par. XVIII, 17. E viso, Ov'ogni cosa dipinta si rede. Par. XXIV, 41; cioè, la faccia d' Iddio. Viso che più trema, cioè, gli occhi più infermi, e deboli. Par.

XXX, 2 Viso spento, occhi abbagliati. Par. XXVI, 1.

Viso, fu viso a me, einè, parve a me. Lat. visum est mihi. Par.

Vista eterna, per visione beatifica, Par. VIII, 21. Vista, per faccia, sembiante. Purg. XVIII, 5. Per cosa veduta, o prospetto. Iu. I, 45. Par. XXXII, 99. XXXIII, 156. Per finestra.

Purg. X. 67. Per stella. Par. XXX. 9. Vista, in vista si movieno, cioè, pareva che si movessero. Purg.

Viste, per vista, Purg. XXXI, 15

Viste, per guardature, oechiatc. Purg. XXXI, 115.

Viste superbe, Par. XXX, 81, V. Superbe. Viste superne, per le stelle da noi vedute. Par. XXIII, 29. Viste alla prima gente, cioè, vedute dalla prima gente, Purg.

1, 24. Vita lieta, chiamano i dannati quella che vissero al mondo. In. XIX, 102, V. Bella vita.

Vita Nuova, per la gioventù, e adolescenza. Purg. XXX, 113. E forse in questo luogo allude il Poeta ad un certo libro da lui composto, intitolato Vita Nuora; che ancor si legge.

Vita serena. V. Vita lieta. In. VI, 51. XV, 49.

Vita, per anima beata. Par. IX, 8, XII., 127. XIV, 6, XX, 100. XXI, 55. XXV. 27.

INDICE 413

Vita, per azioni. Così Orazio: Integer vita, scelerisque purus, Par, XIX, 75.

VITALIANO DEL DENTE. Un gentiluomo di Padova, a que' tempi famoso usurajo. In. XVII. 68.

S. VITTORE, Monistero in Pavia. Par. XII, 152.

Vittoria, per tal valore, ed eeeellenza, che vinca, e trapassi ogn' altra. Par. XXXIII, 75.

Vira foresta, selva sempre verde. Purg. XXVIII, 2.

Vira giustizia, eioè, vera, immutabile. Par. XIX, 69.

Viragno, orlo, estremità. In. XIV, 125. XXIII, 49. Purg. XXIV, 127. Orlo di drappo. Par. IX, 135. E qui prendesi per tutta la veste; come spiegano comunemente gli Spositori, quando non si volesse intendere gli orli delle carte de' libri, logori, e bisunti dal troppo voltargli.

Vira roce, per chiara, e articolata. Purg. XXXIII, 26.

Firemo, viviamo. In. IV, 42. Vire travi, alberi, Purg. XXX, 83.

VIVER Solo. Colui che rolle viver solo, ec. Par. XVIII. V. S. Giovanni Battista, V. Fiorin d'oro.

Virette, per visse. Purg. XIV, 103. Virissimo, per veloeissimo, somniamente mobile. Par. XXVII,

Vivo, vista più riva, che meglio, e più esattamente discerne. In. XXIX. 84.

Vivo aere, sembra che il nostro Poeta chianii la parte più sublime e pura di esso, la quale trascende i confini dell' atmosfera, eioè della regione ingombrata da' vapori, e dalle esalazioni. Purg. XXVIII, 107.

Viziare, per offuscare. Par. XVIII, 120.

Viziato, per vizioso. Purg. VII, 110.

Vizzo, dicesi delle cose che hanno perduto la lor sodezza, o durezza. Per facile ad intendersi. Purg. XXV, 27.

Ultimare, finire, terminare. Purg. XV, 1. Ultima sera, per la morte. Purg. 1, 58.

Ultimo, per compimento, e perfezione dell' opera. Par. XXX.

ULISSE, figliuolo di Laerte, il più astuto de' Greci che andarono all' assedio di Troja. Di costui fa un lungo Poema Omero, In. XXVI. 56. V. Deidamia. Palladio. Invitato dal canto delle Sirene: ma indarno, perchè turandosi gli orecchi colla eera, e fattosi legare all'albero della nave, passò innanzi senza volerle udire. Purg. XIX, 22. V. Serena. Annega in mare, come pare che tenga Dante. Altri però serivono, ehe fosse ueeiso da Telegono suo figliuolo bastardo, eh' egli avea generato di Circe. Par. XXVII, 83.

Umana colpa, chiama Dante il peccato originale. Purg. VII,

Umilemente, umilmente. Purg. 1X, 108. Uncinare, pigliar coll' uneino. In. XXIII, 141.

Ungerria, Regno d' Europa, bagnato dal Danubio; malmenato

da' suoi Rc. Par. VIII. 65. XIX, 142. Di essa fu Re Carlo Mar-

VOLTO SANTO. In. XXI, 48. V. Santo Volto.

Unghia, per unghie, l'unghia smorte. In. XVII, 86.

Unguir, arer l'unghie fesse, per ben discernere tra cosa e cosa; ma principalmente tra le cose spirituali, e le temporali, Purg. XVI, 99.

Unghiato, armato d'unghie. In. VI, 17.

Uno. Quell' uno e due e tre, che sempre vive, l' cterna Trinità delle Divine Persone, Par. XIV, 28.

Uno, veder con l'uno, cioè, con un sol occhio, In. XXVIII.

Unquanche, mai, giammai, unqua, s'accompagna sempre col tempo passato, In. XXXIII, 140. Unquanco, lo stesso che unquanche. Purg. IV, 76. Par. 1, 48.

Unque, unqua, mai. Lat. unquam. Purg. III, 105. V, 49. Par. VIII, 29. UN s'appellava in terra il Sommo Bene, quando Adamo ancora

viveva, cioè, si chiamava con voce Ebraica, che significava uno. Altri leggono El. Par. XXVI, 154.

Un troppo fiso, cioè, un troppo fiso mirare è il tuo. Purg. XXXII. 9.

Vocale spirto, per canto, o vena poetica. Purg. XXI, 88. Voce ferma, dicesi quella del tenore, che sostenta la musica : roce che va, e riede, quella del soprano, o contralto, che sovente si spezza, e vassene come vagando. Par. VIII, 18.

Voce di pianto, cioè, flebile, compassionevole, In. XIX, 65. Voce, per fama. In. XXXIII, 83. Purg. XXVI, 121. Per nome.

In. XVI, 41. Par. XVIII, 32. XXV, 7. Dar mala voce a chi che sia, per dirne male. In. VII, 93.

Voi, che intendendo, il terzo Ciel morete, Principio d' una Canzone di Dante. Par. VIII, 37.

Vos. Il voi che prima Roma sofferie; cioè, l' uso del voi, che fu dato da' Romani a Giulio Cesare prima d' ogn' altro, quando fu creato Dittatore perpetuo, per essere in lui sola raccolta l'autorità di tutti i magistrati, dandosi per altro del tu ad ogni persona singolare: come facevasi nella medesima città anche a' tempi di Dante, senza eccezione alcuna. Par. XVI, 10.

Volem, vogliamo. Par. XXXII, 111. Voter dirittamente, per esser giusto. Par. XVII, 105.

Volere, arer volere, desiderare, Par. XI, 22,

Volere, si vuole, cioè, si dee, si convienc, bisogna. In. XVI, 15. Purg. XIII, 18. XXIII, 6. Par. XIV, 81. XVI, 101. XX, 33. E in altri luoghi.

Volgensi, volgevansi. Par. XII, 20.

Volgere, per circondare, fasciare. In. XVIII, 3. Per estendersi in giro. In. XXIX, 9. XXX, 84.

l'olger le poppe, u' son le prore, per caugiar manicra di governo. Par. XXVII, 146.

l'olgersi in su che che sia, per considerare qualche cosa. Purg. XXXI, 80.

Volitare, svolazzare, È voce Latina, Part. XVIII, 77.

Folontier, volentieri. In. XXXIII, 127.

Volpe, figura dell' Eresia, Purg. XXXII, 119.

Volet, chiama Dante i Pisani. Purg. XIV, 53. Volta, per volgimento, giro. Par. XXVIII, 50.

Volta della chiare, per lo volgimento di essa chiave, che si fa nell'aprire e serrare, Par. V. 56.

Folta prima, chiama Dante il primo Mobile, cielo che in sè contiene tutti gli altri cieli, e produce il moto diurno, volgendosi d' Oriente in Occidente in ventiquattr' ore. Purg. XXVIII, 104.

Volto, per vista. Par. XXV, 26.

Volvere, volgere. È voce Latina. In. X, 5.

Volume, per ciclo che si volge. Par. XXVIII, 14. Anche da' Poeti Latini fu adoperata la parola rolumen per esprimere il giro continuo delle sfere eelesti. Basti per tutti Ovidio nel 2. Libro delle Trasformazioni, al verso 70.

> Adde, quod assidua rapitur vertigine calum, Sideraque alta trahit, celerique volumine torquet,

Volume di Sole, per l'anno. Par. XXVI, 119.

Volume, in cui si lega Ciò, che per l'universo si squaderna; cioè, il Sommo Iddio, in cui stanno eminentemente tutte le perfezioni delle eose create, che in esse qua e là sono sparse. Par. XXXIII, 86. In questo significato prendono alcuni spositori della Scrittura Sacra quelle parole del Salmo 49. al verso 11. Et pulchritudo agri mecum est, poste dal Profeta in bocca allo stesso Dio. Volume maggiore, U non si muta mai bianco, nè bruno; cioè,

lo stesso Dio immutabile, e i snoi eterni decreti, Par. XV, 50, Allude il Poeta a'libri di cartapecora, ne'quali l'una facciata è candida, l'altra fosca,

L'omo, in vece d'altri, o ciascuno, Purg. XXIV, 43, E in altri

Uomo d'intelletto, cioè, savio, accorto, di senno, In. II, 19. Uomo di sangue, e di corrucci; cioè, sanguinario, omicida, fa-

cile a montare in collera. In. XXIV, 129. Uom senza cura, uomo trascurato, spensierato, negligente. Purg. VI. 107.

Uon che nacque, e visse sanza pecca, Gesù Cristo. In. XXXIV.

UOM CHE NON NACOUE, Par. VII. 26, V. Adamo.

Vonno, per vanno; in rima. Par. XXVIII, 103. Uopo, bisogno, mestieri. Purg. XVII, 59. XVIII, 93, 130.

XXVI, 19. Par. VIII, 114. Dal Lat. opus est, opus habeo. Vosco, con voi. Lat. robiscum. Purg. XI, 60. XIV, 105. XVI, 141. Par. XXII, 115.

Voti manchi, cioè, non adempiti. Par. IV, 137.

Votico grido, voto fatto ad alta voce. Par. VIII, 5.

Unavia, una delle muse, presidente agli studi delle cose celesti. Purg. XXIX, 41.

URBANO I. Sommo Pontefice, morl Martire. Par. XXVII, 44. URBANO, città della Romagna oggi capo d'una Provincia, detta

il Ducato d' Urbino. In. XXVII, 29.
URBISGELA, città nella Marca d'Ancona, non lungi da Mace-

rata; già ita in ruina a' tempi di Dante. Par. XVI, 73.

Urae, per incalza, stimola, spigne. Lat. urget. Par. X, 142.

Urge, per incalza, stimola, spigne. Lat. urget. Par. X, XXX, 70.

Usare, per praticare. In. XXII, 88. E in altri luoghi. Il Bocaceio n'è pieno.

Usata, per usanza. Purg. XXII, 81. Uscie, per usci; in rima. In. XXVII, 78.

Usciere, guardiano dell'uscio, portinajo. Purg. IV, 129. Uscinci incontro, ci uscirono incontro. In. XIV, 45.

Uscio, per le 'mposte che scrrano l'uscio. Purg. IX, 150. Uscio de morti, porta dell'Inferno. Purg. XXX, 139. Maniera de' Latini. Properzio nell'ultima Elegia del 4. Libro:

Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum. Panditur ad nullas Janua nigra preces.

e più sotto :

Vota movent superos. Ubi portitor ara recepit, Obserat umbrosos lurida Porta rogos.

Uscio, per usci. In. 11, 105.

Uscire ad atto, per quel congiugnersi che fanno insieme la materia, e la forma a costituir qualche cosa. Par. XXIX, 25.

Uscissi, s'uscl, Par. XX, 28.

Uscita ne'rami, il germogliare. Purg. VII, 132. Uso, per avvezzo, usato, Par. III, 106.

Uso del suo ammonire, cioè, avvezzo alle sue ammonizioni.

Purg. XII, 85.
Usuriere, usurajo; ehi presta danari ad usura. In. XI, 109.

USURPATORE DEL LUGGO VACANTE, quegli ch'usurpa in terra il luggo. Par. XXVII, 53. V. Bonifazio VIII. e V. Vacare. Utica, città d'Affrica, dove Catone il Minore di propria mano

s'uccise. Purg. 1, 74. V. Catone.

Vui. voi : in rima. In. V. 95.

Velexo, Dio del fuoco, secondo le favole. Costui fin figliuolo di Giove, e di Giunone; ma essendo molto deforme, la madrei i precipitò dal Gielo nell' Isola di Lenno; e per la caduta rimase zoppo. Costui è il fabbro degli dii: abbirció insieme o Ciclopi e li Gobro a Giove per fulminare i Giganti. Ha le sue fucine in Lenno, e nel monte Etta di Sicilia. Prese per modile la des Venere, ma troll monte Etta di Sicilia. Prese per modile la des Venere ma troll tala in adulterio con Marte, con una rete di maraviglioso artillzio gli prese amenduc, e mostrolli agli attri dii. In. XIV, 57. Fuogli, vogli; da voglio. Par. IV, 50.

Vuoli, per vuoi; in rima. In. XXIX, 101.

Vnolsi, per si dee, si conviene. Purg. XII. 7. V. Volere.

Vuomi, mi vuoi. Purg. XIV, 78.

### X

XERF, O SERFE, potentissimo Re della Persia, il quale per passare in Grecia con settecento mila soblati, fece un ponte sopra l'Ellesponto: ove finalmente per opera di Temistocle, valoroso Capitano Ateniese, fu rotto, e sconfilto: sicché a fatica polé scampare sopra una piccola barchetta, Purg. XXVIII, 71.

## 7.

ZABI. V. Rafel. In. XXXI, 67.

Zaffiro, per la Beata Vergine, Par. XXIII, 101.

Zanca, gamba. In. XIX, 45. XXXIV, 79. Zancar (Michele) fu Siniscalco di Enzo, figliuolo naturale di

ZANCIR (MICHELE) fu Siniscalco di Enzo, figliuolo naturale di Federigo II Imperadore, al quale il padre diede i fi diudicato di Logodoro in Sardegna. Ma essendo morto Enzo in carcere a Bologna, Michele Lanto s'adoperò colla verlova, che la indusea a prenderlo per marito; e così divenne Signore di Logodoro. In. XXII, 88. XXXIII, 144.

Zara, sorta di giuoco che si fa con tre dadi. Purg. VI, 1. Vedi gli Spositori, e il Vocabolario della Crusca.

Zarorra, per valle di terreno arenoso, com'era la settima bolgia

dell' Inferno. In. 25, 142, Zeba, capra. In. XXXII, 15.

ZEFFIRO, vento che spira dall'Occidente, e conducc la Primavera, detto da'Latini Faronius. Par. XII, 47.

Zenit, il punto verticale, o perpendicolare sopra il capo di ciascheduno; secondo gli Astrologhi. Par. XXIX, 4. Zeno, (San) Abbazia, e Chiesa famosa in Verona, dedicata al Santo

Zππο, (San) Abbazia, e Chiesa famosa in Verona, dedicata al Santo Verona, e Martire Zenone, Protettore di quella Città. Purg. XVIII, 118.

ZENONE CITTICO, cioè da Cittio, antica città di Cipro, Principe degli Stoici. In. IV, 138. Fu un altro Zenone, detto Eleate, dalla patria, Dialettico acutissimo \*. Dante intende dell' Eleatico, e come di Fondatore d'un' ipotesi sulla natura dell'universo.

S. Zita è molto venerata in Lucca, e fu di quella Città. In. XXI, 58.

Zobiaco, chiamato dal Poeta nostro, l'obbliquo cerchio che i pianeti porta, perchè questo circolo, strada del Sole e de' pianeti, ch'è uno de'maggiori della Sfera, viene a fasciare obbliquamente

BANTE. 4.



L'Equatore, e i due Tropici. Par. X, 14. L'obbliquità dello Zo-

diaco è cagione della temperatura del Mondo. Par. X, 16.

Zona, cintura. È voce Latina. Il Sole e la Luna fanno dell' Zona, cintura. E voce Latina. It Soile e la Luita jamo destroriszonie insieme zona, quando, essendo l'uno in Ariete, l'altro in Libra, segni opposti dello Zodiaco, l'uno d'essi tramonta, e l'altro si leva; perchè allora vengono come a fasciarsi dell'orizzonie. Par. XXIX, 5,

Zona intorno alla Luna. V. Filo. Zucca, per capo. In. XVIII, 124.

Zuffa, rissa, combattimento, In. VII, 59, XVIII, 108, XXII. 135.

FINE.

938740



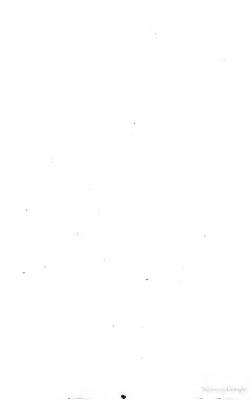



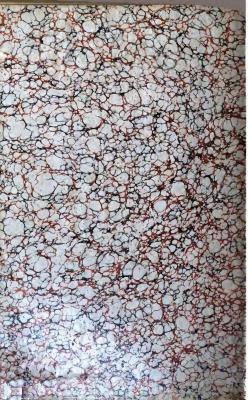



